### SCRITTORI D'ITALIA

#### FRANCESCO GUICCIARDINI

## STORIE FIORENTINE

DAL 1378 AL 1509

A CURA DI ROBERTO PALMAROCCHI

RISTAMPA ANASTATICA DELL'EDIZIONE 1931



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI EDITORI-LIBRAI
1968



### SCRITTORI D'ITALIA

F. GUICCIARDINI

OPERE

VI

#### FRANCESCO GUICCIARDINI

# STORIE FIORENTINE

DAL 1378 AL 1509

A CURA DI

ROBERTO PALMAROCCHI



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1931

PROPRIETÁ LETTERARIA

Riassunto della storia di Firenze dal 1378 alla morte di Cosimo de' Medici (1464).

Nel 1378 sendo gonfaloniere di giustizia Luigi di messer Piero Guicciardini successe la novitá de' Ciompi, di che furno autori gli otto della guerra, e' quali per essere stati raffermati più volte in magistrato, s'avevano recata adosso grande invidia e grande contradizione da' cittadini potenti, e per questo si erano rivolti a' favori della moltitudine; e però procurorono questo tumulto, non perché e' Ciompi avessino a essere signori della cittá, ma acciò che col mezzo di quegli, sbattuti e' potenti ed inimici sua, loro rimanessino padroni del governo. Il che fu per non riuscire perché e' Ciompi, preso lo stato e creato e' magistrati a loro modo e non a arbitrio degli otto, volevano potere tumultuare ogni di la cittá, e non arebbono gli otto potuto ritenergli; se non che Michele di Lando, uno de' Ciompi ed allora gonfaloniere di giustizia, vedendo che questi modi partorivano una inevitabile ruina della cittá, accordatosi cogli otto e cogli aderenti loro, fu cagione di tòrre lo stato a' Ciompi; e cosí el bene e la salute della cittá nacque di luogo che nessuno l'arebbe mai stimato. Rimase el governo più tosto in uomini plebei e nella moltitudine che in nobili, e fecionsene capi messer Giorgio Scali e messer Tommaso Strozzi e' quali con questo favore popolare governorono tre anni la cittá, e feciono in quel tempo molte cose brutte, e massime quando senza alcuna colpa, ma solo per levarsi dinanzi gli avversari loro, tagliorono el capo a Piero di Filippo degli Albizzi che soleva essere el più riputato cittadino di Firenze, a messer Donato Barbadori ed a molti altri innocenti; ed in ultimo, come è usanza, non potendo essere più soportati, ed abandonati dal popolo, a messer Giorgio fu tagliato el capo; messer Tommaso campò la vita col fuggirsi ed ebbe bando in perpetuo lui e suoi discendenti; e messer Benedetto degli Alberti, che era uno de' primi aderenti loro, fu confinato.

Ebbe la cittá in quegli tempi piú volte molti tumulti, e finalmente con uno parlamento si fermò lo stato nel 93, sendo gonfaloniere di giustizia messer Maso degli Albizzi, el quale in vendetta di Piero suo zio, cacciò di Firenze quasi tutti gli Alberti, e rimase el governo in mano di uomini da bene e savi, e con grandissima unione e sicurtá si continuò insino presso al 1420; e non fa maraviglia, perché gli uomini erano tanti stracchi delle turbulenzie passate, che abattendosi a uno vivere ordinato, tutti volentieri si riposorono. E veramente in quegli tempi si dimostrò quanta fussi la potenzia della città nostra quando era unita, perché soportorono dodici anni la guerra di Giovan Galeazzo con spesa infinita e di eserciti italiani ed esterni, che feciono passare in Italia in diverse volte uno duca di Baviera, uno conte di Ormignacca con quindicimila cavalli, uno imperadore Ruberto; ed a pena sendo usciti di questa guerra, credendosi che la cittá fussi esausta e per carestia di danari per riposarsi qualche tempo, feciono la impresa di Pisa, nella quale, e nella compera e nella espugnazione, spesono una somma infinita di danari. Ebbono di poi la guerra con Ladislao re di Napoli e difesonsi francamente; anzi ne acquistorono Cortona, in ricompenso però di buona somma di danari; comperorono Castrocaro, e finalmente ebbono tanti successi, e nella città che si conservò libera, unita e governata da uomini da bene e buoni e valenti, e fuora, che si difesono da inimici potentissimi ed ampliorono assai lo imperio, che meritamente si dice che quello è stato el piú savio,

el piú glorioso, el piú felice governo che mai per alcuno tempo abbi avuto la cittá nostra.

Dal 1420 poi al 1434 venne la guerra del duca Filippo, e la divisione della città in due parte: d'una di quale era a capo Niccolò da Uzzano, uomo riputato molto savio ed amatore della libertà; dell'altra Giovanni di Bicci de' Medici e di poi Cosimo suo figliuolo; e finalmente doppo molte contese ed agitazione, partorirono nel 1433 che, sendo gonfaloniere di giustizia, di settembre, Bernardo Guadagni, la parte di Niccolò da Uzzano, el quale era giá morto, avendo una signoria a suo proposito, fece sostenere in palagio Cosimo de' Medici e di poi lo confinò insieme con Lorenzo suo fratello ed Averardo suo cugino, a Vinegia; ed in capo di pochi mesi eziandio fu preso messer Agnolo Acciaiuoli, ebbe della fune e fu confinato in Grecia.

Cacciato Cosimo, rimasono capi del governo messer Rinaldo degli Albizzi, Niccolò Barbadori, Peruzzi, Bischeri, Guadagni, Castellani, Strozzi ed altri simili, ma poco lo seppono tenere, perché el settembre seguente che fu in capo dello anno la signoria che ne fu gonfaloniere Niccolò Cocchi, non però sanza grande tumulto e pericolo rispetto a quella parte che prese le arme, fece parlamento e rimesse Cosimo e cacciò e' capi della parte avversa. E perché l'una e l'altra rivoluzione, cioè del 33 e del 34, fu fatta dalla signoria che entra di settembre e che si era tratta el di di san Giovanni dicollato, però fu ordinato che per lo avenire la signoria non si traessi piú in tal dí, ma el dí dinanzi; e cosí si è sempre osservato, eccetto pochi anni a tempo di fra Girolamo. Furono potissima cagione di questa ritornata di Cosimo, Neri di Gino Capponi, Piero di messer Luigi Guicciardini, Luca di messer Maso degli Albizzi ed Alamanno di messer Iacopo Salviati, ma massime vi si operorono Neri e Piero.

Torrato Cosimo e fatto capo del governo, e fatta fare una balía di cittadini, per sicurtá dello stato cacciò di Firenze in grandissimo numero tutti gli avversari sua, che furono molte famiglie nobilissime e ricchissime, ed in luogo di quelle cominciò a tirare su di molti uomini bassi e di vile condizione; e dicesi che sendo Cosimo ammunito da qualcuno che e' non faceva bene a spegnere tanta nobilità, e che mancando gli uomini da bene, Firenze rimaneva guasta, rispose che parecchi panni di San Martino riempierebbono Firenze di uomini da bene; volendo inferire che cogli onori e colle ricchezze gli uomini vili diventavano nobili.

Erano allora nella città molte case nobile che si chiamavano di famiglia, le quali pe' tempi adrieto, sendo grande e soprafaccendo gli uomini di manco forze, erano state per opera di Giano della Bella private de' magistrati della città, massime del priorato e de' collegi, e fatto contra loro molti ordinamenti e legge forte che reprimevano la loro potenzia; e nondimeno era stato riservato loro alcuno uficio, ne' quali per legge avevono a avere una certa parte, ed oltra ciò nelle legazione e ne' dieci della balia avevono buono corso. Con costoro non aveva Cosimo inimicizia particulare, perché loro sendo alienati dello stato, non l'avevono offeso nelle sue avversitá, e nondimeno rispetto alla loro maggioranza e superbia non gli amava, né si sarebbe confidato di loro; e però per tôrre loro quella parte de' magistrati riservata loro dalla legge, e nondimeno in modo che vi avessino a concorrere, fece una provisione, e si disse con consiglio di Puccio Pucci, che quelle tali famiglie che vulgarmente si chiamavano de' grandi, fussino fatte di popolo; e cosi levò loro le legge che gli opprimevano ed abilitògli a tutti gli onori come gli altri cittadini. Di che nel principio acquistò con loro grado grande, e nondimeno lo effetto fa che non vincevano gli squittini e non erano eletti a' magistrati; in modo che non solo non acquistorono di quegli ufici a' quali prima erono inabili, ma vennono anche a perdere quegli che la legge dava loro di necessitá.

Legò Cosimo lo stato col fare dare a un numero di cittadini balía per anni cinque, e fece squittini nuovi di tutti e' magistrati della città drento e di fuori; e nondimeno, per la autorità aveva la balía, e' signori quasi sempre a suo tempo non si trassono a sorte, ma si eleggevano dagli accopiatori a modo suo; e quando era a tempo de' cinque anni che durava la balía, faceva prorogare quelle autoritá per altri cinque anni.

Ebbe sopratutto cura che nessuno di quegli cittadini che erano stati sua fautori non si facessi si grande che lui avessi da temerne, e per questo rispetto teneva sempre le mani in sulla signoria ed in sulle gravezze, per potere esaltare e deprimere chi gli paressi; nelle altre cose e' cittadini avevono piú autoritá e disponevano piú a loro modo che non feciono poi a tempo di Lorenzo, e lui dava volentieri loro ogni larghezza pure che fussi bene sicuro dello stato. E parendogli che Neri di Gino avessi più riputazione e forse più cervello che alcuno altro cittadino di Firenze, dubitando non pigliassi tanto credito che avessi da temerne, lo adoperava più che alcuno altro in tutte le cose importanti della cittá drento e fuori; e nondimeno cominciò a dare credito a Luca Pitti, el quale non era valente uomo, ma vivo liberale animoso e più servente e per gli amici che alcuno altro che fussi a Firenze, e cosi uomo da fargli fare ogni cosa sanza rispetto, e non di tal cervello che gli paressi avere da temerne. Cominciò costui molte volte nelle pratiche, massime quando le cose non erano di molta importanza, quando Neri aveva parlato, a dire tutto el contrario di quello che aveva consigliato Neri, e quivi per ordine di Cosimo erano molti che riprovavano el parere di Neri ed approvavano quello di Luca; di che accorgendosi Neri e vedendo lo stato di Cosimo in modo da non potere alterarlo e che volendo rompere con lui sarebbe come dare del capo nel muro, sendo savissimo, mostrava non vedere ed aveva pazienzia aspettando tempo ed occasione.

Era in quello tempo Baldaccio d'Anghiari capitano di fanterie, uomo di grande animo e valente nel mestiero suo e di grande credito apresso a' soldati e molto stretto ed intrinseco amico di Neri; di che temendo Cosimo, e volendo levare a Neri questo instrumento attissimo a fare novitá, aspettando che Neri fussi fuora di Firenze o imbasciadore o commessario, fece che messer Bartolomeo Orlandini gonfaloniere di giustizia mandò per lui in palagio, ed avutolo in camera lo fece subito, da gente ordinata quivi per quello, gittare a terra dalle finestre.

Nel tempo che tornò Cosimo era la città collegata co' viniziani ed in guerra contro al duca Filippo, la quale si continuò per dodici o quattordici anni, tirandosi eziandio adosso qualche volta la guerra con papa Eugenio e col re Alfonso; delle quali cose perché sono notissime non ne dirò altro; e cosi de' successi del conte Francesco, e come con favore della città acquistassi el ducato di Milano. Solo dirò questo, che quando e' viniziani presono la difesa dello stato di Milano contro al conte Francesco, venuto a Firenze in consulta quello si avessi a fare, perché ed el conte ed e' viniziani erano stati amici e collegati della città, la più parte si accordava che si dovessi conservare la amicizia de' viniziani e favorirgli contro al conte. A Cosimo parve altrimenti, e mostrò con ragione che era meglio favorire el conte; e cosi si segui. Di che lui ne acquistò Milano e nacquene la salute di Italia; perché se cosi non si faceva, e' viniziani si facevano sanza dubio signori di quello stato e successivamente in breve di tutta Italia; si che in questo caso la libertá di Firenze e di tutta Italia s'ha a ricognoscere da Cosimo de' Medici.

Sendo di poi el conte diventato duca di Milano e non avendo fatto pace co' viniziani, fu el disegno loro tenergli questo cocomero in corpo, giudicando che essendo entrato in uno stato nuovo e spogliato e sanza danari, e bisognandogli stare armato, si consumerebbe da se medesimo; di che accorgendosi el duca si risolvé essergli necessario, poi che non poteva avere pace ragionevole da' viniziani, accozzare tante forze che potessi rompere loro guerra, e così per forza recuperare quello avevono occupato doppo la morte del duca Filippo, e ridurgli a' loro termini. Ed a questo effetto si trovava gente assai, ma gli mancava danari a poterle mettere in ordine; e vedendo non potere sperare nel re Alfonso che gli era inimico, né nel papa che voleva stare neutrale, cercava per fare questi effetti avere sussidio di danari da' fiorentini.

A Cosimo ed a' piú savi pareva da farlo, per ovviare a tanta grandezza de' viniziani, ma bisognando gran somma di danari e vedendo el popolo che si stava in pace e non gustava e' pericoli futuri, alieno in tutto dallo spendere, non si ardivano mettere innanzi questa pratica; e però scrivevano al duca che chi governava era bene disposto, ma che avessi pazienzia perché non era tempo a parlare di simile materia. E certo se e' viniziani si fussino portati prudentemente, ed atteso a tenere bene disposta con umanitá e buone parole la cittá, né ricércala di alcuno aiuto, ma contentatisi si stessino a vedere, era facile cosa conducessino a fine e' loro disegni; dove pel contrario la loro arroganzia e durezza aperse la via a' favori del duca Francesco. Perché avendo fatta lega col re Alfonso, richiesono la cittá, a chi riservorono el luogo, ci volessi entrare drento; il che sendo loro negato, e risposto che la Italia era in pace e però non bisognava fare nuove leghe, insuperbiti grandemente cacciorono di tutto el loro dominio e' mercatanti fiorentini, fatte loro prima molte stranezzo, ed operorono che el re Alfonso fece el medesimo. Il che inteso a Firenze deputorono messer Otto Niccolini imbasciadore a Vinegia; e chiedendo salvocondotto per lui, lo negorono, credendo con questi modi che la cittá o per paura o per voluntá di potere usare el dominio loro conscendessi a ogni cosa. Ma fu tutto el contrario: perché el popolo se ne sdegnò tanto che fu poca fatica a chi governava persuadere loro che fussi bene pensare a difendersi ed a offendere e' viniziani; e però mandorono al duca Dietisalvi di Nerone, e feciono con lui lega a difesa degli stati servendolo di gran quantitá di danari; di che el duca roppe guerra a' viniziani ed el re Alfonso a noi, con quegli effetti che per essere celebrati in su tutte le istorie non si raccontono.

Questi modi de' viniziani non so se nacquono da loro, o pure se chi desiderava favorire el duca in Firenze persuase loro per qualche modo destro che la via d'avere aiuto dalla città era questa, per ridurre con tali inconvenienti el popolo a infiammarsi contra loro; e certo se el disegno fussi nato cosi, non potette uscire se non da uomo di gran prudenzia. Quel che si sia, tal cosa può dare esemplo che chi non può assolutamente comandare a' popoli e sforzargli, gli conduce a ciò che vuole più tosto colle carezze e modi dolci che colle asprezze; benché altrimenti è in chi può comandare loro e domargli; e questa qualità se è in popolo nessuno, è nel nostro che, come si dimostra ogni di per mille esempli, quando teme potere essere sforzato di presente si condurrebbe coll'aspro in ogni luogo, ma quando è fuora di questa paura, non si conduce col mostrargli timore minacci o sospetto, ma solo col dolce e colle speranze.

Fatta di poi la pace in Lodi fra 'l duca e fiorentini da una parte, ed e' viniziani dall'altra, e di poi a Napoli pace e lega universale di tutta Italia, eccetto e' genovesi e Sigismondo Malatesta signore di Rimino, la città stette molti anni sanza guerra, nondimeno con sospetti di fuora e con movimento drento; le quale cose secondo la mia notizia narrerò più particularmente, perché da quello tempo in qua non ci è ancora chi abbi scritto istorie.

Doppo la pace fatta, e' viniziani dettono subito licenzia al conte Iacopo Piccinino loro soldato; e la cagione in veritá fu, prima per levarsi da dosso la spesa della condotta sua che era ducati centomila; secondo, perché avevano capitoli con Bartolomeo Coglione da Bergamo loro condottiere, che la condotta sua fussi ducati centomila mentre el conte Iacopo era a' soldi loro, e partito lui si riducessi a ducati sessantamila; terzo, per alleggerire e' sudditi loro che dove stanziavano le genti del conte Iacopo pativano disagi e danni innumerabili.

A Milano ed a Firenze dispiacque assai questa cosa, dubitando che el conte Iacopo, per essere soldato di riputazione ed a chi facilmente tutti e' cassi e sviati farebbono capo, non suscitassi qualche movimento in Italia, e forse per ordine occulto de' viniziani, e cosi si raccendessi la guerra passata, e massime che in quegli di mori papa Niccola che era stato autore della quiete universale e fu in suo luogo creato Calisto. E però el duca e la città feciono grande instanzia per imbasciadori, che

e' viniziani lo sopratenessino almeno tanto tempo che le cose di Italia fussino un poco piú assodate. Non vollono e' viniziani farne nulla; e però partitosi de' terreni loro, stando Italia sospesa di quello avessi a fare, roppe guerra a' sanesi sotto pretesto di conti vecchi avevano col padre Niccolò Piccinino; ma risentendosene e' signori della lega e massime el papa ed el duca Francesco che mandorono gran numero di gente in soccorso de' sanesi, fu tanto stretto che per non avere luogo dove ridursi era necessario si spacciassi; se non che el re Alfonso, mandatogli alcune galee, lo ridusse salvo con le sue gente nel reame; di che si vedde che quel che aveva fatto era stato di consentimento del re, el quale era inquietissimo e non poteva vivere in pace. Seguitò poi che el re roppe guerra a' genovesi, e mandò, credo, el conte Iacopo in Romagna a' danni de' Malatesti che a sua contemplazione erano fuori della lega universale.

Ne' quali tempi trovandosi ancora e' sanesi in molta disunione e faccendosi ogni di fuorusciti, la città stava in gran sospetto e paura del re, che ancora teneva le mani ne' casi di Piombino, dubitando che se acquistava la oportunitá di alcuno di quegli luoghi, sendo naturalmente tanto ambizioso ed inquieto, questa vicinitá non mettessi la cittá in qualche grave pericolo. Aggiugnevasi che nella città era disunione grande e molti malcontenti e cupidi di cose nuove; di che el governo presente non era gagliardo come soleva, anzi pareva indebolito, e però e' cittadini dello stato si risolvevano, per ovviare a' pericoli e sicurare lo stato, che come avessino uno gonfaloniere di giustizia a loro proposito, fussi da purgare la cittá di umori cattivi. A Cosimo non pareva, ed ancora Neri, che poco poi mori, era di medesima opinione, giudicando forse che rispetto agli andamenti del re ed e' sospetti di fuora, non fussi bene accrescere travagli alla città. E stando le cose in questi termini, nel 1457 el re, che era tutto vòlto alla espugnazione di Genova, si morí, lasciato el regno a don Ferrando suo unico figliuolo non legittimo; di che posati e' tumulti e pericoli di fuora, Cosimo si risenti e

volse lo animo a assicurare lo stato; e però sendo nel 58 gonfaloniere di giustizia Luca Pitti, sonorono a parlamento, e ristretta la autoritá ed el governo della cittá a loro proposito e riformato el reggimento, confinorono ed ammunirono un numero grande di cittadini, in modo che Cosimo e gli aderenti sua rimasono al tutto e sicuramente padroni del governo; e Luca Pitti, che fu poi fatto cavaliere dal popolo, ne acquistò tale riputazione e credito, che doppo Cosimo era assolutamente el primo cittadino di Firenze.

Morí nel medesimo anno 1458 papa Calisto, e fu eletto in suo luogo papa Pio, chiamato prima Enea de' Piccuolomini da Siena, el quale confermò nel regno di Napoli don Ferrando e fece parentado con lui, conciosiaché el re per ottenere le bolle del reame dette una sua figliuola non legittima per moglie a uno nipote del papa, e per dote el ducato di Malfi. Ma poco poi Giovanni d'Angiò chiamato duca di Calavria, e figliuolo del re Rinieri, pretendendo per le antiche differenzie fra gli angioini e ragonesi el reame spettare a lui, partitosi da Genova dove era a governo pel re di Francia, con una grossa armata venne nel reame, dove aveva intelligenzia col duca di Sessa cognato del re Ferrando, col principe di Taranto e con molti altri signori e baroni del regno, di che seguitò molte ribellioni contro al re; e poco di poi el conte Iacopo che era per lui in Romagna, avendo cattivi pagamenti, s'accordò co' franzesi con grandi partiti e vantaggi, e passò nel reame a' favori loro. Di che el re vedendosi oppresso, ricorse a dimandare aiuto a' potentati di Italia, pretendendo che per la lega fatta a Napoli e' fussino obligati; da altra parte e' franzesi facevono grande instanzia che el duca Giovanni fussi favorito; el papa ed el duca Francesco dettono aiuto al re Ferrando; e' viniziani stettono neutrali. Cosí parve a Cosimo ed a' piú savi che la cittá dovessi starsi a vedere, e tenere e' panni a chi voleva annegarsi, e non mettere pe' casi di altri lo stato suo a pericolo; e massime che per avere el re Alfonso dato nel 54 aiuto al conte Iacopo quando fece impresa contro a' sanesi, si poteva largamente

dire avessi contrafatto alla lega, e cosi essere finiti li oblighi avevono gli altri per vigore della lega seco.

Lo effetto di questa guerra fu che avendo avuto el re Ferrando una gran rotta al Sarno colla morte di Simonetto suo primo condottiere, si fece giudicio avessi in brieve a perdere lo stato; e cosí era sanza riparo, se dalla parte del duca Giovanni si fussi con prestezza usata la vittoria. Ma e' príncipi del reame che erano seco, o per fraude per mantenere più la guerra, o per la buona sorte del re don Ferrando, che non gli lasciò cognoscere le occasione, furono tanto lenti che ebbe tempo a ripigliare le forze e, sopravenendo aiuti da Roma e da Milano, farsi di nuovo forte alla campagna. E finalmente feciono una altra volta fatti d'arme, dove el duca di Calavria fu rotto, ed el re seguitò in modo la vittoria che fu constretto lasciare el reame ed e' principi amici suoi in preda; e' quali in breve tempo si accordorono col re el meglio potettono, ed el conte Iacopo si patteggiò uscire del reame per mezzo del duca di Milano, ed andonne a Milano a consumare el matrimonio con madonna Drusiana sua donna, che era figliuola bastarda del duca Francesco.

Morí circa a detto tempo, cioè nell'anno 146[4], Cosimo de' Medici, che era stato molti anni in casa amalato di gotte e nondimeno non aveva mai intermesso el governare la cittá. Lasciò alla morte non gli fussino fatte esequie suntuose, e cosí si seguí; ma furongli dati tutti quegli onori che può una cittá libera dare a uno suo cittadino, ed intra gli altri fu per publico decreto chiamato padre della patria. Fu tenuto uomo prudentissimo; fu ricchissimo piú che alcuno privato, di chi s'avessi notizia in quella etá; fu liberalissimo, massime nello edificare non da cittadino, ma da re. Edificò la casa loro di Firenze, San Lorenzo, la Badia di Fiesole, el convento di San Marco, Careggio; fuori della patria sua in molti luoghi, eziandio in Ierusalem; ed erano gli edifici sua non solo ricchissimi e di grande spesa, ma fatti ancora con somma intelligenzia; e per lo stato grande, ché fu circa a trenta anni capo della cittá, per la prudenzia, per la ricchezza e per la

magnificenzia ebbe tanta riputazione, che forse dalla declinazione di Roma insino a' tempi sua nessuno cittadino privato n'aveva avuta mai tanta. E in tutte queste cose viveva in casa come privato e civilmente, tenendo conto ancora delle possessione, che n'aveva infinite, e delle mercatantie, nelle quali ebbe tanto successo, che non fu uomo che si impacciassi seco, o come compagno o come governatore, che non ne arricchissi.

Governo di Piero di Cosimo. — Iacopo Piccinino ucciso a Napoli. — Diotisalvi Neroni e Luca Pitti. — Morte di Francesco Sforza. — Congiura contro Piero de' Medici. — Lega di Firenze, Milano e Napoli. — Campagna del Colleoni. — Morte di Piero.

Morto Cosimo, rimase capo dello stato Piero suo figliuolo, el quale non ebbe quella prudenzia e laudabili parte aveva avuto el padre; nondimeno fu di buona natura e clementissimo, ed ebbono apresso a lui buono essere e' cittadini dello stato, perché oltre alla buona natura, sendo lui molto impedito e quasi perduto di gotte, si lasciava quasi governare; di che alcuni usurporono tanta autoritá, che furono per tôrgli lo stato, come di sotto si dirá.

Mori etiam in quel tempo, nel 1469, papa Pio, e fu eletto in luogo suo Pagolo, di nazione veneto, di casa Barbo, che si dimostrò nel principio molto favorevole ed affezionato alle cose della città. La quale buona disposizione fu per interrompersi, perché, sendo morto in levante contro a' turchi el cardinale camarlingo e patriarca di Aquileia, el quale era ricchissimo ed aveva in Firenze grandissima somma di gioie, danari ed altro mobile, ed avendo lasciato per testamento queste sue facultà a certi degli Scarampi, de' quali era uno genero di Luigi Pitti fratello di messer Luca, e volendo el papa questo tesoro come cosa ecclesiastica, la potenzia di messer Luca era tale che per beneficio di questo suo parente

non lasciava farne quella risoluzione si conveniva; di che adirandosi el papa molto forte, pure finalmente si deliberò se gli dessino queste robe, e cosi si fece con sua grande satisfazione.

In questo tempo el conte Iacopo Piccinino per opera del duca Francesco suo suocero si riconciliò col re Ferrando e ricondussesi a' soldi sua: ed avendo avuto da lui danari, deliberò da Milano, dove era, transferirsi nel reame a visitare el re e fargli capace volere essere suo buono servidore, come e lui ed el padre erano stati di suo padre. Venne adunche a Napoli e fu ricevuto dal re con tanto onore e tanta dimostrazione di benivolenzia che non si sarebbe più potuto esprimere, ed ogni di stava seco qualche ora a segreto parlamento; nondimeno, quando volle partire, avendo preso buona licenzia dal re, fu ritenuto ed incarcerato insieme con el conte Broccardo suo cancelliere, e pochi di poi fu morto in prigione. Mostrò el duca Francesco tal cosa dispiacergli assai, dolendosi che el conte fussi stato tradito quasi sotto la sua fede e sue braccia; ed essendo madonna Ipolita sua figliuola a Siena, che n'andava a Napoli a marito a Alfonso duca di Calavria primogenito del re, ed in sua compagnia don Federigo figliuolo del re, gli comandò si fermassi quivi insino a tanto avessi altra risoluzione da lui; ed in effetto fece cenni di avere voglia che el parentado non andassi innanzi. La qual cosa dispiacque assai alla cittá, perché desideravano si conservassi questa unione fra 'l re e duca per commune beneficio; e però s'affaticorono molto e publicamente ed in privato alcuni cittadini suoi familiari in persuadergli non volessi dividere tale amicizia, che portava tanta sicurtà ed a sé ed agli amici sua; e cosí si fece in effetto. Molti credono che el duca, parendogli che el conte Iacopo fussi di troppa riputazione nelle arme, ed inoltre, per la memoria di Niccolò Piccinino suo padre, molto amato dal popolo di Milano, acconsentissi farlo male capitare per le mani del re; nondimeno a me non è manifesta la verità, e chi fa questo giudicio, lo fa per conietture e non per certezza, perché se una tale cosa fu, è da credere si trattassi segretissimamente, e nelle conietture è molto facile lo ingannarsi; e massime che chi lo crede non si muove per altro, se non perché questa morte, per le cagione sopradette, fu riputata utile al duca; pure può essere stato vero, ed io per me non ne fo giudicio in parte alcuna.

Cominciorono in questi tempi medesimi a scoprirsi nuove divisione nella cittá, che furono massime causate dalla ambizione di messer Dietisalvi di Nerone; el quale, sendo uomo astutissimo ricchissimo e di grande credito, non contento allo stato e riputazione grande aveva, si congiunse con messer Agnolo Acciaiuoli, uomo anche egli di grande autoritá, disegnando volere tôrre lo stato a Piero di Cosimo. E parendo loro che messer Luca Pitti, pel seguito aveva, fussi buono instrumento, entratigli sotto, gli persuasono farlo capo della cittá, disposti però fra loro, secondo si dice, sbattuto che avessino Piero, tôrre anche lo stato a messer Luca; il che giudicavano facile per non essere lui uomo che valessi. E per dare principio a questi disegni, messono innanzi che le borse si serrassino, cioè che la signoria ed e' magistrati si traessino a sorte e non per elezione; il che fu consentito da Piero, perché la cosa piaceva tanto al popolo, che come era proposta, chi non l'avessi consentita s'arebbe tirato addosso troppo carico. Sendo di poi tratto gonfaloniere di giustizia Niccolò Soderini che era de' loro seguaci, tentorono levare via el consiglio del Cento, che disponeva di tutte le cose importante della città. A che Piero e gli amici sua, che ne erano massime capi messer Tommaso Soderini, messer Luigi ed Iacopo Guicciardini, messer Antonio Ridolfi, messer Otto Niccolini ed altri simili, si opposono alla scoperta e finalmente la impedirono. Tentoronsi ancora per questo gonfaloniere molte altre cose contro allo stato di Piero, e stette la cittá, mentre che durò quello magistrato, molto alterata; ma sendo uscito, parve le cose quietassino un poco.

Successe a fine di detto anno 1465 la morte del duca Francesco, e successe nello stato Galeazzo suo primogenito, el quale, sendo in Francia a' favori del re Luigi che guerreggiava co' baroni, udita la morte del padre, ne venne scognosciuto in poste. Questo caso dispiacque assai alla città per la amicizia tenuta seco, e perché dubitava che, sendo gli Sforzeschi nuovi in quello stato, non si facessi qualche alterazione; ed inoltre che e' viniziani, che sempre avevano temuta la virtú e riputazione di quello duca, morto ora lui, non rompessino guerra a' figliuoli. E si consultò fussi bene fare ogni cosa per conservare quello stato, donde molti anni si era tratta la sicurtá della cittá; e però subito furno mandati imbasciadori a Milano messer Bernardo Giugni e messer Luigi Guicciardini, che, oltre al condolersi e le cerimonie, offerissino tutte le forze della città a' bisogni loro, vegghiassino tutti e' casi occorrenti e dessino aviso acciò che si potessi provedere. Giunti a Milano, trovorono e' sudditi avere tutti data la ubidienzia, ma lo stato in gran disordine di danari, e qualche sospetto di guerra da' viniziani; e però furono richiesti scrivessino a Firenze, pregando fussino serviti in prestanza di qualche somma di danari, pigliandone assegnamento in sulle più vive entrate avessino.

A Firenze si messe in pratica questa dimanda e si concluse si servissino; e cosi si rispose agli imbasciadori offerissino ducati quarantamila, e che subito si provederebbe a fargli. E di poi trattandosi de' modi, messer Luca, messer Agnolo e messer Dietisalvi, parendo loro modo da fare perdere la riputazione grande aveva Piero con lo stato di Milano, la cominciorono a impedire, in modo che non si potette mai fare conclusione di pagargli, con grandissimo carico e vituperio della città. Di qui sendo gli animi ogni di più gonfiati, e bisognando che questa quistione si terminassi con vittoria delle parte, con tutto fussino ite atorno molte pratiche e simulazione di concordia e giuramenti e obligazione di cittadini, sendo ito Piero a Careggi, disegnorono gli avversari sua nel tornare di amazzarlo, e messono gente armata in Santo Antonio del Vescovo, donde Piero soleva tornare: del quale luogo loro si valevano per essere arcivescovo di Firenze uno fratello di messer Dietisalvi. Volle la buona fortuna di Piero e di quella casa che nel

tornare non fece la via soleva, ma prese altra via; in modo si condusse salvo a Firenze. Dove, crescendo ogni di queste divisione e sendo la cittá tutto di piena di gente armate, ed apparati grandi per l'una parte e l'altra di soccorsi esterni, finalmente, sendo tratto gonfaloniere di giustizia Ruberto Lioni partigiano di Piero ed una signoria a suo proposito, sendo impauriti gli avversari, messer Luca, persuaso cosi astutamente. si riconciliò con Piero; in modo che si fece parlamento e furono confinati di Firenze messer Agnolo Acciaiuoli ed e' figliuoli, messer Dietisalvi co' figliuoli e fratelli, e Niccolò Soderini: e rassettossi in tutto lo stato a modo di Piero, el quale, non seguitando lo stile di Cosimo suo padre, fu clementissimo in questo movimento, né patí si punissino altro che quegli e' quali sanza pericolo grande non potevano rimanere impuniti. Messer Luca rimase in Firenze, ma spennecchiato e senza stato e credito; e cosí patí pena conveniente della stultizia sua, ché, avendo piú bello stato assai che non meritava, per cercare farne un piú bello capitò male.

La mutazione dello stato di Firenze partori gran novità per Italia, perché fece speranza a' viniziani che sendo la cittá alterata, non s'avessi opporre alle imprese loro, sendo massime persuasi e sollecitati dagli usciti nostri, messer Dietisalvi e Niccolò Soderini, e' quali transferitisi a Vinegia dimostravano quanto fussi facile voltare lo stato di Firenze e rimettergli in casa, e che sendo poi questa città a' loro propositi, nessuna impresa era difficile. Di che nacque una pratica fra'l papa, e' viniziani e Borso duca di Ferrara che era amico degli usciti, che Bartolomeo Coglione capitano de' viniziani, finita la condotta sua che durava pochi mesi, come capitano di ventura si volgessi a' danni o del duca Galeazzo o nostri. Il che presentendosi a Firenze, furno mandati imbasciadori a Vinegia messer Tommaso Soderini ed Iacopo Guicciardini, per ritrarre, se era possibile, la mente loro circa alla quiete universale, e di poi andarne a Milano a conferire con quello signore e pensare, se accadeva, a rimedi oportuni per la salute commune. Vennono a Vinegia, e ricevuti molto onorevolmente,

e cosí per tutto el loro dominio, ritrassono parole ottime in generali, ma in particulare non potettono avere cosa alcuna per la quale si potessino assicurare della mente loro; andoronne a Milano, e quivi consultato quello fussi da fare, in capo di pochi giorni se ne vennono a Firenze. E perché questi pericoli si disegnavano communi cosi al re Ferrando come al duca e noi, si contrasse una lega particulare fra queste tre potenzie a difesa degli stati, e si disegnorono gli apparati che s'avevano a fare per la salute di tutti. Ma riscaldandosi ogni di più questa mossa di Bartolomeo da Bergamo, parendo alla città che e' signori collegati procedessino a' provvedimenti molto lentamente, fu mandato messer Antonio Ridolfi a Napoli e messer Luigi Guicciardini a Milano a sollecitare si dessi colore a' disegni fatti, e si fece capitano di questa lega Federigo duca di Urbino, che subito colle gente nostre, di che era capitano el signore Ruberto da Sanseverino, si ridusse in Romagna. Dove fra pochi di el signore Astore di Faenza, soldato della lega, détte la volta ed accordossi co' viniziani; Bologna ed Imola erano per la lega, Pesero pe' viniziani, Rimino più tosto neutrale che in altro modo.

Parti Bartolomeo de' terreni de' viniziani circa allo aprile e prese la volta di Romagna per passare di quivi in Toscana e fare pruova voltare lo stato di Firenze; ed in sua compagnia era messer Agnolo Acciaiuoli, messer Dietisalvi e Niccolò Soderini. E come fu inteso l'avviarsi delle sue gente, el duca Galeazzo prese anche egli con buone gente la volta di Romagna per congiugnersi col duca di Urbino; fra' quali era duemila cavalli a' soldi nostri, perché di principio abondando al duca gente, ma mancandogli danari da metterle tutte in ordine, e la cittá non avendo gente abastanza, si soldò duemila cavalli di quegli di Milano e cosi si soppli a' bisogni l'uno dell'altro. Venne ancora in Romagna don Alfonso di Davoles condottiere del re, e si congiunse col duca di Urbino, in modo che el campo nostro stava in campagna a petto di Bartolomeo Coglione; e finalmente, sendo venuto el duca Galeazzo in Firenze, ed alloggiato in casa Piero di Cosimo,

si fece un bello fatto di arme alla Mulinella, e benché non vi fussi vittoria notabile, pure el vantaggio fu della lega. E pochi di poi, ingrossando el campo nostro per gente sopravenute del reame, era la vittoria nelle mani; se non che el duca Galeazzo fanciullescamente, credo per non avere danari da Firenze a suo modo, si parti di campo con buona parte delle sue gente ed andossene a Milano. Di che sendo la cosa pareggiata, ognuno si voltò a' pensieri della quiete, e fatta triegua a disdetta, pochi di poi si fermò questo tumulto; e Bartolomeo se ne tornò in quello de' viniziani, con effetto della impresa non conveniente alla sua riputazione ed espettazione s'ebbe nel principio di lui.

Tornato Bartolomeo in Lombardia, la cittá si posò circa uno anno; di poi nel 1469 pretendendo papa Paulo che Rimino, che era nelle mani di Ruberto Malatesta figliuolo bastardo del signore Gismondo, fussi devoluto alla sedia apostolica ed infestando Ruberto con editti e censure e preparandosi alle arme, la lega, dubitando che lui disperato non si gittassi nelle mani de' viniziani, co' quali era in pratica, lo tolse a soldo e preselo in protezione contro a qualunque lo volessi offendere. Di che el papa forte sdegnato, ed avendo da' viniziani promesse di favore, ed anche credendo che la lega non avessi a essere unita alla difesa, mandò el campo a Rimino. Fecesi gran consulta fra' signori collegati circa al modo della difesa; e finalmente, non sendo in molta unione, conchiusono per allora mandare aiuti a Ruberto di qualitá che non lasciassino gli inimici espugnare la cittá, e mandare imbasciadori a Roma a giustificarsi col papa di avere preso Rimino in protezione, non per fare contro alla Chiesa, ma perché non venissi in mano de' viniziani, usati a occupare le cose ecclesiastiche; avere fatta la lega e presa la protezione per conservare la pace di Italia; ed a questo effetto pregarlo fussi contento levare el campo da Arimino, promettendogli si troverrebbe modo a comporre poi queste differenzie e che Ruberto non mancherebbe delle debite reverenzie verso quella sedia; e quando non volessi farlo, protestargli che per

conservare la pace di Italia e la fede data a Ruberto, lo difenderebbono in tutti quegli modi fusse possibile, offendendo etiam in qualunque luogo chi offendeva lui. Mandò la città a questo effetto, insieme cogli oratori ducali, a Roma messer Otto Niccolini ed Iacopo Guicciardini; ed in questo mezzo strignendosi lo assedio, el re fece passare el Tronto al duca di Calavria, acciò che don Alonso suo condottiere si potessi sicuramente congiugnere col conte di Urbino, a chi questo soccorso era molto a cuore perché temeva la potenzia della Chiesa; e così vi si spinse per la città el signore Ruberto e qualche gente pel duca, ma poche, ché andava freddo a questa impresa; ed accostandosi l'uno esercito all'altro, si fece finalmente fatto di arme, dove el conte di Urbino roppe el campo della chiesa.

Mostrò el papa in principio buono animo, di poi mancandogli sotto le promesse e favori de' viniziani, cominciò pure a volgersi alla pace; e perché nella lega non era unione per convenirsi in quello s'aveva a fare, si fece una dieta a Firenze, dove furono imbasciadori pel re e pel duca; e finalmente, non si faccendo alcuna buona conclusione e sendo disparere fra el duca e re, si ridusse la pratica della pace a Napoli, dove per la cittá andò messer Otto Niccolini. Furonvi e' trattati vari, e fu opinione che el re s'avessi a collegare co' viniziani; ma finalmente doppo molte pratiche l'anno 1470 si rinnovò la lega fra re, duca e noi, con certi capitoli risguardanti alla pace e lega generale di tutta Italia, come di sotto si dirá.

Innanzi si conchiudessi la pace e nell'anno 1469 di dicembre, morí in Firenze Piero di Cosimo de' Medici; la morte del quale dolse assai alla cittá rispetto alla sua facile e clemente natura e tutta volta al bene, come massime mostrò la novitá del 66, nella quale non puní piú oltre che si patissi la necessitá e piú ancora che non era la voluntá sua, costretto da molti cittadini dello stato. Lasciò due figliuoli, Lorenzo e Giuliano; de' quali Lorenzo, che era el maggiore, era di etá di anni venti o ventuno; e benché molti stimassino cosí nella

città come fuora, che la sua morte avessi a partorire rivoluzione, nondimeno la sera morí, o vero la sera seguente, si ristrinsono in Santo Antonio più di seicento cittadini, el fiore della città, e feciono conclusione di mantenere e la unione e lo stato presente e conservare grandi e' figliuoli di Piero; e cosí concorse tutta la cittá, affaticandosene massime messer Tommaso Soderini, che aveva allora più riputazione che altro cittadino e forse era el piú savio. El quale però si persuase che per essere Lorenzo giovane ed avere quasi a ricognoscere lo stato da lui, l'avessi a governare; il che di poi non gli riuscí. E per dare riputazione allo stato e mostrare la unione della cittá, richiedendolo anche e' tempi che correvano rispetto al non essere conclusa la pace, si ordinò e vinse prestamente in tutti e' consigli una provisione di trecentomila ducati; e cosi in effetto si continuò lo stato per successione in Lorenzo de' Medici, el quale lo governò insino alla morte sua con quelle virtú e successi che di sotto si diranno.

Governo di Lorenzo de' Medici. — Trattative per una lega generale contro i Turchi. — Elezione di Sisto IV. — Guerra di Volterra. — Le due leghe. — Morte del duca Galeazzo.

Conclusesi, come di sopra, nel 1470, la lega fra'l re, duca e fiorentini, con uno capitolo che ciascuna di queste tre potenzie avessi insieme a mandare imbasciadori al sommo pontefice a supplicarlo la benedissi e vi entrassi drento, e cosi facessi una lega generale di tutta Italia, con quelle condizioni si era fatta a tempo di papa Niccola nel 55; riservando però la lega particulare contratta a Napoli, alla quale per questa generale non s'avessi a pregiudicare in alcuno modo.

La cagione di questo capitolo fu, perché avendo el Gran turco tolto Negroponte e molti altri luoghi a' viniziani, e continuando tuttavia con loro la guerra, pareva al re Ferrando che lo stato suo fussi in gravissimo pericolo per avere molti luoghi e marine, ne' quali el turco poteva facilmente fargli danno, e per questo rispetto desiderava assai congiugnersi e collegarsi co' viniziani, acciò che insieme potessino pensare e provedere a' pericoli communi; ed arebbelo fatto da se medesimo, ma gli pareva che non concorrendo el duca e' fiorentini in questa coniunzione, né e' viniziani né lui rimanessino in modo sicuri delle cose d'Italia, che potessino attendere espeditamente alle cose del turco. Inoltre pensò che ristrignendosi col duca e' fiorentini, e poi faccendo lega generale co' viniziani, non

solo trarrebbe de' viniziani quello frutto disegnava, ma eziandio sarebbe facile cosa in tanto suo pericolo trarre qualche sussidio da tutta Italia contro al turco; e però saviamente condusse questa lega particulare, inserendovi nondimeno el predetto capitulo della generale. E per dargli esecuzione mandorono communemente imbasciadori a Roma per praticare questa materia, dove per la cittá fu deputato messer Otto Niccolini e Pierfrancesco de' Medici; ma pochi dí poi, morendo messer Otto, vi fu mandato in suo luogo Iacopo Guicciardini.

La conclusione di questa pratica ebbe in sé molte difficultá, e passò con piú lunghezza di tempo non si stimava, perché la lega voleva a ogni modo si riservassi la sua particulare, ed el papa non lo negava, ma diceva volere si facessi in modo vi fussi drento la conservazione dello onore suo, ed in ogni modo gli era proposto, faceva difficultá; ed era la cagione vera che questa conclusione non gli piaceva, perché gli pareva, sendo quietata Italia, essere necessitato fare impresa contro al turco, il che faceva male volentieri per non spendere; dove non si conchiudendo questa lega, gli pareva avere scusa con dire fussi di bisogno prima pacificare Italia.

Dalla parte della lega era ancora difficultá nel duca di Milano, che male volentieri ci si conduceva; pure finalmente fu tanta la volontá del re che si facessi questa conclusione, e cosí de' viniziani, che el duca, per non rompere col re, ed el papa per non rimanere solo in Italia, vi condescesono. E cosí si concluse una lega generale di tutta Italia, con riservazione della lega particulare del re Ferrando, duca Galeazzo e fiorentini; e cominciossi a praticare di uno sussidio universale contra el turco, faccendone massime grandissima instanzia el re Ferrando; alla quale pratica, per essere Pierfrancesco tornato a Firenze, rimase solo Iacopo Guicciardini.

Ma come avviene che quelle cose che si fanno a male in corpo per ogni piccola difficultá si impediscono, cosí intervenne che, nata differenzia nel distendere le scritture per certe parole che volevono si aggiugnessino gli oratori ducali, non però di molta importanza, ed el papa non le consentiva, lo effetto fu che el duca non ratificò a questa lega; e benché la ratificazione de' fiorentini fussi venuta, pure lo oratore loro non soscrisse le scritture, e cosí el cancelliere suo che ne era rogato; perché cosí fu la intenzione di chi governava a Firenze, per non si spiccare dal duca, non però con determinazione publica, per non dare tanto carico a chi aveva lo stato; e cosí in effetto le cose rimasono pendente.

In questo tempo ed anno 1470, Lorenzo de' Medici cominciò in Firenze a pigliare piede, perché faccendosi gli accopiatori, che avevano a creare la signoria, pel consiglio del Cento, lo stato usava fare qualche intelligenzia particulare in compagnie di notte, e qui disegnare chi avessi a essere fatto, e di poi con questo ordine, in questo e negli altri magistrati, andare nel consiglio del Cento, el quale era solito a eseguire el disegno. Ma cominciando qualche volta nel Cento a variare le elezione de' disegni dati, Lorenzo e gli amici suoi cominciorono a dubitare che non variassi un tratto negli accopiatori, di che sarebbe facilmente seguita la alterazione dello stato. Di che fatto prima molti consigli in privato, si risolverono che si dessi autorità per cinque anni alla signoria che sedessi di luglio e agosto, che, insieme cogli accopiatori che sedevano, facessino gli accopiatori nuovi; e deliberato questo, subito la signoria, che ne era gonfaloniere messer Agnolo della Stufa, sonato a collegio e a Cento e ragunatogli, la mattina innanzi uscissino dette perfezione a questa provisione. Di che lo stato si assicurò, e Lorenzo ne acquistò grandissima riputazione e forze; in modo che cominciando a pigliare piè, dette principio a volere essere arbitro della città lui ed a non si lasciare governare da altri, ma più tosto avere cura non si facessino troppo grandi messer Tommaso e gli altri che avevono riputazione e seguito di parentado. E benché non mancassi loro, e nelle legazione ed in tutti gli onori e primi magistrati della città, nondimeno gli riteneva indrieto, non gli lasciando qualche volta tirare le imprese facevano, e dando favore a quegli uomini de' quali non gli pareva potere temere, per essere spogliati di parenti e credito, come fu in quel tempo uno messer Bernardo Buongirolami, uno Antonio di Puccio, e di poi qualche anno uno messer Agnolo Niccolini, uno Bernardo del Nero, uno Pierfilippo Pandolfini e simili; usando *etiam* di dire che se suo padre avessi fatto cosi, e sforzati un poco messer Luca, messer Dietisalvi, messer Agnolo Acciaiuoli e simili, non sarebbe nel 66 ito a pericolo di perdere lo stato.

Sendosi le cose di Italia un poco quietate, seguitò la morte di papa Paolo, in luogo di chi fu eletto Francesco cardinale di San Piero in Vincula di nazione saonese, e che era stato de' frati minori e di poi generale di quello ordine, e fu nominato Sisto... el quale sendo eletto di poco, nacque nova alterazione nel dominio nostro. E questo è che sendo in quello di Volterra le allumiere che erano del commune di Volterra, e desiderando Lorenzo di ottenerle per sé, e rinculando e' volterrani, Lorenzo, parendogli che se la impresa non riusciva, intaccare la sua riputazione, e però deliberato di averne onore, cominciò a strignergli in modo che, benché io non sappia bene a punto el particulare loro, si sdegnorono: e nato ombra e sospetto, e loro non essendo ubbidienti in tutto alla signoria, finalmente lo effetto fu che nel 1472 e' volterrani, prese le arme e cominciato a non ubbidire a' rettori nostri, si ribellorono.

A Firenze fu dubio assai che o e' viniziani o el re Ferrando, all'uno e l'altro di chi ed etiam quasi a tutta Italia, eccetto che al duca Galeazzo, e' volterrani avevano mandati imbasciadori a darsi, non tenessino acceso questo fuoco; e fecesi risoluzione vedere di spegnerlo con ogni forza e prestezza. E però si dette intorno a questa guerra la balía a venti cittadini, e' primi della cittá; e' quali, sopravenendo poi massime avisi che non solo el duca, ma etiam el re ed el papa erano vòlti a dare ogni favore perché questo incendio si quietassi, mandorono per commessario generale Iacopo Guicciardini, che, unita la gente nostra, attendessi a recuperare el contado, tanto che ne venissi el duca di Urbino eletto capitano per questa impresa, per chi avevano mandato a Urbino messer Bongianni Gianfigliazzi.

Riebbesi el contado in uno subito e sanza colpo di spada, e poco di poi sopravenne el duca, ed a messer Bongianni fu comandato restassi in campo commessario insieme con Iacopo: e sanza dilazione di tempo si messe campo alla cittá, mettendo el duca di Urbino ogni industria e adoperando ogni virtú militare per espugnarla. Di che e' volterrani vedendosi stretti e sanza speranza di soccorso di fuora ed in effetto sanza alcuno rimedio, si arrenderono, salvo l'avere e le persone. Ma nello pigliare la possessione della terra nacque tanto tumulto per opera, come si crede, del duca di Urbino, che sanza riparo alcuno la cittá andò a sacco; benché e' commessari usassino ogni possibile diligenzia che questo non seguissi, e molto dispiacessi alla città nostra, la quale desiderava riavere quella terra intera e ricca come era innanzi alla ribellione. Fu bene opinione di molti e massime de' volterrani che questo fussi stato per ordine publico; nondimeno è falso e non potette la città perturbarsi più di tale accidente.

Seguitò l'anno 1474 nel quale si fece nuove congiunzione e intelligenzie in Italia; perché essendo papa Sisto molto amico del re Ferrando, ed eziandio el conte di Urbino sendosi dato in anima e corpo al re, e lui con questi mezzi e favori volessi essere arbitro di Italia, sdegnandosene el duca di Milano e gli altri potentati, si contrasse una lega a difesa degli stati fra 'l duca viniziani e fiorentini; dove di poi entrò, non come aderente e nominato, ma come principale, Ercole duca di Ferrara. E cominciò el duca a ristrignersi ed intendersi molto con viniziani e fare segni grandissimi di amore e benivolenzia, faccendo onori supremi agli imbasciadori loro, cedendo loro la precedenzia, di che a Roma ed in tutti e' luoghi di Italia avevano gli oratori loro avuto infinite volte questione, dando loro sussidi nella guerra avevano contro al turco; e cosí ebbono dalla cittá l'anno 1475 ducati quindicimila in dono per armarne galee.

Al papa ed al re dispiacque assai questa lega; e però lui ed el duca di Urbino vennono personalmente a Roma, solo per pensare modi da interrompere questa unione; e fe-

ciono risoluzione che el vero modo fussi che el papa praticassi una lega generale di tutta Italia ne' modi si era fatto a tempo di Niccola e poi di Paolo, mostrando farlo per volere pensare alla difesa della religione contro al turco. E fu la opinione loro che e' viniziani l'avessino a accettare facilmente per trarre sussidi contro a' turchi, da' quali erano molto oppressati; e stando questo, se el duca ed e' fiorentini non ci volessino concorrere, sarebbe rotta la unione loro; concorrendoci, col fare questa lega generale sarebbe dissoluta la particulare.

Fu cognosciuta da signori collegati questa arte; e però, mandando imbasciadori unitamente a Roma con ordine non si separassino mai l'uno dall'altro, ma che intervenissino a ogni pratica ed audienzia o col papa o alcuno cardinale, communemente si rispondessi essere contenti di fare la lega generale con riservo nondimeno della particulare. La quale risposta non piacendo al papa e re, si roppe questa pratica; e pochi mesi poi si rappiccò, tendendo el papa e re pure al fine di rompere la particulare. El quale disegno diventava loro ogni di più facile, per avere e' viniziani uno ardentissimo desiderio che e' principi cristiani concorressino alla impresa contro al turco, e d'altra parte sendo el duca di Milano molto alieno, perché gli pareva, stando e' viniziani in guerra, avere da non temere di loro; dove, quando fussino in pace, non gli pareva essere cosi sicuro del suo stato. Di che fra e' viniziani ed el duca cominciò a nascere qualche ombra, in modo che el duca fu talvolta in disposizione, ed etiam ne tenne pratica, di riunirsi e collegarsi col re; la qual cosa non messe però a effetto, forse presentendo che la città non vi sarebbe concorsa, per dispiacergli volubilitá e mutazione tanto spesse.

Seguitò di poi per principio di cose e movimenti grandissimi la morte del duca Galeazzo, el quale nel 1476 a dí 26 di dicembre, el dí di santo Stefano, fu morto in Milano da Giovanni Andrea da Lampognano; e perché era rimasto di lui uno piccolo figliuolo chiamato Giovan Galeazzo, si dubitò

assai che e' popoli sudditi non facessino qualche movimento, il che sarebbe dispiaciuto assai alla città, rispetto alla amicizia e congiunzione tenuta tanto tempo con quella casa, e per la sicurtá e riputazione ne traeva lo stato nostro in ogni occorrenzia. Furono adunche subito deputati imbasciadori a Milano messer Tommaso Soderini e messer Luigi Guicciardini, e' quali, andati con somma prestezza, trovorono le cose in buona disposizione e si adoperorono assai a confermarle ed assicurarle per la via buona. E lo effetto fu che lo stato rimase a madonna Bona, stata moglie del duca Galeazzo, che lo conservassi e guardassi pel figliuolo; e volsesi el governo di tutto alle mani di messer Cecco Simonetta, el quale sendo di Calavria, di vile condizione, era stato cancelliere e secretario del duca Francesco, in gran conto, e di poi in somma riputazione apresso el duca Galeazzo; ed ultimamente gli dette la fortuna, sotto madonna Bona, libera ed assoluta potestá ed amministrazione di tutto quello dominio. Fecesi alcuno appuntamento tra madonna e monsignor Ascanio cardinale e Lodovico Sforza duca di Bari, fratelli del duca Galeazzo; ed assettate queste cose, parendo fussi superfluo tenervi dua oratori, fu messer Luigi rivocato a Firenze, e messer Tommaso rimase in quella legazione, onorevolissima per la coniunzione era tra l'uno e l'altro stato, e consequenter per la fede potenzia ed autoritá vi aveva uno imbasciadore fiorentino, e massime qualificato come lui.

Seguitò poi tumulto in quello stato, perché el signor Lodovico e monsignore Ascanio cercavano cose nuove per applicarsi quello governo, e con loro si intendeva el signore Ruberto da Sanseverino; di che venuti in sospetto, lo effetto fu che el signore Lodovico fu confinato a Pisa, Ascanio a Roma, ed el signore Ruberto cacciato dal territorio. Il che si fece con consenso e participazione della cittá e stato nostro, che non cercava altro che la conservazione di quello dominio ne' figliuoli del duca Galeazzo e favoriva el governo in madonna Bona e l'autoritá in messer Cecco. E se la cittá nostra si fussi mantenuta in pace e quiete, sanza dubio si conservava;

ma e' movimenti della cittá nostra, de' quali ora si dirá, furono cagione di molte alterazioni dissensioni e movimenti in tutta Italia.

In questo tempo essendo morto uno marchese Spinetta, signore di Fivizzano e di molte altre castella, sanza eredi, quegli uomini si dettono a' fiorentini, e vi furono mandati a pigliarne la possessione ed ordinare quello stato, che era di importanza perché assicurava le cose nostre da quella banda, messer Antonio Ridolfi ed Iacopo Guicciardini. Congiura de' Pazzi. — Aggressione in Duomo. — Morte di Giuliano de' Medici. — Misure di repressione. — Effetti della congiura.

La cittá di Firenze, come di sopra si è detto, era governata per le mani di Lorenzo de' Medici, e lui era capo dello stato; el quale, benché apresso di sé avessi un numero di cittadini nobili e prudenti ne' quali si distribuivano gli onori della cittá e si trattavano le cose di importanza, nondimeno in molte cose seguitava solo el suo consiglio e parere contro alla voluntá degli altri e teneva precipua cura che nella cittá non si facessi alcuno sí potente che lui avessi cagione da temerne.

Era allora in Firenze la famiglia de' Pazzi ricchissima più che alcuna altra della città, ed aveva trafichi in molti luoghi del mondo, e di qui era in grande riputazione in molte parte di Italia e fuori di Italia; era nobile nella città e con parentado grande ed uomini molto magnifichi e liberali, e nondimeno non avevano mai in alcuno tempo avuto molto stato, per essere tenuti troppo superbi ed altieri, la quale cosa gli uomini in una città libera non possono comportare; pure la nobilità, el parentado, le ricchezze ed el distribuirle largamente, faceva loro credito ed amici assai. Capo di questa casa era messer Iacopo, uomo d'assai riputato e tutto da bene, se si gli fussi levato el vizio di giucare e bestemmiare; era sanza figliuoli, e per questo rispetto tanto più tutta la casa concor-

reva a lui per valersene ed in vita e doppo la morte. Aveva molti nipoti, fra' quali uno, figliuolo di messer Piero suo fratello, si chiamava Renato, tenuto uomo savio e di più cervello che alcuno che fussi in casa, e, fuora del solito della famiglia, benvoluto dal popolo. Un altro chiamato Guglielmo, figliuolo di Antonio, aveva per donna una figliuola di Piero di Cosimo, e così veniva a essere cognato di Lorenzo; un altro vi era, chiamato Francesco, pure figliuolo di Antonio, quale era sanza donna, uomo molto inquieto animoso ed ambizioso; stavasi a Roma el più del tempo e teneva amicizia grandissima con quegli prelati e massime col conte Girolamo, nipote di papa Sisto, ed a chi el papa aveva dato Imola e Furli.

Pareva a Lorenzo de' Medici che questa casa fussi troppo grande e che, ogni favore che si gli dessi, crescerebbe tanto che sarebbe pericolosa allo stato suo; e però negli onori e magistrati della città gli teneva adrieto, né dava loro quello grado si sarebbe convenuto. Cominciorono di qui a gonfiare gli animi, a scoprirsi gli odi e le emulazione, a crescere e' sospetti; e tanto piú quanto, sendo Lorenzo malvoluto da papa Sisto e dal conte Girolamo, gli vedeva essere favoriti dall'uno e l'altro. Il che era nato, perché quando Sisto fu fatto papa, avendosi a vendere Imola, Lorenzo, desideroso che la città comperassi Imola e considerando che per essere el papa nuovo nello stato, non aveva danari da comperarla se non ne fussi servito o da sé che era suo depositario, o da' Pazzi che erano sua tesorieri, gli pregò non lo servissino di danari, acciò che non la potendo comperare el papa, Imola venissi nelle mani nostre. Loro lo promessono, e poco di poi servirono el papa per questa compera di ducati trentamila e rivelorono a lui ed al conte Girolamo la richiesta fatta loro da Lorenzo; di che el papa sdegnato, gli tolse la depositeria che gli era di grande utilità, e Lorenzo si dolse assai de' Pazzi, e caricògli, avendo presa onesta, che per opera loro la città non avessi avuto Imola. Ed in effetto augmentandosi ogni di più questo umore maligno, e Lorenzo pensando continuamente che non crescessi in loro ricchezza o grandezza, fece

nel 76 fare una legge disponente delle ereditá *ab intestato*, per vigore della quale e' furono privati di una ereditá d'una donna de' Borromei che, secondo la interpretazione di una legge antiqua, aparteneva loro.

Concepéronne di questo e' Pazzi grandissimo sdegno; in modo che Francesco, quale per essere di statura piccola si chiamava volgarmente Franceschino, che quasi del continuo stava a Roma, cominciò a tenere pratica col conte Girolamo di tôrre lo stato a Lorenzo, persuadendo el conte che, sendo Lorenzo suo inimicissimo, come fussi morto papa Sisto, lo perseguiterebbe tanto gli tôrrebbe lo stato di Romagna. Aggiunsesi a questo trattato messer Francesco Salviati arcivescovo di Pisa, el quale, quando era in minoribus sendo vacato lo arcivescovado fiorentino l'arebbe ottenuto con favore del pontefice, se non che Lorenzo colla autorità publica si gli oppose e fu cagione fussi dato a messer Rinaldo Orsini cognato suo; e di poi vacando quello di Pisa, ed avendolo impetrato dal papa, e dispiacendo a Lorenzo, penò tempo assai innanzi ne potessi conseguire la possessione, e per questa offesa era inimicissimo a Lorenzo.

Costoro praticando insieme e' modi a fare tale effetto, si risolverono che el muovere guerra alla cittá non fussi a proposito per essere cosa lunga pericolosa ed incerta, ed inoltre perché non mancherebbe alla città lo aiuto di qualche potentato di Italia; ma che era una via sola, di amazzare Lorenzo, il che pareva facile, perché lui andava solo disarmato e sanza sospetto alcuno di simile insulto: e massime sperando che, morto Lorenzo, non mancherebbe loro favori, perché oltre al parentado e potenzia loro, credevano che el popolo, pel desiderio e speranza della antica libertá, gli avessi a seguitare. Faceva in questa conclusione difficultá Giuliano fratello di Lorenzo, perché a amazzarlo insieme con Lorenzo era tanto più difficile, e rimanendo lui non era fatto nulla, perché gli era bene voluto dal popolo, ed inoltre perché avendo e' cittadini dello stato un capo a chi ricorrere, si pensava piglierebbono le arme e seguirebbenlo. Conchiusono adunche

aspettare tanto che uno di loro fussi fuora della cittá, e tanto piú quanto credettono avessi a essere presto, perché era voce che Giuliano toglieva per donna una figliuola del signore di Piombino, e pareva ragionevole che, togliendola, dovessi andare a Piombino a vederla. Di poi, non succedendo questo parentado, stettono in espettazione che Lorenzo, come aveva dato intenzione, dovessi andare a Roma, con disegno mentre era in Roma di amazzare Giuliano, e che Lorenzo fussi ritenuto. Risolvendosi anche di poi questa speranza, e dubitando che per essere la pratica in bocca di molti non venissi a luce, conchiusono essere necessario non aspettare piú e amazzargli tutt'a dua col modo ed ordine che di sotto si dirá.

Concorreva in questo trattato non solo el conte, ma eziandio la santitá del papa ne era conscia e lo desiderava, benché per rispetto dello onore suo faceva menare el trattato al conte Girolamo. Concorrevaci eziandio el re Ferrando, quale, sendo confidatissimo ed in grande intelligenzia col pontefice, si era sdegnato che lo stato di Firenze si fussi aderito e collegato con Vinegia e Milano, e si persuadeva, mettendo uno stato nuovo in Firenze, aversi a valere di quella città a modo suo, e di poi, rispetto alla potenzia ed autoritá sua, a quello si poteva promettere del papa, alla oportunitá di questa republica, avere a essere quasi arbitro di tutta Italia, vedendo massime morto el duca Galeazzo; quale se fussi stato vivo, non sarebbe el re entrato in questi farnetichi. Concorrevaci Federigo duca di Urbino, per essersi molti anni innanzi interamente dato e dedicato al re; aggiugnevasi la oportunitá di Cittá di Castello, di che sotto governo della Chiesa era capo messer Lorenzo Iustini da Castello, conscio e fautore di questa pratica ed inimico di Lorenzo, per avere lui sempre favorito messer Nicolò Vitelli da Castello suo avversario.

Questi tanti favori non solo accesono l'arcivescovo e Franceschino, uomini animosi ed inquieti, ma eziandio lo persuasono a messer Iacopo, el quale ci era stato un pezzo freddo e renitente, non perché non avessi odio grande verso Lorenzo, ma perché piú maturamente considerava quanto la cosa fussi pericolosa e difficile e quanto bello stato e ricchezza e' mettessi in sul tavoliere. Risolvendosi adunche mettere a effetto el loro pensiero, ed essendosene lo arcivescovo, secondo lo ordine, ito a Pisa, Franceschino a Firenze, Giovan Francesco da Tollentino se ne andò in Romagna nello stato del conte, e messer Lorenzo ne andò a Castello, ciascuno di loro due con ordine di venirne el di deputato con cavalli e fanterie verso Firenze.

Fatti questi preparamenti secondo e' disegni loro, parti da Pisa d'aprile 1478 el cardinale di San Giorgio, fratello o vero nipote del conte Girolamo, che vi era a studio, non conscio per la etá di questo trattato, e sotto nome di andare a Roma, venne a alloggiare a Montughi al luogo di messer Iacopo de' Pazzi; di poi, innanzi che entrassi in Firenze, sendo convitato da Lorenzo, andò a Fiesole a desinare al luogo suo; e fu el consiglio de' congiurati dare quivi effetto a tanta opera, ma non eseguirno, rispetto che Giuliano, sentendosi indisposto, non vi venne. Differirono adunche per a Firenze, dove entrato el cardinale, ed avendo la domenica mattina a dí ..... a desinare con Lorenzo, parve loro non fussi tempo farla in casa di Lorenzo, dubitando che Giuliano non vi mangierebbe, e presono partito per la mattina alla messa, in Santa Liperata (1), che si ordinava cantare solenne, e dove non facevono dubio s'aveva a trovare Lorenzo e Giuliano.

Venne adunche el cardinale alla messa, accompagnato dall'arcivescovo Salviato, da Giovan Batista da Montesecco condottiere del conte e che era quivi per quella opera, e da molti perugini, tutti venuti a quello effetto; e come el prete che cantava la messa si communicò, subito, come era dato lo ordine ed el segno, Franceschino de' Pazzi che andava per chiesa a braccia con Giuliano, l'assaltò ed amazzollo. Da altro canto un ser Stefano cancelliere di messer Iacopo con alcuni altri

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha Liberatu, ma l'A. altre volte corresse questa forma in quella Liperata da lui usata sempre, sicché è da ritenere che qui dimenticasse di correggere.]

furno adosso a Lorenzo e non bastando loro interamente l'animo, lo ferirono in sulla spalla; lui si cominciò a discostare e, tratto fuori un pugnale, a difendersi, e concorrendovi brigata, cominciò a ridursi in salvo, ed in quello furore fu morto Francesco Nori che era seco; finalmente Lorenzo, con aiuto di chi era a torno e de' preti, fu condotto vivo in sagrestia e, chiusa la porta, guardato non potessi essere morto.

Mentre che queste cose si facevano in chiesa, l'arcivescovo, che poco innanzi si era partito accompagnato da molti parenti ed amici, de' quali la più parte non sapeva nulla, ed alcuni sua fidati e perugini, era ito in palagio per occuparlo, sotto colore di volere visitare la signoria; messer Iacopo era in casa a ordine per montare a cavallo e, correndo per la cittá, gridare « libertá » per sollevare el popolo. Non successe in palagio el disegno allo arcivescovo; anzi, volendo fare violenzia, fu ributtato e rinchiusesi in certe stanze che vi sono, da se medesimo; di che la signoria, veduto questo tumulto, fece serrare le porte del palagio, con animo di guardarlo e difenderlo da ciascuno. Sopravenne intanto messer Iacopo, e vedendo la porta chiusa volle sforzare el palagio; ma fu ributtato da' sassi che erano gittati da e' ballatoi.

Era in questo mezzo corso el romore per la cittá, e benché in quel principio ognuno fussi spaventato, pure intendendosi Lorenzo essere vivo ed el palagio essere assaltato e difendersi, gli amici dello stato ripresono vigore e, prese le arme, parte ne andò a soccorso del palagio, parte in Santa Liperata a cavarne Lorenzo e conducerlo vivo a casa. El popolo ancora, parendogli lo amazzare Giuliano, che aveva benivolenzia, stato uno atto molto brutto e contra ogni civilitá, massime in chiesa in dí solenne; e vedendo el palagio per quella parte, e la vittoria aviarsi di lá, e parendo che el volere occupare el palagio fussi un volere occupare la libertá, cominciorno a correre per la terra, gridando « palle palle », ché tal segno ha l'arme de' Medici; in modo che sendo el concorso universale per Lorenzo, messer Iacopo si fuggí fuora di Firenze e gli amici di Lorenzo insignoriti dello stato cominciorno a usare la vittoria.

Fu preso lo arcivescovo, che, come dissi, era rinchiuso in palagio, e subito fu impiccato alle finestre del bargello; fu impiccato con lui Iacopo suo fratello, consapevole di ogni cosa; fu impiccato un altro Iacopo Salviati, el quale era stato piú anni inimico dello arcivescovo, e di poi riconciliatosi, non sapendo nulla, per la sua mala sorte l'aveva la mattina accompagnato in palagio: furono impiccati tutti quegli perugini ed armati erano seco, ed in tanta confusione e furore alcuni etiam innocenti. Fu preso Franceschino, che sendosi per la furia ferito da se medesimo in uno calcagno e però non avendo potuto fuggirsi, si era ridotto in casa, donde sendo cavato e condotto in palagio, fu subito al luogo degli altri impiccato; fu preso el cardinale in Santa Liperata, e per la furia e rabbia del popolo a pena vi fu condutto salvo; fu preso Giovan Batista da Montesecco: furono impiccati el di piú di cinquanta, né credo mai Firenze vedessi un dí di tanto travaglio. El di sequente messer Iacopo, che si era fuggito, non sendo ancora fuora del territorio nostro, fu preso ed esaminato fu impiccato. Confessò che poi si era fatta la legge sopra le ereditá, aveva sempre avuto in animo farne simile vendetta; dicono ancora disse che oltre agli altri favori e fondamenti in su' quali aveva preso animo ed appoggiatosi, era stata la buona sorte di Franceschino, in che molto si confidava; e gli fu risposto per messer Bongianni Gianfigliazzi, che era degli esaminatori, che doveva più sbigottirsi per la sorte ottima di Lorenzo. Renato fu etiam impiccato el di medesimo. Costui prevedendo molto innanzi quale fussi la intenzione di messer Iacopo e degli altri contro a Lorenzo, gli aveva confortati avessino pazienzia e lasciassino fare al tempo, perché Lorenzo nelle mercatantie era in tanto disordine che in pochi anni bisognava fallissi, e perduto le ricchezze ed el credito era perduto lo stato, dicendo: « diangli a cambio e' danari vuole, perché questi, benché con qualche nostra perdita, lo aiuteranno fallire più presto ». Finalmente non giovando le sue parole, e presentendo per conietture, perché da lui si guardavano, quello ordinassino di fare, era, per non vi si

trovare, itosene in villa; fu preso quivi e impiccato. Nocégli lo essere tenuto savio ed avere credito e benivolenzia nel popolo, perché però parve utile a chi aveva lo stato levarselo dinanzi.

Giovan Batista da Montesecco fu tenuto parecchi giorni preso; esaminato diligentemente, confessò essere venuto a Firenze per comandamento del conte suo padrone ed avere preso el carico di amazzare Lorenzo; e nondimeno quando si prese lo ordine per in Santa Liperata, essergli venuto orrore rispetto al luogo, e ricusato farlo; di che nacque la salute di Lorenzo, perché se lui pigliava la cura, sendo uomo valente animoso ed esercitato, lo amazzava; fugli tagliato el capo. Fu el cardinale sostenuto molti di per avere una sicurtà in mano, acciò che el papa non facessi villania a' mercatanti nostri erano in Roma; finalmente assicurata questa parte, fu licenziato e accompagnato onorevolmente. Fuggirono ser Stefano e Bernardo Bandini, che tutt'a dua avevono assaltato Lorenzo, e per più sicurtá Bernardo ne andò in Turchia, donde l'anno seguente lo cavò Lorenzo, e condotto a Firenze fu impiccato. Fu preso Guglielmo, e rispetto al parentado e prieghi della moglie sorella di Lorenzo, fu liberato e mandato a' confini. Furono presi Giovanni fratello di Guglielmo, Andrea, Niccolò e Galeotto fratelli di Renato, tutti innocenti; e furono confinati in perpetuo nelle carcere di Volterra. Fu confiscata la roba di tutti, levate le arme per la città, ordinato che alcuni rimasono di quella famiglia mutassino, massime nelle cose del palagio, el nome, fatto decreto che le figliuole e sorelle de' morti e confinati non si potessino per alcuno tempo maritare. El quale decreto fu parecchi anni poi levato via, e quegli incarcerati a Volterra furono confinati in perpetuo del territorio e cavati di carcere.

Questo tumulto fu di pericolo assai a Lorenzo di perdere e lo stato e la vita, ma gli dette tanta riputazione ed utilitá, che quello dí si può chiamare per lui felicissimo: morígli Giuliano suo fratello, col quale arebbe avuta a dividere la roba, e lo stato messo in contesa; furongli levati via gloriosamente e col braccio publico gli inimici sua e quanta ombra e sospetto aveva nella cittá; el popolo prese le arme per lui e, dubitando della vita, corse a casa gridando volere vederlo, e lui si fece alle finestre con grande gaudio di tutti, e finalmente in quello giorno lo ricognobbe padrone della cittá; fugli dato per privilegio dal publico potessi per sicurtá della sua vita menare quanti famigli armati voleva drieto; ed in effetto si insignori in modo dello stato, che in futurum rimase liberamente ed interamente arbitro e quasi signore della cittá, e quella potenzia che insino a quello di era stata in lui grande ma sospettosa, diventò grandissima e sicura. E questo è el fine delle divisione e discordie civile: lo esterminio di una parte; el capo dell'altra diventa signore della cittá; e' fautori ed aderenti sua, di compagni quasi sudditi; el popolo e lo universale ne rimane schiavo; vanne lo stato per ereditá e spesse volte di uno savio viene in uno pazzo, che poi dá l'ultimo tuffo alla città.

Azione di Sisto IV contro Lorenzo e contro Firenze. — Guerra del papa e del re di Napoli contro Firenze. — La legge gismondina. — Vittorie de' fiorentini. — Loro sconfitta al Poggio Imperiale.

Di questa novitá di Firenze e pericolo dello stato nacque alla cittá una guerra gravissima, perché el re Ferrando e papa Sisto, considerando quanta offesa avessino fatta a chi aveva el governo della cittá, e che mai piú vi potrebbe essere fede o amicizia, deliberorno apertamente e colla forza di fuora fare pruova di quello che aveano tentato occultamente e colle arme civile; e per dare qualche principio iuridico alla impresa loro, el papa escomunicò Lorenzo ed interdisse la cittá per avere impiccato lo arcivescovo di Pisa e sostenuto el cardinale di San Giorgio. Fu per parte della città risposto gagliardamente a questa ingiuria, mandando in publico lettere a tutti e' principi cristiani in giustificazione loro e carico del papa, facendo etiam consigliare a tutti e' primi dottori di Italia che de iure questo interdetto era nullo e non valeva. Finalmente venendosi dalle censure e guerra spirituale alle arme e guerra temporale, el papa e re, condotto per capitano, a spesa commune, Federigo duca di Urbino, e fatto intelligenzia co' sanesi, mandorono le gente loro per la via di Siena a' danni nostri. Fu in questo esercito ancora Alfonso duca di Calavria, primogenito del re; ed apresso a lui ed el duca Federigo era la cura del tutto. Dall'altra banda e' viniziani e lo stato di

Milano, secondo gli oblighi della lega, mandorno gente di arme e fanterie in favore de' fiorentini, ma non quello numero sarebbe suto necessario; in modo che trovandosi superiore di forze lo esercito inimico, el nostro non potendogli stare a petto alla campagna, si ridusse in sul Poggio Imperiale, sendo commessari generali messer Luigi ed Iacopo Guicciardini. E non andavano le cose bene, perché mancando un capitano generale che fussi condotto da tutta la lega, le gente de' collegati non erano in quella ubidienzia che bisognava; di che lo esercito inimico, oltre allo essere superiore di forze, andava sanza rispetto campeggiando e' luoghi gli pareva. Presono adunche Radda, Rencine, Brolio, Cacchiano e la Castellina, dove stettono a campo ventinove di.

Era venuto in questo mezzo in campo, capitano di tutta la lega, Ercole duca di Ferrara; el quale però, per non essere pari agli inimici di gente, non scese del Poggio, ma molestava e' sanesi con prede e scorrerie, tenendo sempre fermo gli alloggiamenti in sul Poggio, per essere quello sito fortissimo, ed un freno agli inimici, che, poi che ebbono espugnati e' primi luoghi in sulle frontiere, non ardissino distendersi più verso e' luoghi vicini alla città. Di che gli inimici, per non perdere tempo, volsono alla fine dello anno lo esercito verso la Valdichiana ed accamporonsi al Monte a San Sovino. Dette questa cosa alterazione grande alla città, per essere el Monte luogo di importanza per la qualitá del castello e per la oportunità alle altre terre del paese; e però si fece risoluzione si soccorressi in ogni modo, e subito fu mandato in quella parte commessario messer Bongianni Gianfigliazzi, acciò che insieme col conte di Pitigliano disegnassino e' modi necessari e gli alloggiamenti oportuni a questo soccorso. Ed in questo mezzo si scrisse nel campo nostro (el quale, rimasto per la partita degli inimici superiore da quella banda, aveva fatte grande prede in sul sanese e presi alcuni luoghi di non molta importanza) che el capitano insieme con Iacopo Guicciardini, lasciate le gente bastavano per guardia del paese, si transferissino alla volta del Monte ed agli alloggiamenti che

si disegnassino pel conte di Pitigliano e per messer Bongianni. Volsonsi a quella volta e doppo molte dispute e dispareri alloggiorono presso al campo inimico; dove sendo, si fece tregua per alcuni giorni. La quale fu accettata da' nostri, perché sendo nello autunno pareva loro utile ogni tempo si togliessi agli inimici, sendosi allo stremo dello anno; fu accettata da loro, perché, sendo la natura del duca di Urbino fare le cose sue più sicuramente poteva, si volle fortificare da una banda donde dubitava potere essere offeso, e la quale però non era stata prevista da' nostri. Finalmente, spirata la triegua, gli uomini del Monte si dettono loro spontaneamente, benché da per loro si fussino potuti tenere alcuni dí, ed inoltre avessino la speranza propinqua del soccorso ed el tempo di natura da credere che el campo fussi necessitato a levarsene presto.

Questa perdita del Monte sbigottí ed alterò assai l'universale della cittá, perché fu contro la opinione commune, riputandosi che quel luogo fussi forte ed eziandio molto fedele; ed ebbonne el capitano e commessari e le gente nostre gran biasimo, ed imputatine di viltá, come se non fussi bastato loro lo animo a soccorrerlo, e di qui gli uomini del Monte, privati di speranza del soccorso, si fussino dati. Nondimeno pe' piú savi si ritrasse essere stata malignitá di parecchi capi della terra, e' quali a poco a poco avevano persuaso la moltitudine, che da sé naturalmente era inclinata alla divozione nostra; e cosí che le gente nostre meritavano scusa, perché non potevano avere a fare con gli inimici, se non con gran disavantaggio.

Nel medesimo tempo fu in Firenze un poco di disordine causato dagli otto della balía. Quello magistrato ne' tempi passati era stato creato con grandissima autoritá nelle cose criminali, sottoposta pure nel giudicare, benché non nel procedere, alle leggi e statuti della cittá, e con potestá libera ed assoluta e fuora di ogni legge, ne' peccati concernenti lo stato; e fu invenzione di chi si trovava nelle mani el reggimento, per avere un bastone a loro posta, col quale potessino stiacciare el capo a chi volessi malignare ed alterare el governo.

E benché la origine sua nascessi da violenzia e tirannide, riuscí nondimeno un ordine molto salutifero; perché come sa chi è pratico nella terra, se el timore di questo magistrato, che nasce dalla prontezza del trovare e' delitti e giudicargli, non raffrenassi gli animi cattivi, a Firenze non si potrebbe vivere; e cosí come detto ufficio fu pienissimo circa alle cose criminali, gli fu proibito per espresso non potessi impacciarsi nel civile. El quale ordine non si osservò interamente, perché a poco a poco per spezialtá di chi era nell'uficio e pe' mezzi e favori degli uomini che vi venivano, vi si cominciò a introdurre molti casi civili, chiamandogli, per qualche ragione indiretta, criminali; la qual cosa sendo molto trascorsa, parve a Lorenzo di correggerla, e però si fece una riforma che dichiarò e distinse molti casi, ne' quali gli otto non potessino cognoscere. E perché la fu ordinata da Gismondo dalla Stufa che allora si trovava degli otto, fu chiamata la gismondina; e sendosi osservata per qualche uficio, gli otto che si trovorono in questo tempo, non piacendo loro, un dí, subito, sanza conferirne o con magistrati o con chi governava la cittá, la stracciorono ed arsono. La qual cosa parendo fussi un toccare lo stato, avendolo fatto di loro propria autoritá, e massime ne' tempi che correvano, dispiacque a chi reggeva, e subito furono cassi dello uficio, e fatti altri in loro scambio. Né fu fatta loro altra punizione, perché si ritrasse non era stata malignitá contro al governo, ma piú tosto leggerezza; ed essere stati messi su da' cancellieri dello uficio, a' quali piaceva vi si cognoscessi di ogni caso, perché si valevano piú; e si riconfermò la gismondina, benché oggi non si osservi, e quietossi la cosa.

Gli inimici, preso el Monte, se ne andorno alle stanze; ed in Firenze, pensandosi all'anno sequente, si attese a pensare a' preparamenti per tempo nuovo, ed a questo effetto ristrignersi co' collegati, mostrando loro e' nostri pericoli e strignendogli a' soccorsi. Fu però mandato a Vinegia oratore messer Tommaso Soderini, ed a Milano si trovava Girolamo Morelli; e' quali molte volte discorsono e mostrorno come

gli eserciti che noi avamo avuti fra nostri e loro la state passata, non erano bastanti stare in campagna ed a petto agli inimici; e però non si faccendo maggiore sforzo, che loro continuamente si insignorirebbono de' luoghi nostri ed indebolirebbonci in modo che noi saremo constretti pigliare con gran disavantaggio nostro e di tutta la lega qualche partito con loro, benché la intenzione nostra fussi prima morire che abandonare la lega e mancare della fede nostra; essere necessario, se ci volevano conservare lo stato secondo gli oblighi, mandare aiuti più gagliardi e fare altri disegni che l'anno passato. Soggiunsono di poi che, quando bene ci mandassino tale esercito che fussi per resistere agli inimici ed essere loro pari, nondimeno non bastare per la salute nostra, perché e' danni che si facevano cosi da' soldati nostri come dagli inimici a' nostri cittadini e sudditi, erano tanto grandi e si innumerabili, che continuandosi più tempo era impossibile a reggerli, avendo massime tanto peso d'avere colle borse private a sostenere tutte le spese ed incarichi della guerra; consumarsi a poco a poco questo corpo ed in modo diminuirsi, che, non si rilevando, cadrebbe da se medesimo; la vera ed unica medicina di questo male essere che fra noi ed e' nostri collegati si facessi tanta forza che si potessi cacciare gli inimici di su' nostri terreni e perseguitargli in ogni luogo e fare la guerra potentemente a casa loro.

Questi discorsi e ragione introdussono in pratica molti modi da fare questo effetto, e disegnossi dua modi: uno di fare armata per mare e con essa infestare le marine del re Ferrando, e cosi divertire la guerra di Toscana; l'altra chiamare in Italia angioini e voltargli alla impresa di Napoli. Finalmente dolendo la spesa a' collegati, non se ne fece la conclusione si doveva, ma si deliberò per difesa nostra in questa forma: condussesi a' soldi nostri per capitano nostro Ruberto Malatesta signore di Rimino, e si disegnò con lui fare uno campo in quello di Perugia per levare quella città dalla divozione della Chiesa e di poi potere ferire negli altri luoghi nello stato del papa; e per fare questa impresa più

riuscibile, si disegnò per questo campo el conte Carlo del Montone, sperando che la riputazione la benivolenzia e parte aveva in Perugia, l'avessi facilmente a fare ribellare; dalla parte di Siena e verso el campo inimico fu disegnato el duca di Ferrara capitano generale di tutta la lega, ed el marchese di Mantova capitano dello stato di Milano. Furono etiam in qualche speranza d'avere aiuti dal re di Francia; al quale sendosi mandati imbasciadori da tutta la lega, che vi andò per la nostra città messer Guidantonio Vespucci, a fare querela del pontefice e tentarlo volessi insieme cogli altri principi chiamare il papa a concilio e così richiederlo di aiuti per la difesa nostra, aveva quel re più volte promesso mandare buono numero di gente d'arme in Italia; ed in effetto ogni cosa fu vana, se non che con lettere e con ambasciadori al pontefice, con minacci e protesti favori assai la causa nostra.

Disegnati l'anno 1479 questi apparati, e venendone el tempo nuovo da esercitargli, el signore Ruberto da Sanseverino fuoruscito dello stato di Milano, con gente e favori del re scorse di quello di Genova insino in sulle porte di Pisa; la quale città, per non aspettare la guerra, era improvista di tutte le cose necessarie. Ma subito vi furono mandati commessari messer Bongianni Gianfigliazzi ed Iacopo Guicciardini, e di poi presto vi si volse el duca di Ferrara; ed in modo si raffrenorno gli impeti degli inimici, ed eziandio si scopri in Pisa uno trattato, che el signore Ruberto vedendosi inferiore di gente e dubitando ancora, venendo aiuto da Milano, non essere rinchiuso, si ritirò e partissi d'in sul nostro.

Cessato questo pericolo, el duca e messer Bongianni se ne andorono verso el Poggio, ed Iacopo ne venne in quello di Arezzo; dove pochi di poi giunse el nostro capitano magnifico Ruberto Malatesta, ed aspettavasi el conte Carlo del Montone el quale, sendo amalato, si fermò in Cortona e quivi pochi di poi si morí, tagliando una grande speranza si era conceputa per la venuta sua, rispetto al credito ed alla parte aveva in Perugia; nondimeno colle gente vi erano si seguitò la impresa e presesi alcune castella del perugino. E perché lo esercito

del papa e re, colla persona de' due duchi Calavria ed Urbino campeggiava dalla banda di Siena e però non attendeva alla difesa del perugino, fu mandato dagli inimici in quella parte un altro esercito sotto la cura del prefetto, nipote del papa, e di messer Matteo da Capua; e' quali arrivati sì affrontorono co' nostri e, doppo un bello fatto di arme in che molto apparí la prudenzia ed ordine grande del capitano magnifico Ruberto, e' nostri ebbono una gloriosa vittoria, pigliando gran numero di uomini e cavalli degli inimici e spogliandogli insieme degli alloggiamenti.

Dalla parte di Siena non si era fatto ancora cosa notabile, perché e' nostri stavano in sul Poggio, donde operavano piú in difesa de' paesi nostri che in offesa degli inimici, e gli avversari, temendo dello esercito nostro, non potevano sforzare le nostre terre e non ardivano volere fare fazione co' nostri, rispetto al disavantaggio arebbono avuto per la fortezza del Poggio. Ma avendo le nuove della rotta di Perugia e dubitando di quello stato, si volsono a gran giornate in lá; il che presentendosi pe' nostri che giá erano accampati a alcune castella in sul lago di Perugia, perché erano di numero molto inferiori agli inimici, si ritrassono a salvamento a piè di Cortona; ma el campo del Poggio, rimanendo per la partita del campo opposito sanza riscontro, scese del Poggio ed andò a campo a Casoli, castello grosso de' sanesi che confina con noi dalla parte di Volterra; e piantatovi le artiglierie, lo prese per forza e saccheggiollo. Di che nel saccheggiare e dividere la preda nacque gran quistione e contesa fra quegli del duca di Ferrara e quegli del marchese di Mantova, e vennono alle mani, e con gran difficultá furono divisi da' commessari nostri messer Bongianni e Girolamo degli Albizzi.

Furono, e per la rotta del perugino e per la avuta di Casoli, e' successi nostri tanto felici, che indubitatamente eravamo al disopra della guerra, e si faceva giudicio che la vittoria dovessi essere dal nostro; ma mutossi la fortuna e recò quella gloria e felicitá agli avversari, che ragionevolmente doveva essere nostra; perché la quistione nata nel sacco

di Casoli fra e' ferraresi e mantovani fu di tanta efficacia, sendo massime fra quegli dua principi qualche sdegno ed inimicizia antica, che per fuggire maggiore scandolo, fu necessario pigliare partito di separargli. E però fu mandato el marchese di Mantova nel perugino a congiugnersi col magnifico Ruberto, ed el duca di Ferrara insieme col signor Gostanzo di Pesero rimase a fare la guerra nella parte di Siena.

Sendo adunche le gente nostre divise in due parte quasi pari, ed in modo che, se bene unite insieme sarebbono stati superiori agli inimici, nondimeno cosi separate ciascuna di loro era molto inferiore, gli inimici, esaminando e' casi loro, si risolverono tenere lo esercito unito in mezzo quello di Siena e la Valdichiana, acciò che, come el campo del Poggio facessi movimento, potessino in tre o quattro di essere loro adosso; e cosi con questo terrore ritenergli che non ardissino campeggiare con artiglierie, e cosí che non rimanessi loro da fare fazione, se non prede e scorrerie e cose di poco momento; e cosi medesimamente raffrenare, quando si movessi, lo esercito di verso Perugia. E parve loro con questi modi che el campo loro, piú grosso che alcuno degli inimici, potessi facilmente avere occasione di opprimerne uno, e quando pure questo non fussi, stimavano assai consumare questo anno e tenerci colla guerra addosso; e fu parola del duca di Urbino, che e' fiorentini el primo anno della guerra erano vivi e gagliardi, el secondo mediocri, el terzo spacciati; e che ci aspettava al terzo anno.

Questi loro ordini cosi disegnati riuscirono in buona parte, perché come el campo nostro di Perugia si moveva, subito gli inimici andavano alla volta loro, in modo che vedendogli superiori erano constretti a ritirarsi a luoghi salvi; e per questo rispetto non si accampavano a terra alcuna con artiglierie, riputandosi vergogna l'aversi di poi a levare, ed erano constretti infestare e' perugini con scorrerie solo, e se pure andavano a un castello, non potevano combatterlo con altro che con battaglia di mano. El medesimo interveniva a' nostri di verso Siena, in modo che gli inimici con questa astuzia

tenevano impedite molte più gente che loro non erano; e consultandosi del rimedio a questo male, pareva necessario unire insieme questi due eserciti, co' quali per essere in più numero si sarieno sanza dubio urtati gli inimici, ma non si poteva, per la quistione stata tra e' ferraresi e mantovani, e cosí perché el magnifico Ruberto Malatesta ed el signore Gostanzo di Pesero, nostro soldato, erano inimici ed incompatibili in uno campo medesimo. Restava ingrossare tanto l'uno e l'altro campo che separati potessino stare a petto agli inimici; il che non ebbe effetto, perché gli aiuti de' viniziani erano freddi e deboli, e cosi dello stato di Milano; massime che in quello tempo el signore Lodovico, monsignore Ascanio ed el signore Ruberto da Sanseverino con spalle e favore del re presono Tortona ed alcune terre di quello stato; e lo effetto fu che madonna Bona, mossa da paura e da persuasioni come donna, gli richiamò al governo del figliuolo, e loro subito entrati incarcerorno messer Cecco e poi gli feciono tagliare el capo.

Fu necessario, intendendosi questi movimenti di Milano, che el marchese di Mantova loro soldato ed el duca Ercole. capitano di tutta la lega, andassino a Milano, benché Ercole lasciassi in sul Poggio le sue gente a governo di messer Gismondo da Esti suo fratello. Indebolito in questo modo e' nostri campi, e continuando gli inimici la astuzia loro, si consumò tutta la state; pure finalmente e' perugini, non volendo piú soportare la guerra ed avendo cosí protestato al papa, erano alle strette di pigliare accordo colla lega; quando gli inimici intendendo farsi in sul Poggio Imperiale mala guardia ed essere disordinato molto quel campo, di che era a governo messer Gismondo e commessario Girolamo degli Albizzi, ed avendo certa intelligenzia in una bastía vi era, partitisi dal ponte a Chiusi a grandissime giornate, assalirono improvisamente e' nostri in sul Poggio; e' quali per questo assalto si subito sbigottiti, né si rifidando al sito fortissimo, sanza fare alcuna difesa vilissimamente si fuggirono e furono rotti.

Fu questa rotta una percossa nel cuore alla cittá, la quale impaurita e pensando solamente alla difesa della libertá, attese a riordinare el piú poteva le gente rotte, richiese instantissimamente di aiuto e' collegati e subito revocò le gente del perugino, in modo che le pratiche dello accordo non ebbono conclusione. Mandossi in quello di Arezzo el signore Gostanzo per guardia del paese; e perché non poteva essere in uno luogo medesimo col magnifico Ruberto, ridussesi el campo nostro a San Casciano; e gli inimici doppo una tanta vittoria ne vennono a campo a Colle, dove stettono circa a sessanta dí; e finalmente non sendo soccorso, l'ebbono a patti, del mese di...

Andata di Lorenzo de' Medici a Napoli. — La pace col re. — Riforma del governo in Firenze.

La città in questo mezzo, benché doppo la rotta dal Poggio avessi avuto qualche soccorso da Vinegia, nondimeno veduto Colle in modo stretto che era da credere si potessi poco tenere, e benché el tempo dello ire alle stanze si appressassi; pure considerando in quanti pericoli avessino a essere lo anno futuro, e massime perché si dubitava lo stato di Milano non seguitassi le parte del re o saltem si stessi neutrale, e vedendo bisognare pigliare modo alla salute sua o coll'avere altri soccorsi da' collegati che pel passato o col pigliare la pace con più tollerabili condizione si potessi, mandorono imbasciadore a Vinegia messer Luigi Guicciardini a fare intendere a quella signoria, come etiam si era fatto l'anno passato mediante messer Tommaso Soderini, in che condizione si trovava lo stato nostro, e che ci era uno unico rimedio, di transferire la guerra in su' terreni degli inimici, el quale, rispetto alla debolezza nostra e la mutazione del governo di Milano, era fondato in gran parte in quella signoria. Le quali cose sendo mostre per lo oratore, non feciono quello frutto che meritamente dovevono fare. Di che sendo a Firenze per lettere di messer Luigi certificati, e come da loro non si poteva sperare più che pel passato, Lorenzo de' Medici, considerando in che pericolo si trovava lo stato suo e dubitando che questa guerra lunga e pericolosa non straccassi in modo la cittá,

che e' cittadini, per levarsi questa febre da dosso, non gli togliessino lo stato, voltosi tutto a' pensieri della pace, né gli parendo altro modo che di placare lo animo del re, massime disperandosi del pontefice, e conferito questo suo pensiero con pochi o con nessuno, fatto una sera a di 6 di dicembre chiamare da' dieci una pratica di circa quaranta cittadini de' principali, disse: avergli fatto chiamare per conferire loro una sua deliberazione, nella quale non ricercava lo consigliassino, ma solo lo sapessino; avere considerato quanto la cittá avessi bisogno di pace, non potendo difendersi per se medesima da si potenti inimici, né volendo e' collegati fare el debito loro; e perché gli avversari pretendevano lo odio essere più tosto seco che colla città, ed el re in particulare aveva detto non essere inimico della città, ma amarla e desiderare la amicizia sua e cercare di ottenerla colle battiture, poi che altro modo non gli era giovato, però essere disposto transferirsi personalmente a Napoli; la quale andata gli pareva utilissima, perché, se gli inimici desideravano lui solo, l'arebbono nelle mani e per saziarsi di lui non bisognerebbe perseguitassino piú la cittá; se e' desideravano non lui, ma la amicizia publica, questo essere modo a intendergli presto ed a potere ancora migliorare le condizioni della pace; se e' volevano altro. questa andata lo dimostrerebbe, e intendendosi quello che e' volessino, e' cittadini si sforzerebbono con qualche modo più vivo difendere la libertá e lo imperio; cognoscere in quanto pericolo si mettessi, ma essere disposto preporre la salute publica al bene privato, e pel debito universale di tutti e' cittadini verso la patria e pel particulare suo, rispetto a avere avuti dalla cittá piú benefici e piú condizione che alcuno altro; sperare che quegli cittadini che erano presenti non mancherebbono in conservare lo stato e essere suo, e cosi raccomandare loro sé, la sua casa e famiglia; e sopratutto sperare che Dio, risguardando alla iustizia publica ed alla sua buona intenzione privata, aiuterebbe questo pensiero; e quella guerra che si era principiata col sangue del suo fratello e suo, si poserebbe e quieterebbe per le sue mani.

Dette questo parlare ammirazione a tutti quegli che non avevano prima notizia, ed e' pareri furono in sé vari come si fa nelle cose grande; nondimeno, perché gli aveva detto non ci ricercare drento consiglio, nessuno la contradisse. E cosi lui, raccomandata la cittá ed el governo agli amici dello stato, si parti la notte medesima; ed el di sequente giunto a San Miniato al Tedesco, scrisse una lettera alla signoria, scusandosi non gli avere prima communicato questo suo disegno, perché gli pareva che el tempo ricercassi più tosto fatti che parole, ed allegando le cagione della andata sua, quasi in quel medesimo modo aveva viva voce fatto co' dieci e colla pratica. Giunto di poi a Livorno e trovatovi due o tre galee mandate dal re Ferrando per levarlo, come ebbe avuto da Firenze el mandato di potere conchiudere quanto el popolo fiorentino, se ne andò per acqua alla volta di Napoli. Aveva el re Ferrando, avisato di tale deliberazione, credo dagli oratori milanesi che praticavano a Napoli la pace, mandato a sua richiesta le galee in Porto Pisano, e per dare uno saggio di pace innanzi che Lorenzo partissi, fatto che el duca di Calavria aveva richiesta la cittá di levare le offese a disdetta di dieci dí, e cosí si era consentito.

Questa andata di Lorenzo alterò assai e' viniziani per essere fatta sanza saputa loro, e feciono concetto la pace essere conchiusa, e Lorenzo essere ito a cosa fatta, e loro essere lasciati a discrezione; e nondimeno per impedirla se la non fussi pure conchiusa, o veramente sendo conchiusa, per accertarsene, ed in ogni evento per trovarsi forti ed armati, subito feciono tornare in Romagna le gente loro che erano in Toscana in aiuto de' fiorentini; richiesono lo stato di Milano e fiorentini di rinnovare la lega, allegando che per qualche accidente si era divulgato a Roma ed in più luoghi che la era rotta per non si essere osservata secondo e' capitoli, e però essere bene per tòrre ogni ombra potessi nascere, rinnovarla; e concorrendovi lo stato di Milano, la cittá, per non perturbare le pratiche di Napoli, la negò. Tolsono per loro capitano el magnifico Ruberto Malatesta; e perché gli era

capitano de' fiorentini, e durava la condotta sua qualche anno, e non voleva obligarsi a' viniziani se non in caso avessi licenzia da' fiorentini, feciono tanta instanzia si dessi questa licenzia, che la cittá, per non alienarsegli in tutto, se pure seguissi guerra, lo fece, benché molto male volentieri. Levate le offese, messer Lodovico e messer Agostino da Campofregoso ci tolsono furtivamente Serezzana; e querelandosene la cittá al duca di Calavria e di Urbino che fussi stata tolta sotto la fede loro dagli uomini loro, dimostrorno averlo per male e fare ogni instanzia con lettere ed imbasciadori ci fussi restituita; il che non ebbe effetto, o per la ostinazione de' Fregosi, o perché egli operassino in fatto el contrario.

La cittá in quel tempo si trovava molto inferma, e diminuita assai la virtú, sí per la lunga guerra, sí etiam perché assai avevano preso animo di sparlare del governo e cercare novitá e gridare che gli era bene che gli onori e le gravezze non si distribuissino a arbitrio di pochi, ma de' consigli. Nasceva questa audacia, perché molti facevano giudicio che el re avessi a tenere Lorenzo, dicendo che lui, disperato potere sostenere questo, si era gittato nelle braccia di quel re suo inimico temerariamente e sanza avere da lui fede o sicurtá alcuna; e se pure l'aveva avuta, che el re non la osserverebbe, sendo uomo sanza fede, come aveva mostro la esperienzia passata nel conte Iacopo ed in altri. E multiplicando ogni di questo omore nella città, non si poteva pensare a fare provedimenti alla guerra; e massime che molti delle case dello stato, o perché dispiacessi loro el governo presente, o per credere che Lorenzo non avessi a tornare, cercavano cose nuove e volgevano credito a Girolamo Morelli; el quale, sendo di riputazione grandissima e forse cosi savio come altri che fussi nella città, avendo forse la medesima opinione di Lorenzo, era in qualche sospetto collo stato, nata forse non meno della autoritá che egli aveva, che da alcuno suo sinistro portamento. Gli amici del reggimento pareva loro assai conservare lo stato sanza mutazione, tanto che Lorenzo tornassi, ed ingegnavansi creare signorie di qualitá da potersene fidare.

Lorenzo, giunto a Napoli, fu ricevuto dal re con onore grandissimo, e sforzossi persuadergli che se gli dava la pace e conservavalo nello stato, si varrebbe molto più della città a suo proposito che se lo spacciassi; perché se si mutassi a Firenze governo, potrebbe venire in mano di tali, che el re non ne disporrebbe come di lui solo. Stette el re molti di dubio. sendo da un canto molto stimolato dal papa di spacciarlo, da altro parendogli vere le sue ragione, ed aspettava vedere se questa suspensione facessi in Firenze novitá alcuna. Finalmente non si alterando nulla a Firenze, si risolvé alla pace ed a conservare Lorenzo, el quale vedendosi menare in lunga si ritrovava in gran paura; e nondimeno si soprasedé molti di la conclusione, perché el re voleva farlo con meno alterazione del papa fussi possibile: e non venendo da Roma la licenzia. fu contento che Lorenzo si partissi, avendolo certificato di quello voleva fare in ogni modo. Di che Lorenzo tornò per acqua, e subito ritornato a Firenze, dove fu ricevuto con grandissimi segni di letizia e benivolenzia, venne la nuova della pace, cosa molto desiderata e che gli recò grandissima riputazione; in modo che quanto la sua deliberazione fu pericolosa e forse troppo animosa, tanto gli fu lieto e glorioso el fine.

La pace dal canto nostro ebbe quelle condizione in qualche parte che sogliono avere e' vinti; perché non vi furono inclusi e' signori di Romagna che erano sotto la protezione della nostra lega, ma ne fu fatto compromesso nel re, el quale aveva a parole dato speranza di salvargli; non ci fu promessa la restituzione delle terre perdute, ma rimesse in arbitrio del re, el quale di poi nello 1481, alla fine di marzo, restitui Vico, Certaldo, Poggibonizi, Colle ed el Monte a San Sovino: la Castellina e le altre rimasono a' sanesi secondo le convenzione avevano col re; pagossi certa somma di danari; e nondimeno fu pace con meno disavantaggio non ricercavano le condizioni nostre. Aggiunsesi una lega universale di Italia, non riservando la particulare; e si dispose che perché e' viniziani avessino cagione di acconsentirla, avessino tutti e'

principi di Italia a mandare loro imbasciadori, come altra volta si era fatto nel 54, al re Alfonso. Fu ratificato ogni cosa dal re, Milano, Ferrara e noi; el papa ratificò la pace; e' viniziani, non piacendo loro nuova lega, non ratificorono, anzi feciono, fuora della opinione di tutti, una nuova lega col pontefice. A Firenze si elesse imbasciadori al papa e re ed a rallegrarsi messer Antonio Ridolfi e Piero di Lutozzo Nasi; di poi si deputò undici imbasciadori a Roma a chiedere la assoluzione dalle censure, messer Francesco Soderini vescovo di Volterra, messer Luigi Guicciardini, messer Bongianni Gianfigliazzi, messer Piero Minerbetti, messer Guidantonio Vespucci, Gino Capponi, Domenico Pandolfini, Antonio de' Medici, Iacopo Lanfredini, Piero Mellini..... e' quali usate molte cerimonie e supplicazione la ottennono.

Ouietate le cose della cittá di fuori, parendo agli uomini del reggimento le cose drento essere disordinate, attesono a ristrignere lo stato e dettono pegli oportuni consigli balia a trenta cittadini per più mesi, e di poi a dugentodieci, e' quali feciono squittino nuovo, ordinorono nuova gravezza, dettono a que' trenta arroti quaranta, e' quali per cinque anni avessino molte autorità, e di creare la signoria ed altro e circa le provisioni della città, che si chiamorono el consiglio de' settanta; el quale si continuò poi di tempo in tempo, in modo che fu un consiglio a vita. E perché el magistrato de' dieci vacava, finita la guerra, ordinorono si eleggessi di sei mesi in sei mesi, del numero de' settanta, otto cittadini chiamati otto di pratica, e' quali avessino a vegghiare le cose importante dello stato di fuora ed a tenerne quella cura nella pace, che tenevano e' dieci nella guerra; e cosi rilegorono e riformorono lo stato con piú grandezza e stabilitá di Lorenzo.

## VII.

Guerra dei veneziani contro il duca di Ferrara (1482). — Intervento della lega. — Il Papa si unisce alla lega. — Lodovico Sforza procura la pace di Bagnolo. — Morte di Sisto IV ed elezione di Innocenzo VIII. — Impresa di Sarzana e conquista di Pietrasanta.

Fatta questa pace, stette Italia in quiete insino all'anno 148[2]; nel qual tempo sendo nate alcune discordie tra e' viniziani ed Ercole duca di Ferrara rispetto a' confini ed antique convenzione loro, e non potendo e' viniziani sopportarle, si per la loro superbia naturale, si etiam per essere usi a disporre molto di quello stato; e da altra parte Ercole faccendo più renitenzia che pel passato, per confidarsi in essere genero del re Ferrando e nella lega aveva con lui, con Milano e Firenze; ed ultimamente sendo el vicedomine che stava in Ferrara per la signoria di Vinegia scomunicato dal vicario dello vescovo, lo effetto fu che e' viniziani deliberorono rompergli guerra, con consiglio e consenso ancora di papa Sisto. E parendo loro che la vittoria consistessi nella prestezza, disegnorono una armata grossa in Po e due campi per terra, uno dalla banda di Ferrara sotto el signore Ruberto da Sanseverino, l'altro in Romagna sotto el magnifico Ruberto Malatesta, e cominciorono potentemente a infestare lo stato di Ferrara. Da altra banda e' signori collegati risentendosi non tanto per gli oblighi della lega, quanto pel pericolo commune a tutta Italia se e' viniziani si insignorivano di quello stato,

mandorono gente e commessari a Ferrara, non in quello numero bisognava, e per capitano Federigo duca di Urbino, sperando che la presenzia ed autoritá sua avessi a fare frutto.

Partissi del reame el duca di Calavria per soccorrere el suo cognato, ma sendogli dinegato el passo dal papa che favoriva e' viniziani, congiuntosi con Savelli e Colonnesi, cominciorono a infestare le terre della Chiesa; e sendo el papa, conte Girolamo e signore Verginio Orsino occupati alla difesa, e' fiorentini levorono Cittá di Castello da obidienzia della Chiesa, rimettendovi a governo messer Niccolò Vitelli che ne era stato cacciato da messer Lorenzo Iustino capo della parte avversa. E perché el papa potessi difendersi dal duca di Calavria, e' viniziani gli mandorono el magnifico Ruberto: e cosí la guerra dello stato di Ferrara si alleggerí dalla parte di Romagna. Ma di verso Ferrara e' viniziani non avendo riscontro, presono Rovigo con tutto el Pulesine e vennono a campo a Ficheruolo, strignendolo per terra e per acqua; ma difendendosi ferocemente, per esservi drento a guardia valenti uomini e perché el duca Federigo, accampato in sull'altra riva di Po, gli dava tutti quegli favori era possibile, non l'ebbono se non in spazio di quaranta o cinquanta di. Nel qual tempo el duca Federigo, sendo amalato per la cattiva aria di quegli paludi, morí con grandissimo danno di tutta la lega, rispetto alla sua grandissima fede virtú ed autoritá; e ne' medesimi di el magnifico Ruberto colle gente ecclesiastiche presso a Velletri a un luogo detto Campo Morto, si appiccò col duca di Calavria, dove doppo un lungo fiero e bellissimo fatto di arme, el duca di Calavria fu rotto, presi assai di quegli baroni romani erano con lui, e lui colla fuga scampò le mani degli inimici. Doppo la quale gloriosa vittoria Ruberto, sendo amalato per la grandissima fatica durata nel fatto dell'arme, portato a Roma pochi di poi mori in grandissima fama, e fu sepulto in San Piero con uno epitafio vulgare:

> Ruberto sono che venni vidi e vinsi lo invitto duca e Roma liberai e lui di fama e me di vita 'stinsi.

Morí in quegli giorni medesimi e, come dicono alcuni, in quello di medesimo che morí a Ferrara el duca di Urbino.

Furono questi successi tanto in favore de' viniziani, sendo rotto el duca di Calavria, espugnato Ficheruolo, morto Federigo duca di Urbino, che, non avendo ostaculo, el signore Ruberto coll'esercito passò Po, fatti ne' luoghi oportuni molti ponti e bastioni, massime uno al Lagoscuro di grandissima importanza alla (1) infermità di quello paese, e venne insino alle porte di Ferrara, sendo molto impaurito el duca e deliberato abandonare Ferrara ed andarsene a Modona, se da messer Bongianni Gianfigliazzi, che vi era commessario de' fiorentini, non fussi stato con gagliarde parole e conforti ritenuto. E certo la vittoria pareva in mano de' viniziani, avendo stretto el collo a Ferrara con uno esercito potentissimo, con una grossa armata per Po, e sendovi gli aiuti de' collegati molto deboli, e sperandovisene pochi altri: perché el re, poiché era rotto, non pareva sufficiente a sforzare el papa di dargli el passo; lo stato di Milano aveva guerra co' Rossi di Parmigiana, e' quali sotto la speranza de' viniziani si erano ribellati, e tutto lo sforzo di quello stato era vòlto a espugnare San Secondo, luogo fortissimo; ed e' fiorentini soli non potevano né volevano difendere questa piena; e come accade nelle cose che s'hanno a fare per più, comunemente la freddezza dell'uno intepidiva gli altri.

Ma perché lo imperio di Italia non era ancora disegnato a' viniziani, si volse nuovo vento, in modo che mutata la condizione delle cose, non solo si salvò Ferrara, ma furono e' viniziani in grandissimo pericolo perdere tutto lo stato avevano in Italia in terraferma; perché el papa e conte Girolamo, che avevano insino a quel dí dato loro favore, si rivolsono e collegoronsi colla lega alla difesa di Ferrara. La cagione può essere varia, o perché fussino sdegnati co' vini-

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha et la; il Canestrini corregge per la. Poiché la sigla et nel carattere dell'A. ha elementi comuni con a, riteniamo più opportuno correggere alla, supponendo un errore materiale dello scrittore.]

ziani d'avere loro mancato forse in qualche convenzione avevano insieme, o perché fussino allettati da qualche promessa de' collegati, o perché fussino impauriti, considerando che se e' viniziani ottenevano, verrebbono in tanta grandezza, che e gli amici e gli inimici arebbono a stare a loro discrezione. Comandò dunche el papa a' viniziani che levassino le offese da Ferrara e restituissino le cose occupate a quello stato; e non ubbidendo loro, successivamente, benché con qualche intervallo di tempo, gli dichiarò scomunicati ed interdetti; e per pigliare el modo della difesa, si fece una dieta a Cremona, dove oltra gli oratori di tutti gli altri stati di Italia, eccetto e' genovesi, vi intervenne personalmente el duca di Calavria, el signore Lodovico Sforza, Lorenzo de' Medici, el marchese di Mantova, messer Giovanni Bentivogli, e credo el conte Girolamo, oltre a Francesco da Gonzaga, cardinale mantovano, legato del papa. E finita la dieta, el legato e duca di Calavria si transferirono a Ferrara; dove attendendo alla difesa ed ingrossando continuamente di gente, el signore Lodovico espugnò San Secondo e spacciò tutto lo stato de' Rossi; in modo che potendosi valere di tutte le gente sforzesche, si conchiuse, per più difesa di Ferrara, rompere a' viniziani dalla banda di Milano in sul bresciano. La qual cosa si accelerò, perché el signore Ruberto sperando avere parte in Milano e potervi fare movimento, partito del ferrarese e fatto un ponte in sull'Adda, ne venne insino in sulle porte di Milano; dove non si vedendo novitá, si ritornò adrieto, non avendo fatto alcuno acquisto; e perché gli era molto tardi al campeggiare, le fazioni dell'arme si riposorono.

Nella medesima state la cittá recuperò le terre tenevano e' sanesi di nostro, acquistate nella guerra del 78; perché avendo e' sanesi fatto novitá e cacciati molti cittadini, e loro ridottosi in su' confini, dove si stimava avessino favore o dal papa o dal re, entrò gran sospetto a quegli reggevano, in modo che per loro sicurtá e appoggio feciono lega colla cittá e restituirono la Castellina e gli altri luoghi. E di poi andorono a campo a Serezzana la quale non s'ebbe, per avere in Luni-

giana poche gente e quelle non potendo tardare, perché avevono a essere in Lombardia.

L'anno sequente lo esercito della lega, sendo potentissimo e molto superiore a' viniziani, prese Asola e molti luoghi del bresciano e bergamasco; e continuando tuttavia la vittoria, avendo el duca di Calavria notizia che el bastione del Lagoscuro non era tanto guardato che giugnendolo alla improvista non si espugnassi e cosi si levassi tutta la guerra da Ferrara, cavalcò con le gente subitamente verso Ferrara. Ma fu in que' giorni tanta tempesta in Po, che le barche ordinate da lui non furono a Ostia a tempo potessi passare; in modo che, soprastandovi a aspettarle, el signore Ruberto che gli era cavalcato drieto collo esercito, lo raggiunse e fu al bastione innanzi a lui.

Nel medesimo anno Giovan Francesco conte di Caiazzo e messer Galeazzo, figliuoli del signor Ruberto, tennono stretta pratica col signore Lodovico venire a' soldi sua e dettono speranza a principio del signore Ruberto loro padre; di poi vedendo che lui non lo farebbe, con alcuni loro fidati fuggirono occultamente del campo de' viniziani e vennono in quello della lega. Il che si stimò assai, perché fu opinione che e' viniziani avessino a insospettire del signore Ruberto e volersene assicurare o veramente non lo adoperare; ma lui prudentissimamente, come intese el caso, se ne andò a un castello de' viniziani, e quivi fatto chiamare el castellano, gli comandò per l'autoritá aveva dalla signoria per conto del capitanato, lo ritenessi a stanza della signoria; il che lui non volle fare. E con questi ed altri modi in modo assicurò e' viniziani, che loro gli mandorono imbasciadori a confortarlo, ed a mostrargli avere in lui piú fede che mai.

Avevano e' viniziani tenute astutamente molte pratiche di pace, massime col papa, non tanto per farla, quanto per ingegnarsi di mettere qualche ombra tra e' signori della lega, a fine che questa unione si dissolvessi, o almeno che la speranza della pace gli raffreddassi ne' provedimenti s'avevono a fare; le quale arte sendo cognosciute, non solo si pensava

alla pace, ma nella fine di quello anno si consultorono in una dieta a Milano gli ordini del continuare l'anno sequente potentemente la guerra; in modo che in quella vernata furono e' viniziani in grande angustie di pensare e provedere gente e danari per difendersi. E sopravenendo la state, usci alla campagna el duca di Calavria collo esercito della lega tanto potente, che non potendo el signore Ruberto stare alla campagna a petto agli inimici, sforzavano tutti e' luoghi dove si accampavano. Di qui e' viniziani, diminuendo ogni dí la riputazione, sbigottiti e con poca speranza, mancavano ne' provedimenti necessari ed ogni di diventavano più deboli, benché l'armata loro avessi nel reame preso Galipoli; in modo che gli era manifesto che non avevano riparo che gli inimici non pigliassino o Brescia o Bergamo, e di poi con maggiore forza e riputazione, e favoriti da popoli di conto, togliessino loro lo imperio di terraferma di Italia.

Ma quella fortuna che gli ha più volte conservati per riputazione difesa ed ornamento di Italia fuori di Italia, per peste e calamitá di Italia in Italia, in tanto pericolo non abbandonò. Perché sendo lo esercito della lega a Bagnuolo, el signore Lodovico dubitando da un canto che, spacciati e' viniziani, el duca di Calavria seguitato da' collegati non lo levassi dal governo dello stato di Milano, quale lui governava in nome di Giovan Galeazzo suo nipote e genero del duca di Calavria, da altro sendogli occultamente promesso da' viniziani favorirlo in continuarlo nel governo e forse in farlo duca di quello stato, e correndovi anche forse sotto mano qualche somma di danari, tenuto pratica di pace col signore Ruberto da Sanseverino, finalmente la conchiuse con condizione disonorevole alla lega: restituissi la lega tutte le terre e luoghi tolti in questa guerra a' viniziani, ed e converso e' viniziani restituissino al re, al duca di Ferrara tutti e' luoghi occupati, eccetto Rovigo con tutto el Polesine e ritenessino in Ferrara e nel ferrarese l'antique immunità privilegi e preeminenzie; ritenessi lo stato di Milano e' luoghi tolti a' Rossi; delle differenzie de' fiorentini e Fregosi circa

allo stato di Serezzana non si parlò, e cosi dello includere nella lega el presente stato di Siena; rimanessi el signor Ruberto soldato de' viniziani ed avessi titolo di capitano generale di tutta Italia.

Dispiacque questa pace universalmente a tutti e' collegati, parendo loro perduta una grandissima occasione di assicurare Italia per qualche tempo da' viniziani, e dolendosi delle condizioni vituperose; dispiacque particularmente al duca di Ferrara, e per tornare nelle antique servitú e per vedersi sanza el Pulesine, luogo importantissimo allo stato suo, ed e' viniziani presso alle porte di Ferrara a quattro miglia; dispiacque a' fiorentini per non si essere tenuto conto delle particularitá loro di Serezzana e di Siena, la qual cosa desideravano, dolendosi che avendo fatto per difesa di Ferrara e per commune beneficio piú che non toccava loro, fussino stati lasciati adrieto; e nondimeno perché la guerra non si poteva sanza lo stato di Milano seguitare, fu ratificata da tutti la pace.

Fatta la pace, subito morí papa Sisto, quale era stato uomo valentissimo ed inquieto e tanto inimico della pace, che a suo tempo Italia stette sempre in guerra; e per essergli naturale questo appetito e perché era noto che della pace ultima aveva avuto dispiacere ed alterazione grandissima, nacque una voce che era morto per dolore della pace; donde vulgarmente se ne celebrò uno distico:

Nulla vis saevum potuit extinguere Xistum; Audito tantum nomine pacis obit.

Fu eletto in suo luogo..... cardinale di Malfetta, di nazione genovese, e chiamato Innocenzio ottavo.

Nel quale tempo e' fiorentini, desiderosi recuperare Serezzana con favore del re e dello stato di Milano, ordinorono mandarvi el campo; e provistosi di gente e forze necessarie, e mandato commessario Iacopo Guicciardini, e di giá sendo quasi all'intorno di Serezzana, accadde che Paolo dal Borgo loro connestabole passando da Pietrasanta, che era de' geno-

vesi, per scorta di alcuni muli carichi di vettovaglie che andavano in campo, fu assaltato e svaligiato, e presi e' muli da quegli della terra; in modo che el campo di Serezzana ne venne subito alla volta di Pietrasanta, e quivi si accamporono, fondandosi in su uno capitolo della pace: che qualunque andassi a recuperare le cose sua e fussi impedito da alcuna altra terra, potessi voltarsi a quella. E fu questa occasione procurata artificiosamente dalla città, stimando molto più Pietrasanta per la qualità del luogo e per la commodità ed importanza, se mai s'avessi a fare impresa di Lucca.

Sendo le gente nostre accampate a Pietrasanta, venne per soccorrerla dalle riviere di Genova parecchi migliaia di fanti, e' quali non ebbono resistenzia, perché el campo nostro aveva carestia di fanterie, ed in quegli luoghi aspri non si poteva adoperare cavalli; in modo che el campo nostro venne in tanto pericolo che fu constretto levarsi da campo e ritirarsi. Ma non volendo la cittá a nessuno modo soportare questa vergogna, fu ingrossato el campo di fanterie e di altre cose necessarie, e per piú riputazione della impresa e per portare ordine di danari, furono mandati in campo commessari, in compagnia di Iacopo Guicciardini, messer Bongianni Gianfigliazzi ed Antonio Pucci; e ristrinsesi in modo la terra, che non era possibile vi entrassi soccorso alcuno. Difendevansi quegli di drento francamente, e per la cattiva aria nel campo nostro amalò molti, e tutt'a tre e' commessari ne furono portati a Pisa infermi, dove pochi di poi morirono messer Bongianni ed Antonio di Puccio. Finalmente sendo quegli di drento disperati di soccorso, dettono la terra, salvo l'avere e le persone; e cosí fu loro osservato. Fu questo buono acquisto, perché, oltre alla qualitá della terra, era una scala a fare piú facile la impresa di Serezzana, era una briglia in bocca a' lucchesi, di natura che erano forzati stare sempre in continuo sospetto, ed uno instrumento potente alle altre terre e luoghi di Lunigiana quivi propinqui.

## VIII.

Rivolta dei baroni contro il re di Napoli. — Guerra della lega contro Innocenzo VIII. — Pratiche del Papa col duca di Lorena. — Trattato di pace. — I Fiorentini prendono Sarzana. — Politica interna di Lorenzo de' Medici.

Creato Innocenzio ottavo si suscitorono in Italia nuove guerre e tumulti; e la cagione fu che l'anno 1484 molti baroni e principi del regno di Napoli, sendo male contenti del re Ferrando, e con loro gli aquilani, si ribellorono da lui e furono presi in difesa da Innocenzio, el quale entrato in speranza potere per questo mezzo disfare el re e valersi di quello reame e disporne a arbitrio suo, tolse a soldo el signore Ruberto da Sanseverino per mandarlo contro al re. Questa impresa dispiacque assai a Milano e Firenze, e presentendo questo appetito del papa, giá innanzi avevano disposto, per ovviare all'ambizione de' preti la quale sarebbe stata infinita, e per gli oblighi della lega, favorire con ogni sforzo el re Ferrando; ed ingegnatisi persuadere al papa non ci mettessi le mani, mostrando che quando facessi altrimenti erano obligati a risentirsene. Cosí el signore Lodovico, avendo mostro a' viniziani quanto questo movimento fussi pernizioso a tutta Italia, gli aveva pregati che per conservare la quiete commune non volessino dare licenzia al signore Ruberto che andassi a' soldi del papa, perché toltogli questo instrumento di mano, gli rimaneva poche arme da perturbare Italia. Loro avevano promesso farlo, di poi gli dettono pure licenzia, o per non si recare el papa inimico, o perché avessino caro le guerre di altri, standosi neutrali per guadagnarne, secondo la loro consuetudine.

Erano le cose del regno per le molte ribellione in grande disfavore del re e riducevansi in peggiore condizione per questa passata del signore Ruberto, ed in modo tale che sanza soccorso de' collegati non aveva redenzione alcuna; ed in ogni forma se la guerra s'avessi avuta a fare tutta nel reame, si trovava in modo condizionato, che e' rimedi sarebbono stati difficili. Parve adunque, per divertire l'omore, transferire la guerra in quello di Roma; e però si tolsono a soldo el signore Virginio, el conte Niccola da Pitigliano e gli altri signori Orsini; ed el duca di Calavria con parte delle gente della lega venne in terra di Roma, dove aspettando ingrossassi lo esercito per congiugnersi co' signori Orsini che erano a Bracciano, el signore Ruberto spugnò el ponte Nomentano, dove a Fracasso suo figliuolo fu guasta la bocca di una artiglieria, e alcune altre terre degli Orsini, in modo che Battista Orsino cardinale ed el signore Iulio e signore Organtino, contro alla voluntá degli altri di casa, si accordorno con molte terre col papa. Di che mancando alla lega la oportunitá di quegli luoghi, e vedendosi lo stato del re in pericolo manifesto, ed essere impossibile che sanza più potente sforzo l'esercito della lega si congiugnessi a Bracciano col signore Virginio e col conte, e cosi loro e quello stato restando quasi a discrezione, el duca di Calavria per consultare questi inconvenienti ne venne alla volta di Firenze e fermosi a Montepulciano, chiese gli fussi mandati due degli otto della pratica per potere conferire con loro. Mandossi Giovanni Serristori e Pierfilippo Pandolfini, e' quali raportorono a Firenze come al duca pareva che per divertire la guerra del reame, si rompessi guerra a Perugia. Consultossi questo parere a Firenze ed a Milano, e finalmente si conchiuse non essere la salute vera di questo male, perché la impresa di Perugia era difficile, come aveva mostro la esperienzia dell'anno 1479; di poi perché bisognava dare al papa nel capo e nel vivo, cioè in terra di Roma; e però si risolverono ingrossare tanto lo esercito, che el duca si potessi congiugnere con gli Orsini; la quale cosa fatta, pareva la guerra essere vinta.

Mandossi adunche le gente disegnate; e benché e' milanesi fussino più tardi, perché el signore Lodovico sborsava adagio e male volentieri, pure finalmente importunato assai dai fiorentini che a questo effetto vi avevano nel principio della guerra mandato imbasciadore Iacopo Guicciardini, fece el debito suo. Venne el duca con questo esercito a Pitigliano; e perché el signore Ruberto, e colle genti sue e col vantaggio de' luoghi che erano in mezzo, gli impediva el passare, consumò quivi molti dí; e di poi in sulla collina di Campagnano apiccorno quasi a sera uno fatto di arme, dove gli inimici ebbono disavantaggio e perderono tuttavia di terreno, ed e' nostri in modo gli urtorono, che se la notte non fussi sopravenuta, gli arebbono sanza dubio rotti. Alla fine sendo e' nostri superiori di gente, passorono e vennono a Bracciano, e non potendo gli inimici stare alla campagna, recuperorono le terre perdute degli Orsini; le accordate con el cardinale si rivolsono, ed acquistoronne delle altre.

Aveva el papa giá innanzi, intendendo la lega farsi viva, tenuto, per mezzo del cardinale San Piero in Vincola, pratica col duca del Loreno che aveva nel reame le ragioni della casa di Angiò, che e' passassi in Italia, promettendo favorirlo alla impresa del regno; la quale cosa appiccandosi, el duca si metteva in ordine venirne in Italia con qualche favore del re di Francia e de' genovesi, ed aveva mandato imbasciadori a Firenze a pregare desistessino da' favori del re Ferrando e di fare contro alla Chiesa, e lo aiutassino a questa impresa, ricordando le ingiurie ricevute dal re Ferrando, e' benefici avuti dalla casa di Francia e la devozione antiqua e debita verso la Chiesa. Fu risposto loro mostrando quanto naturalmente la cittá era desiderosa di pace, e che per conservarla si erano più anni innanzi collegati con Napoli e Milano, e

che di poi, avendo el papa contro allo officio suo suscitato nuova guerra, erano stati constretti per osservare la fede ed etiam per ovviare a chi voleva occupare quello di altri, pigliar insieme con Milano la difesa del re Ferrando; el papa non avere insino a quello di fatto menzione del duca del Loreno, anzi avere trattato la guerra come causa sua propria; ora questa essere una arte non per beneficare el duca, ma per valersi di quello nome e riputazione, e però la città non potere deliberare altro, infino non si chiarissi se cosi era da vero la intenzione del pontefice; e quando cosi fussi, che consulterebbe co' collegati, ed in quello potessi l'onestá, si ricorderebbe delle obligazioni aveva con la casa di Francia.

Fu dato nella risposta loro questo appicco per non gli fare sdegnare, perché erano non solo oratori del duca ma etiam del re, con chi bisognava procedere destramente, rispetto a' mercatanti; e però a Milano, che poteva procedere più audacemente, fu data loro, quando esposono nel medesimo effetto, risposta piú gagliarda. E nondimeno questa venuta del duca del Loreno, la quale ogni di più rinfrescava, dava terrore assai, ed in modo che Lorenzo de' Medici, considerando quanto fussi accetta e grata alla città universalmente la casa di Francia ed e converso quanto fussi esoso al popolo el re Ferrando, entrato in paura non si recare troppo peso in sulle spalle, massime che questa impresa in beneficio del re era dispiaciuta a molti cittadini de' principali, arebbe forse mutato proposito, se giá e' viniziani, per non volere oltramontani in Italia, non si fussino accostati col re, quando una subita pace assicurò ogni cosa. Perché Innocenzio, veduto che e' baroni erano nel regno in declinazione, e giá alcuni erano ritornati alla divozione del re, e la lega in modo al disopra in quello di Roma, che non vi stava drento sanza pericolo, subito per mezzo di messer Gian Iacopo da Triulzi e di Ioanni Ioviano Pontano secretario del duca di Calavria, conchiuse pace colla lega: nella quale assettate le cose di Roma, furono e' baroni e la Aquila lasciata a discrezione del re; fu provisto che el signore Ruberto non fussi più suo soldato e si partissi de' terreni sua; di Serezzana ed altri desideri particulari de' Fiorentini non si parlò, con poca satisfazione della cittá.

Fatta la pace, el signore Ruberto licenziato prese la volta di Romagna per ridursi colle gente nelle terre de' viniziani; la quale cosa sendogli negata, per non si tirare la guerra adosso, fu constretto lasciare le gente in mano degli inimici, andarsene con pochi cavalli a Ravenna e di quivi a Vinegia. El re, avute le nuove della pace, innanzi la publicassi fece subito pigliare el conte di Sarni, el Coppola, secretario, messer Empò, messer Anello ed alcuni altri che gli avevono occultamente trattato contro, e presone la debita punizione, trovò in loro di mobile el valsente di più che trecentomila ducati; e di poi voltose a rassettare le cose sue, non avendo quasi ostaculo dagli inimici perché erano abandonati, gli spacciò tutti; e si fece cosi intero ed assoluto signore di quel regno, come ne fussi stato alcuno altro gran tempo innanzi; in modo che gli fu imputato a felicità l'avere avuta questa guerra, per avergli data occasione di assicurarsi de' baroni.

El papa, non gli sendo riuscita la prima impresa, si volse tutto a' pensieri della pace e si congiunse assai colla città nostra, dando a Franceschetto, suo figliuolo bastardo, per moglie Maddalena figliuola di Lorenzo de' Medici, e faccendo cardinale messer Giovanni de' Medici suo figliuolo fanciullo, e intrinsicandosi tanto con Lorenzo, che Lorenzo mentre visse ne dispose sempre in ogni cosa a suo modo con sua grandissima riputazione. E perché nella conclusione non si era tenuto delle particularità della città quello conto che ricercavano e' meriti sua rispetto alle spese soportate nella guerra, e la cittá se ne era gravemente doluta col re e col signore Lodovico, e loro mossi dal giusto avevano promesso favorirla nella impresa di Serezzana, e si vedeva che la città desiderosa di recuperare le cose sue era per attendervi presto, e' genovesi l'anno 1487 vennono a campo a Serezzanello per vendicarsi della ingiuria ricevuta in Pietrasanta; e perché el luogo era fortissimo e pareva inespugnabile co' modi ordinari,

cominciorono, per disegno d'uno ingegnere loro, una buca sotto terra per entrare sotto le mura del castello e messovi polvere da bombarde darvi fuoco, sperando che la potenzia di quella polvere avessi a aprire e rovinare el castello.

A Firenze inteso el subito assalto si avviorono le gente avavamo a Pietrasanta, e dettesi ordine condurre quante fanterie si poteva, e furno mandati commessari Iacopo Guicciardini e Piero Vettori, e' quali colle gente avevano se ne vennono presso a Serezzanello per tenere forti quegli di drento colla speranza del soccorso, e con animo non si affrontare insino a tanto non si ingrossassi el campo di gente si conducevano e di aiuti dovevano venire da Milano; quando e' genovesi seguitando la cava e di giá sendo entrati sotto el rivellino del castello e seguitando piú innanzi, trovorono un masso molto duro, el quale era impossibile rompere sanza lunghezza di tempo, ed el tempo non si poteva aspettare per paura del campo inimico che tutto di ingrossava. Dettono adunque fuoco, per l'impeto del quale el rivellino furiosamente si aperse e rovinò con morte di dodici o sedici uomini vi erano drento; el castello tutto tremò ma non si aperse, perché la cava non era ita tanto innanzi vi fussi sotto, ma si vedde che el disegno era vero e da riuscire; di che gli uomini di drento, impauriti di tanta furia, cominciorono a fare cenni di soccorso e di non si potere più tenere; parve per questo anticipare el tempo e non aspettare più, dubitando che se indugiavano, di non essere tardi. E la mattina sequente, che fu el di di pasqua di resurrezione, assaltorono el campo inimico; appiccossi una zuffa bella e gagliarda, e finalmente e' nostri furono vincitori con gran rotta e sbaraglio degli inimici, de' quali rimase prigioni assai, e fra gli altri messer Gian Luigi dal Fiesco. Avuta questa vittoria, e' commessari colle gente nostre si avviorno alla volta di Serezzana, dove, sendo ingrossato el campo di gente ragonese e sforzesche, si accamporono; e continuando e' felici successi, avendo preso per forza San Francesco e battagliata assai e bombardata la terra, ed ordinandosi dare una altra forte battaglia, quegli della terra si dettono, salva la roba e le persone.

Questo fine ebbono le imprese di Pietrasanta e Serezzana, e cosi si terminorono con grande gloria della città e dello stato, e come parve allora, con gran sicurtá di Pisa e degli altri luoghi nostri da quella banda, e con grande ignominia de' genovesi. E' quali, risentitisi di queste perdite, con molte galee e legni l'anno seguente vennono a campo a Livorno, e per potere bombardare le nostre torre di mare, fondorono con grandissima difficultá in mare una travata di legni, in su' quali condussono e piantorono le artiglierie. Trovavasi nella torre del Fanale commessario Piero Vettori, ed a Pisa, per el soccorso di Livorno, commessari Iacopo Guicciardini, Pierfilippo Pandolfini e Piero Capponi; e' quali, benché fussino in dubio grande di perdere Livorno, pure, sendosi opposti e' venti a' genovesi, ingrossorono tanto che vi messono soccorso, ed e' genovesi, veduto non potere fare più nulla, si partirono.

L'anno sequente andandone a marito madonna Isabella figliuola di Alfonso duca di Calavria e moglie di Giovan Galeazzo duca di Milano, ed avendo a toccare Livorno per passo, si disegnò, rispetto al padre ed al marito ed alla congiunzione avevano colla cittá, fargli grande onore; e furono mandati commessari a Livorno a onorarla, Iacopo Guicciardini, Pierfilippo Pandolfini e Paolantonio Soderini, e' quali, secondo la commessione della cittá, la riceverono ed onorarono grandissimamente.

In questo medesimo tempo, sendo Nero Cambi gonfaloniere di giustizia ed avendosi a trarre la nuova signoria (la quale tratta non si può fare se non vi intervengono e' due terzi de' signori e de' collegi), accadde che si trovorono fuori di Firenze tanti collegi, che non vi sendo el numero sufficiente, la tratta non si potette fare all'ora deputata, e sendosi spacciati cavallari per loro nelle ville, non vi fu el numero innanzi alla sera, ed allora si fece la tratta. Di che sendo sdegnato el gonfaloniere che sedeva, propose a' compagni di ammunire tre o quattro de' collegi che si erano partiti di Firenze senza licenzia, e perché non vi sarebbono concorsi se non avessino inteso piú lá, disse loro che cosí era la volontá di chi reggeva. Dispiacque assai questa cosa a Lorenzo de' Medici ed a' cittadini dello stato, parendo loro che se si introducessi in consuetudine che una signoria avessi ardire ammunire e' cittadini sanza conferirne con chi governava, che lo stato loro fussi a cavallo in su uno baleno e che sei fave gli caccierebbono un dí da Firenze; e però come el gonfaloniere fu uscito, fattasi pratica di questo caso, furono restituiti e' collegi ammuniti, ed el Nero Cambi fu ammunito in perpetuo.

Ne' medesimi tempi stando Italia tutta in pace e le cose della città in sommo ozio e felicità, si prese forma riordinare molte cose di drento; e levata a' settanta la autorità di creare la signoria, perché le cose andassino più strette, si elessono accopiatori che la facessino; e di poi perché pareva dovere nella città riordinarsi molte cose, e circa al creare e' magistrati e circa alle gravezze e circa al Monte e circa alle gabelle, per fuggire la difficultà ed el tedio delle provisioni e de' consigli, fu data pegli oportuni consigli autorità e balía a diciassette cittadini, che potessino disporre di tutte le cose della città tanto quanto poteva tutto el popolo di Firenze; e furono creati detti diciassette cittadini, e' quali furono questi: Lorenzo de' Medici, Iacopo Guicciardini, Bernardo del Nero, Niccolò Ridolfi, Pierfilippo Pandolfini, Giovanni Serristori, messer Agnolo Niccolini, messer Piero Alamanni, . . . .

Antonio di Bernardo. E perché Iacopo Guicciardini morí durante l'ufficio, fu eletto in suo luogo Piero suo figliuolo. Costoro riformorono molte cose della cittá, ed infra l'altre ordinorono di nuovo che le gabelle si pagassino di monete bianche che valevano el quarto piú delle altre, e cosí e' sudditi le loro gravezze ed estimi, in modo che multiplicorono assai le entrate della cittá, ma con gran grido dell'universale e della plebe, alla quale doleva essere per questo ordine rincarate tutte le grascie e cose necessarie al vitto.

Nel medesimo anno sendo amalato gravemente papa In-

nocenzio e giá disperandosi la salute, furono eletti due imbasciadori per Roma che subito dovessino cavalcare, messer Guidantonio Vespucci e Piero Guicciardini; e la cagione fu perché operassino con ogni instanzia in nome della cittá che fussi ammesso in conclave come cardinale messer Giovanni figliuolo di Lorenzo de' Medici, che era stato eletto cardinale da Innocenzio, ma per la etá non ancora publicato, né ricevuto el cappello; ma di poi, sopravenendo ex insperato la guarigione del papa, non andorono.

L'anno sequente 1491 sendo Lorenzo tutto vòlto per la quiete publica alle arti della pace, e tra le altre cose, come dicono alcuni, in riformare lo stato e crearsi gonfaloniere a vita, volse lo animo a rassettare Pisa, la quale era in povertá grandissima e molta vòta di abitanti e di esercizi: e parendogli da dare questa cura a' consoli di mare, mutato el modo di eleggergli, che erano per squittino, ed el numero che erano cinque e l'autoritá che era ordinaria, ne fece fare a mano ne' settanta, tre con autoritá amplissima, che furono Lorenzo Morelli, Filippo della Antella e Piero Guicciardini; e' quali avessino a ordinare la riforma di Pisa, attendere a fortificare Livorno, armare legni grossi per potere navigare, come si so leva fare innanzi alle guerre co' genovesi. Le quali cose sendo abozzate si interruppono per lo accidente di che di sotto si dirá. Fortificossi in quello tempo medesimo Serezzana, faccendosene un luogo quasi inespugnabile, giudicando avessi a essere uno passo che tenessi ogni grosso esercito volessi passare di Lombardia; muravasi ancora con uno disegno bellissimo e fortissimo el Poggio Imperiale e tutto el paese; e le cose nostre si ornavano di legge e di munizione.

Morte di Lorenzo de' Medici. — Suo ritratto. — Parallelo con Cosimo il Vecchio.

Era in somma pace la cittá, uniti e stretti e' cittadini dello stato, e quello reggimento in tanta potenzia che nessuno si ardiva contradirlo; dilettavasi el popolo ogni di di spettaculi, di feste e cose nuove; nutrivasi coll'essere la città abundante di vettovaglie e tutti gli esercizi in fiore ed essere; pascevansi gli uomini ingegnosi e virtuosi collo essere dato ricapito e condizione a tutte le lettere, a tutte le arte, a tutte le virtú; e finalmente la cittá sendo drento universalmente in somma tranquillitá e quiete, di fuori in somma gloria e riputazione per avere un governo ed un capo di grandissima autoritá, per avere frescamente ampliato lo imperio, per essere stata in gran parte causa della salute di Ferrara e poi del re Ferrando, per disporre di Innocenzio interamente, per essere collegata con Napoli e con Milano, per essere quasi una bilancia di tutta Italia, nacque uno accidente che rivoltò ogni cosa in contrario, con scompiglio non solo della città, ma di tutta Italia. E questo è che nel detto anno 1491 avendo Lorenzo de' Medici avuto un male lungo e giudicato nel principio da' medici di non molta importanza, né forse curato con la diligenzia si conveniva, e però occultamente avendo sempre preso forze, finalmente a di .... di aprile 1492 passò della presente vita.

Fu denotata questa morte come di momento grandissimo da molti presagi: era apparita poco innanzi la cometa; erasi uditi urlare lupi; una donna in Santa Maria Novella infuriata aveva gridato che uno bue colle corna di fuoco ardeva tutta la città; eransi azzuffati insieme alcuni lioni ed uno bellissimo era stato morto dagli altri; ed ultimamente un di o dua innanzi alla morte sua, di notte una saetta aveva dato nella lanterna della cupola di Santa Liperata e fattone cadere alcune pietre grandissime, le quale caddono verso la casa de' Medici; ed alcuni etiam riputorono portento che maestro Piero Lione da Spuleto, per fama primo medico di Italia, avendolo curato, si gittò come disperato in un pozzo e vi annegò, benché alcuni dissono vi era stato gittato drento.

Era Lorenzo de' Medici di etá di anni quarantatré quando morí, ed era stato al governo della cittá ventitré anni, perché quando mori Piero suo padre nel 69, era di anni venti; e benché rimanessi tanto giovane e quasi in cura di messer Tommaso Soderini ed altri vecchi dello stato, nondimeno in brieve tempo prese tanto piede e tanta riputazione, che governava a suo modo la cittá. La quale autoritá ogni dí multiplicandogli e di poi diventata grandissima pella novitá del 78 e di poi per la ritornata da Napoli, visse insino alla morte governandosi e disponendosi la città tanto interamente a arbitrio suo, quanto se ne fussi stato signore a bacchetta. E perché la grandezza di questo uomo fu grandissima, che mai Firenze ebbe un cittadino pari a lui, e la fama sua molto amplissima e doppo la morte e mentre visse, non mi parrá fuori di proposito, anzi utilissimo descrivere particularmente e' modi e qualitá sua, per quanto n'abbi ritratto non da esperienzia, perché quando morí io ero piccolo fanciullo, ma da persone e luoghi auttentichi e degni di fede, e di natura che, se io non mi inganno, ciò che io ne scriverrò sará la pura veritá.

Furono in Lorenzo molte e preclarissime virtú; furono ancora in lui alcuni vizi, parte naturali, parte necessari. Fu in

lui tanta autoritá, che si può dire la cittá non fussi a suo tempo libera, benché abondantissima di tutte quelle glorie e felicità che possono essere in una città, libera in nome, in fatto ed in veritá tiranneggiata da uno suo cittadino; le cose fatte da lui, benché in qualche parte si possino biasimare, furono nondimeno grandissime, e tanto grande che recano piú ammirazione assai a considerarle che a udirle, perché mancano, non per difetto suo ma della etá e consuetudine de' tempi, di quegli strepiti di arme e di quella arte e disciplina militare che recono tanta fama negli antichi. Non si leggerá in lui una difesa bella di una cittá, non una espugnazione notabile di uno luogo forte, non uno stratagema in uno conflitto ed una vittoria degli inimici; e però non risplendono le cose sue di quegli fulgori delle arme; ma bene si troverrá in lui tutti quegli segni ed indizi di virtú, che si possono considerare ed apparire in una vita civile. Nessuno eziandio degli avversari e di quegli che l'hanno obtrettato, negano che in lui non fussi uno ingegno grandissimo e singulare; e ne fa tanto fede l'avere ventitré anni governata la città e sempre con augumento della potenzia e gloria sua, che sarebbe pazzo chi lo negassi; massime sendo questa una città liberissima nel parlare, piena di ingegni sottilissimi ed inquietissimi, ed uno imperio piccolo da non potere cogli utili pascere tutti e' cittadini, ma sendo necessario che, contentatane una piccola parte, gli altri ne fussino esclusi. Fanne fede la amicizia ed el credito grande che ebbe con molti principi in Italia e fuori di Italia: con Innocenzio, col re Ferrando, col duca Galeazzo, col re Luigi di Francia, infino al Gran turco, al soldano, dal quale negli ultimi anni della sua vita fu presentato di una giraffa, di uno lione e di castroni; che non nasceva da altro che da sapere lui con gran destrezza ed ingegno trattenersi questi principi. Fanne fede, apresso a chi lo udi, e' parlari sua publichi e privati, tutti pieni di acume ed arguzia grande, co' quali in molti luoghi e tempi, e massime nella dieta di Cremona, si fece acquisto grandissimo. Fanne fede le lettere dettate da lui, piene di tanto ingegno che più non si può

desiderarne; le quale cose tanto parvono piú belle, quanto furono accompagnate da una eloquenzia grande e da uno dire elegantissimo.

Ebbe buono giudicio e di uomo savio, e nondimeno non di qualitá da potersi paragonare collo ingegno; e furono notate in lui più cose temerarie: la guerra di Volterra, che per volere sgarare e' volterrani in quegli allumi, gli constrinse a ribellarsi ed accese un fuoco da mettere sottosopra tutta Italia, benché el fine fussi buono; doppo la novitá del 78, se si portava dolcemente col papa e col re, non arebbono forse rottogli guerra, ma el volere procedere come ingiuriato e non volere dissimulare la ingiuria ricevuta, potettono essere cagione della guerra con grandissimo danno e pericolo della cittá e suo: l'andata a Napoli fu tenuta deliberazione troppo animosa e troppo corsa, sendosi messo nelle mani di uno re inquietissimo infedelissimo ed inimicissimo suo; e se bene la necessitá della pace, in che era la cittá e lui, lo scusi, nondimeno fu opinione l'arebbe potuta fare standosi in Firenze, con piú sua sicurtá e non con meno vantaggio.

Appeti la gloria e la eccellenzia più che alcuno altro; in che si può riprendere avere avuto troppo questo appetito nelle cose eziandio minime, pel quale non voleva eziandio ne' versi, ne' giuochi, negli esercizi essere pareggiato o imitato da alcuno cittadino, sdegnandosi contro a chi facessi altrimenti: fu troppo eziandio nelle grande, conciosiaché volessi pareggiarsi e gareggiare in ogni cosa con tutti e' principi di Italia, il che dispiacque assai al signore Lodovico. Nondimeno in universum tale appetito fu laudabile e fu cagione fare celebrare in ogni luogo, eziandio fuori di Italia, la gloria ed el nome suo, perché si ingegnò che a' tempi sua fussino tutte le arte e le virtú piú eccellente in Firenze che in altra città di Italia. Principalmente alle lettere ordinò di nuovo a Pisa uno studio di ragione e di arte, e sendogli mostro per molte ragione che non vi poteva concorrere numero di studianti come a Padova e Pavia, disse gli bastava che el collegio de' Lettori avanzassi gli altri. E però sempre vi lesse a' tempi sua, con salari grandissimi, tutti e'

più eccellenti e più famosi uomini di Italia, non perdonandosi né a spesa né a fatica per avergli; cosí fiorirono in Firenze gli studi di umanità sotto messer Agnolo Poliziano, e' greci sotto messer Demetrio e poi el Lascari, gli studi di filosofia e di arte sotto Marsilio Ficino, maestro Giorgio Benigno, el conte della Mirandola ed altri uomini eccellenti. Détte el medesimo favore a' versi vulgari, alla musica, alla architettura, alla pittura, alla scultura, a tutte le arte di ingegno e di industria, in modo che la cittá era copiosissima di tutte queste gentilezze; le quali tanto più emergevano quanto lui, sendo universalissimo, ne dava iudicio e distingueva gli uomini, in forma che tutti per più piacergli facevano a gara l'uno dell'altro. Aiutavalo la sua liberalità infinita, colla quale abondava a' valenti uomini le provisione e gli soppeditava tutti gli instrumenti necessari alle arte loro; come quando per fare una libreria greca mandò el Lascari, uomo dottissimo e che leggeva greco in Firenze, a cercare insino in Grecia libri antiqui e buoni.

Questa medesima liberalitá gli conservava el nome e le amicizie co' principi e fuora di Italia, non pretermettendo lui alcuna spezie di magnificenzia, con sua grandissima spesa e danno, colla quale potessi trattenersi gli uomini grandi; in forma che moltiplicando a Lione, a Milano, a Bruggia e ne' luoghi dove erano e' traffichi e ragione sua, le spese per le magnificenzie e donativi, e diminuendosigli e' guadagni per non essere governate da uomini sufficienti, come Lionetto de' Rossi, Tommaso Portinari e simili, ed inoltre non gli sendo renduti e' conti bene, perché lui non si intendeva della mercatura e non vi badava, si condusse più volte in tanto disordine, che fu per fallire e gli fu necessario aiutarsi e co' danari degli amici e co' danari publici. E però nel 78 accattò da' figliuoli di Pierfrancesco de' Medici ducati sessantamila, e' quali non potendo loro rendere, gli pagò di quivi a qualche anno assegnando loro Cafaggiuolo colle possessione aveva in Mugello; ordinò che in quella guerra e' soldati si pagassino al banco de' Bartolini, dove lui participava; e per suo ordine era ritenuta (1) ne' pagamenti tanta quantitá che portava circa a otto per cento, che tornava danno al comune; perché e' condottieri tenevano tanto manco gente che si salvavano, ed el commune bisognava facessi tante piú condotte. Cosí di poi in altro tempo si valse del publico per soccorrere a' bisogni e necessitá sua, che furono piú volte sí grandi, che nello 84 per non fallire, fu constretto accattare dal signore Lodovico ducati quattromila e vendere una casa aveva in Milano per altri quattromila, che era stata donata dal duca Francesco a Cosimo suo avolo; che è da credere, rispetto alla sua natura tanto liberale e magnifica, lo facessi colle lagrime in su gli occhi. Di che vedutosi abandonato dagli aviamenti de' trafichi, si volse a fare una entrata di possessione di quindicimila o ventimila ducati; e si distese in modo oltra alle antiche sue in quello di Pisa, che doveva essere a diecimila.

Fu di natura molto superbo, ed in modo che, oltre al non volere che gli uomini si gli opponessino, voleva ancora intendessino per discrezione, usando nelle cose importante poche parole e dubie; nello ordinario del conversare molto faceto e piacevole; nel vivere in casa più tosto civile che suntuoso, eccetto che ne' conviti co' quali onorava molto magnificamente assai forestieri nobili che venivano a Firenze; fu libidinoso e tutto venereo e constante negli amori sua, che duravano parecchi anni; la quale cosa, a giudicio di molti, gli indeboli tanto el corpo, che lo fece morire, si può dire, giovane. L'ultimo amore suo, e che durò molti anni, fu in Bartolomea de' Nasi, moglie di Donato Benci; nella quale, benché non fussi formosa, ma maniera e gentile, era in modo impaniato, che una vernata che lei stette in villa, partiva di Firenze a cinque o sei ore di notte in sulle poste con più compagni e la andava a trovare, partendosene nondimeno a tale ora, che la mattina innanzi di fusse in Firenze. Della quale cosa dolendosi molto Luigi dalla Stufa ed el Butta de' Medici che vi

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha *ritenuti*, ma poiché l'A. aveva prima scritto *erano* e poi cancellò l'ultima sillaba è da pensare ch'egli dimenticasse di correggere il participio.]

andavono in sua compagnia, lei accortasene gli messe tanto in disgrazia di Lorenzo, che per contentarla mandò Luigi imbasciadore al soldano, ed el Butta al Gran turco. Cosa pazza a considerare che uno di tanta grandezza riputazione e prudenzia, di etá di anni quaranta, fussi sí preso di una donna non bella e giá piena di anni, che si conducessi a fare cose che sarebbono state disoneste a ogni fanciullo.

Fu tenuto da qualcuno di natura crudele e vendicativo per la durezza usò nel caso de' Pazzi, imprigionando e' giovani innocenti e non volendo si maritassino le fanciulle, doppo tante uccisione si erano fatte in quegli giorni. Nondimeno quello accidente fu tanto acerbo, che non fu maraviglia si risentissi estraordinariamente; e si vede pure poi che, mitigato dal tempo, dette licenzia che le fanciulle si maritassino e fu contento che e' Pazzi uscissino di prigione e andassino a stare fuori del territorio: vedesi ancora negli altri suoi processi non avere usato crudeltá, né essere stato uomo sanguinoso. Ma quello che fu in lui più grave e molesto che altra cosa, fu el sospetto; causato forse non tanto da natura, quanto dal cognoscersi avere a tenere sotto una cittá libera, e nella quale era necessario che le cose s'avevano a fare, si facessino da' magistrati e secondo gli ordini della città e sotto spezie e forma di libertá; e però ne' princípi suoi, come prima cominciò a pigliare piede, attese a tenere sotto quanto poteva tutti quegli cittadini, e' quali cognosceva o per nobilitá o per ricchezza o per potenzia o per riputazione dovere essere stimati per lo ordinario. E benché a questi tali, se erano di case e stirpe confidente allo stato, fussino concessi largamente e' magistrati della cittá, le imbascierie commesserie e simili onori, nondimeno non si fidando di loro, faceva signori degli squittini, delle gravezze, e conferiva gli intrinsechi segreti sua a uomini, a chi e' dava riputazione, che fussino di qualitá che sanza lo appoggio suo non avessino seguito. Di questi fu un messer Bernardo Buongirolami, Antonio di Puccio, Giovanni Lanfredini, Girolamo Morelli (benché questo diventò poi si grande che nel 79 gli fece paura), messer

Agnolo Niccolini, Bernardo del Nero, messer Piero Alamanni, Pierfilippo Pandolfini, Giovanni Bonsi, Cosimo Bartoli ed altri simili, benché in tempi diversi; urtando qualche volta messer Tommaso Soderini, messer Luigi ed Iacopo Guicciardini, messer Antonio Ridolfi, messer Bongianni Gianfigliazzi, messer Giovanni Canigiani; e poi Francesco Valori, Bernardo Rucellai, Piero Vettori, Girolamo degli Albizzi, Piero Capponi, Pagolantonio Soderini ed altri simili. Di qui nacque el tirare su Antonio di Bernardo, el quale, sendo artefice, fu proposto alla cura del Monte con tanta autorità che si può dire governassi e' due terzi della cittá; ser Giovanni notaio alle riformagione, el quale, figliuolo di uno notaio da Pratovecchio, ebbe tanto favore, che avendo avuto tutti gli altri magistrati e sendo molto compiaciuto da lui, sarebbe stato gonfaloniere di giustizia; messer Bartolomeo Scala, quale, figliuolo di uno mugnaio da Colle, sendo cancelliere maggiore della signoria, fu fatto gonfaloniere di giustizia con grandissimo scoppio e sdegno di tutti gli uomini da bene; ed insomma, benché gli uomini della qualità di quegli di sopra intervenissino alle cose, nondimeno nel consiglio del Cento, negli squittini, nelle gravezze, vi mescolava tanti uomini mezzani, de' quali aveva fatto intelligenzie, che loro erano signori del giuoco.

Questo medesimo sospetto gli fece tenere cura che molti uomini potenti da per loro non si imparentassino insieme, e si ingegnava apaiargli in modo non gli dessino ombra, strignendo qualche volta, per fuggire queste coniunzioni, de' giovani di qualità a torre per donna alcune che non arebbono tolte; ed insomma era la cosa ridotta in modo che non si faceva parentado alcuno più che mediocre sanza participazione e licenzia sua. Questo medesimo sospetto fu causa, acciò che gli imbasciadori che andavano fuora non uscissino della voglia sua, di ordinare che a Roma, a Napoli, a Milano stessi fermo un cancelliere salariato dal publico, che stessi a' servigi dello imbasciadore vi risedeva, co' quali lui teneva conto da parte ed era avisato delle cose occorrente. Non voglio

mettere fra' sospetti el menarsi drieto un numero grande di staffieri colle arme, e' quali lui favoriva assai, dando a alcuni spedali e luoghi pii, perché la novitá de' Pazzi ne fu cagione; nondimeno non era spezie di una cittá libera e di uno cittadino privato, ma di uno tiranno e di una città che servissi. Ed insomma bisogna conchiudere che sotto lui la cittá non fussi in libertá, nondimeno che sarebbe impossibile avessi avuto un tiranno migliore e piú piacevole; dal quale uscirono per inclinazione e bontá naturale infiniti beni, per necessitá della tirannide alcuni mali ma moderati e limitati tanto quanto la necessitá sforzava, pochissimi inconvenienti per volontá ed arbitrio libero; e benché quegli che erano tenuti sotto si rallegrassino della sua morte, nondimeno agli uomini dello stato ed ancora a quegli che qualche volta erano urtati, dispiacque assai, non sapendo dove per la mutazione delle cose avessino a capitare. Dolfe ancora molto allo universale della città ed al popolo minuto, el quale del continuo era tenuto da lui in abondanzia, in piaceri dilettazioni e feste assai; dette grandissimo affanno a tutti gli uomini di Italia che avevano eccellenzia in lettere, in pittura scultura o in simili arte; perché o erano condotti da lui con grandi emolumenti, o erano tenuti in più riputazione dagli altri principi, e' quali dubitavano, non gli vezzeggiando, non se ne andassino da Lorenzo.

Lasciò tre figliuoli maschi: Piero, el primo, di etá d'anni circa ventuno; messer Giovanni cardinale, el secondo, el quale poche settimane innanzi alla sua morte aveva ricevuto el cappello ed era stabilito nella dignitá del cardinalato; Giuliano, el terzo, ancora fanciullo. Fu di statura mediocre, el viso brutto e di colore nero, pure con aria grave; la pronunzia e boce roca e poco grata perché pareva parlassi col naso.

Sono molti che ricercano chi fussi più eccellente o Cosimo o lui; perché Piero, benché di pietà e clemenzia avanzassi l'uno e l'altro, fu sanza dubio inferiore di loro nelle altre virtú. Nella quale quistione pare da conchiudere che Cosimo avessi più saldezza e più giudicio, perché lui fece lo stato, e da poi che l'ebbe fatto, se lo godé trent'anni sicuramente,

si può dire, e sanza contradizione, comportando bene uno pari di Neri, e gli altri di chi aveva qualche sospetto, sanza venire a rottura con loro e nondimeno in modo ne fussi sicuro. Ed in tante occupazioni dello stato non lasciò le cure della mercatantia e delle cose sue private, anzi le governò con tanta diligenzia e con tanto cervello, che si trovò sempre le ricchezze maggiore dello stato, el quale era grandissimo, e non fu constretto per bisogno avere a maneggiare l'entrate publiche, né a usurpare quello de' privati. In Lorenzo non fu tanto giudicio, benché avessi una briga sola di conservare lo stato, perché lo trovò fatto; nondimeno lo conservò con molti pericoli, come fu la novitá de' Pazzi e la gita di Napoli; nelle mercatantie e cose private non ebbe intelligenzia, in modo che, andandogli male, fu forzato valersi del publico e forse in qualche cosa del privato, con grandissima infamia e carico suo; ma abondorono in lui eloquenzia destrezza ingegno universale in delettarsi di tutte le cose virtuose e favorirle; in che Cosimo al tutto mancò, el quale si dice, massime da giovane, essere stato nel parlare piú tosto inetto che altrimenti.

La magnificenzia dell'uno e dell'altro fu grandissima, ma in spezie diverse: Cosimo in edificare palazzi chiese nella patria e fuori della patria, e cose che avessino a essere perpetue ed a mostrare sempre presente fama di lui; Lorenzo cominciò al Poggio a Caiano una muraglia suntuosissima e non la fini prevenuto dalla morte; e con tutto fussi in sé cosa grande, nondimeno rispetto alle tante e tali muraglie di Cosimo, si può dire murassi nulla; ma fu grandissimo donatore e co' doni e liberalitá sua si fece grandissime amicizie di príncipi e di uomini erano apresso a loro. Per le quali cose si può in effetto a mio giudicio conchiudere che, pesato insieme ogni cosa, Cosimo fussi piú valente uomo; e nondimeno per la virtú e per la fortuna l'uno e l'altro fu sí grandissimo, che forse dalla declinazione di Roma in qua non ha avuto Italia uno cittadino privato simile a loro.

Intesasi in Firenze la morte di Lorenzo, perché morí a

Careggi al luogo suo, vi concorse subito moltissimi cittadini a visitare Piero suo figliuolo, al quale, per essere el maggiore, si aparteneva per successione lo stato; e di poi si feciono in Firenze le esequie sanza pompa e suntuositá, ma con concorso di tutti e' cittadini della cittá, tutti con qualche segno di bruno, e con dimostrazione di essere morto uno publico padre e padrone della cittá; la quale sí come in vita sua, raccolto insieme ogni cosa, era stata felice, cosí doppo la morte sua cadde in tante calamitá ed infortuni, che multiplicorono infinitamente el desiderio di lui e la riputazione sua.

Successione di Piero di Lorenzo. — La sua indole e la sua politica. — Morte di Innocenzo VIII ed elezione di Alessandro VI. — Piero si unisce agli Orsini e al re di Napoli, distaccandosi da Lodovico Sforza che inizia pratiche per far venire Carlo VIII in Italia. — Morte del re Ferdinando.

Morto Lorenzo, e' cittadini dello stato ristrettisi insieme si risolverono che lo stato continuassi in Piero, e lo abilitorono pe' consigli agli onori, gradi e prerogative aveva el suo padre Lorenzo, ed in effetto transferirono in lui tutta quella autoritá e grandezza. El papa, Napoli, Milano e gli altri principi e potentati di Italia mostrorono dolersi assai della morte di Lorenzo e mandorono imbasciadori a Firenze a condolersi, ed inoltre a raccomandare e' figliuoli e confortare che per buono stato della cittá conservassino a Piero el grado del padre, faccendo in effetto tutti a gara di guadagnarsi Piero e farselo benivolo. Ed infra gli altri furono le dimostrazione del signore Lodovico grandissime, mandando per imbasciadore messer Antonio Maria da Sanseverino, figliuolo del signore Ruberto, uomo riputato assai e caro al signore Lodovico, ed accumulando tutti quegli segni di affezione e benivolenzia erano possibili. Furono questi principi di Piero si grandi, avendo si gagliardamente in beneficio suo la unione della cittá ed el favore de' príncipi, che se a tanta fortuna e stato fussi pure mediocremente corrisposto la prudenzia, era in modo confitto in quella autoritá, che era quasi impossibile ne cadessi; ma el suo poco cervello e la mala sorte della cittá feciono facilissimo quello che pareva non potessi essere. Nella quale cosa io mi ingegnerò di mostrare non solo gli effetti e le cagione in genere, ma ancora, quanto più particularmente potrò, le origine e le fonte di tutti e' mali.

Transferita, anzi perpetuata in Piero questa grandezza del padre, e parendo che nel principio si consigliassi cogli amici del padre e dello stato, come si diceva avergli ricordato Lorenzo alla morte, accadde che Bernardo Rucellai che aveva avuto per donna una sorella di Lorenzo, e Paolantonio Soderini che era cugino carnale di Lorenzo e nato di una sorella della madre sua, ed e' quali erano stati a tempo di Lorenzo adoperati assai, pure con quegli riguardi che erano gli altri che sanza el caldo di Lorenzo parevano atti a avere per lo ordinario riputazione nella città, ristrettisi insieme, credo con desiderio di mantenere pure lo stato a Piero, ma che e' limitassi e moderassi alcuna di quelle cose che a tempo di Lorenzo erano state grave a' cittadini, e le quali, insino vivo Lorenzo, Bernardo Rucellai aveva qualche volta biasimate, gli cominciorono a persuadere che e' volessi usare moderatamente la autoritá sua e, quanto pativa la conservazione dello stato suo, accostarsi più tosto a una vita civile, che continuare in quelle cose che davano ombra di tiranno, per le quale molti cittadini avevano voluto male a Lorenzo; mostrandogli che in effetto questo sarebbe un fortificare lo stato suo per la grazia e benivolenzia ne acquisterebbe colla città.

Non era naturalmente el cervello di Piero inclinato a essere capace di questi ricordi, perché, come tutto di mostrorono e' processi sua, la sua natura era tirannesca ed altiera; ma vi si aggiunse che, come fu intesa questa cosa, subito ser Piero da Bibbiena suo cancelliere ed alcuni cittadini, fra' quali si dice essere stato vivamente Francesco Valori, gli dissono che questo non era el bene suo, e che chi lo consigliava cosí, gli voleva fare perdere lo stato; in modo che non solo non seguitò el parere di Bernardo e Pagolantonio, ma insospettito tacitamente di loro, gli cominciò più tosto a ributtare che no. Di che loro

accorgendosi, non procederono saviamente come dovevano, anzi poco poi si contrasse, sanza participazione di Piero se non doppo el fatto, parentado fra loro e gli Strozzi, perché Bernardo dette una sua figliuola piccola per donna a Lorenzo figliuolo giá di Filippo Strozzi, ancora fanciullo, e Paolantonio dette per moglie a Tommaso suo primo figliuolo una figliuola di Filippo Strozzi con dota grande.

Non potette questo parentado dispiacere piú a Piero, parendogli che el congiugnersi dua uomini di tale autoritá insieme con una casa, che, benché non avessi stato, era di momento per essere nobile, ricca, di numero grande d'uomini e malcontenta del reggimento, fussi uno principio di volergli fare testa contro e tôrgli el governo; interpretando, massime vedendo questo secondo segno loro, che quegli primi ricordi loro fussino stati a cattiva fine. Insospettito adunche di loro e sdegnato, ed incitatone da ser Piero ed altri che, per essere in più riputazione con lui, gli augumentavano questi sospetti, roppe con loro e gli alienò in tutto da ogni cura dello stato, mostrando apertamente riputargli inimici sua; di che loro vedendosi ribattuti se ne governorono diversamente: Paolantonio, mostrando dolersi di quello aveva fatto, con pazienzia e con favore di Niccolò Ridolfi suo cognato, e rificcandosi sotto, ingegnava di rapiccarsi; Bernardo, di natura più tosto da rompersi che piegarsi, accresceva ogni di questa mala disposizione di Piero inverso di lui, facendo segni manifesti che el presente governo gli dispiacessi.

Questa disunione di costoro con Piero non solo lo fece insospettire di loro, ma quasi cominciando a credere che tutti gli uomini di qualità, o la maggiore parte, fussino dello animo medesimo, dette occasione a ser Piero, a messer Agnolo Niccolini ed alcuni altri maligni, di persuadergli non si confidassi degli amici del padre; in modo che, benché non si gli alienassi apertamente, anzi, eccetto Bernardo e Paolantonio, gli conservassi negli onori e degnità, pure non se ne fidando interamente, si governava più per consiglio suo e di messer Agnolo e ser Piero che di loro; in forma che loro governavano quasi

ogni cosa e si vendicorno autoritá grandissima, come avevano da principio malignamente disegnato e di poi cerco, con grandissimo danno di Piero; perché chi considererá bene fará giudicio che el disporre Piero a non prestare fede a' cittadini savi ed amici dello stato, fussi el principio della ruina sua.

Ne l'anno medesimo e del mese di ...., morí papa Innocenzio ed in suo luogo fu eletto Roderigo Borgia valenziano, vicecancelliere, nipote di papa Calisto, el quale salí in questo grado con favore del signore Lodovico e di monsignore Ascanio, che in remunerazione fu creato vicecancelliere; ma principalmente per simonia, perché con danari, con ufici, con benefici, con promesse e con tutte le forze e facultá sua si pattuí e comperò le voce de' cardinali e del collegio; cosa bruttissima e abominabile, e principio convenientissimo a' suoi futuri tristi processi e portamenti. Furono creati subito per la città a dargli la obedienzia, secondo el commune costume de' cristiani, oratori messer Gentile vescovo aretino, el quale di nazione di quello di Urbino, sendo suto maestro di Lorenzo e sendo uomo dotto e virtuoso, era stato per suo favore sublimato a quello grado; messer Puccio di Antonio Pucci, dottore di legge; Tommaso Minerbetti, che vi andò per essere, come fu, fatto cavaliere dal papa; Francesco Valori, Pierfilippo Pandolfini e Piero de' Medici. E' quali ordinandosi per andare, fu introdotto dal signore Lodovico che, sendo collegati Napoli Milano e Firenze, sarebbe bene per riputazione della lega che gli imbasciadori di tutti si convenissino in qualche luogo presso a Roma e di poi entrassino insieme ed esponessino communemente in nome di tutti a tre la imbasciata. Fu consentito a Firenze ed a Napoli; di poi messer Gentile, desideroso di fare la orazione, la quale sarebbe tocca allo oratore del re, persuase a Piero essere bene che ognuno entrassi ed esponessi separatamente. Scrissesi a Napoli al re che vi disponessi el signore Lodovico; el quale lo fece, manifestandogli però farlo per compiacere a' fiorentini; alterossene el signore Lodovico, non gli piacendo questa variazione e dubitando che Piero non fussi per intendersi

molto seco. E sendosi seguito in questo secondo modo, si aggiunse una altra alterazione, perché sendo eletti per Milano oratori messer Ermes fratello del duca, ed alcun'altri de' primi, e sendosi magnificamente ordinati, furono tanto grandi e suntuosi gli apparati di Piero, che superorono di gran lunga quegli; di che si commosse assai el signore Lodovico, parendogli che Piero avessi voluto gareggiare seco e non solo si volessi agguagliare a sé e gli altri príncipi di Italia, ma eziandio avanzargli. Queste cose cosí minime, benché non lo alienassino da Piero, nondimeno preparorono la via che le maggiore potessino più facilmente indurre alterazione, delle quali avessi finalmente a seguitare la ruina commune.

Aveva el signore Francesco Cibo, figliuolo di papa Innocenzio e cognato di Piero de' Medici, tenuto, vivente el padre, alcune terre in quello di Roma che si apartenevano alla Chiesa, e dubitando per la creazione del nuovo pontefice non le avere a perdere, le vendé per mezzo di Piero al signore Virginio Orsino parente di Piero, el quale era nato di madre Orsina ed aveva per donna una degli Orsini. E fu trattata questa cosa con ordine del re Ferrando, del quale Virginio era soldato, perché vedendo el re, el papa essere creato con favore di Milano, volle che queste terre fussino uno osso in gola al papa, col quale gli Orsini potessino strignerlo a suo proposito; ed al medesimo fine dava favore a Giuliano cardinale di San Piero in Vincula, el quale teneva Ostia e non la voleva rendere al papa. Ebbene el papa dispiacere assai, e non minore el signore Lodovico, parendogli fussi a suo beneficio, per la amicizia aveva col papa, mantenerlo grande ed in riputazione, e cosi avendo per male che el re pigliassi piú forze e piú autoritá s'avessi, perché dubitava che quando potessi, lo caccierebbe del governo di Milano, perché quello stato fussi nelle mani del duca. Ed oltre a' rispetti del papa e re, gli dispiacque che Piero si fussi gittato in collo al re; e persuadendosi che el re per mezzo degli Orsini ne avessi sempre a disporre, e lui a non se ne potere valere nulla, infiammatovi drento, deliberò non soportare questa ingiuria. Ed

avendo più volte fatto intendere a messer Antonio di Giennaro oratore del re, ed a messer Agnolo Niccolini e di poi a Piero Guicciardini, che successivamente furono imbasciadori a Milano per la cittá, quanto gli dispiacessi l'essere el papa bistrattato, e che se Virginio non restituiva le terre, lui non era per avere pazienzia; e vedendo la cosa andare in lungo ed essere menato di parole, finalmente nel principio dell'anno 1493 conchiuse una lega col papa e co' viniziani, nella quale oltre agli oblighi generali delle mutue difese degli stati, e' viniziani e lui si obligorono a pagare uno certo numero di gente d'arme al papa, col quale lui potessi recuperare le terre teneva Virginio. E poco poi parendogli che e' viniziani procedessino lenti a favorire el papa e muovere le arme, e vedendosi al tutto inimicato col re e co' fiorentini, sdegnato, e volendosi a un tratto assicurare e vendicare, cominciò a tenere pratica con Carlo re di Francia, che e' passassi in Italia allo acquisto del reame di Napoli, quale pretendeva apartenersigli per essere erede degli Angioini, promettendogli aiuto di danari. E perché el re era giovane e volenteroso e naturalmente inclinato a questa impresa, trovò gli orecchi della corte piú facili a questa pratica che non si stimava; la quale riscaldandosi e divulgandosi per Italia, e come el re era disposto al tutto passare, e publicamente lui e la corte lo diceva, vi fu mandati imbasciadori per la cittá, non con animo di fare conclusione, messer Gentile vescovo di Arezzo e Piero Soderini, al quale Piero aveva cominciato a dare riputazione per fare dispetto a Paolantonio suo fratello maggiore.

Questi furono e' principi e le origine della ruina di Italia, e particularmente di Piero de' Medici; el quale, oltre a trovarsi qualche disunione nella città, si alienò totalmente lo stato di Milano, dal quale, poiché era stato in mano degli Sforzeschi, sempre la città e particularmente la casa sua, aveva tratto riputazione e sicurtà grandissima. Publicandosi e certificandosi più ogni di che el re voleva passare in Italia, el re Ferrando fece accordare Virginio col papa, non però restituendogli le terre, ma ricomperandole e pigliandole in

feudo dalla Chiesa con certa somma di danari. Ma sendo giá gonfiati gli animi tra Napoli e Milano, e pieni di diffidenzia ed odio grandissimo, el signore Lodovico seguitava la pratica co' franzesi, e' quali non dicevano piú volere passare, ma si mettevano in ordine di farlo di prossimo. E ricercando loro la cittá di fare composizione e dichiararsi con loro, per mettere tempo in mezzo e dare parole, licenziati e' primi imbasciadori, vi furono mandati nuovi oratori messer Guidantonio Vespucci e Piero Capponi.

Nella fine dell'anno morí el re Ferrando, e venne lo stato in Alfonso duca di Calavria suo primogenito el quale scrisse una lettera di mano propria al signore Lodovico, sí amorevole e sí piena di buone parole e promesse di volere essere suo, che lo commosse grandemente e lo inanimò a volere pensare di pacificare le cose di Italia e divertire questo umore de' franzesi. Ma sendo poi, per non so che piccolo accidente, di nuovo rialterati gli animi, riscaldando tutto di le cose di Francia, el papa dubitando forse che troppa piena non venissi in Italia si accordò col re Alfonso e co' fiorentini; per le quali cose più riscaldato el signore Lodovico, ed al tutto inimico del re e di Piero de' Medici, e persuadendosi, se loro non ruinavano, non potere essere salvo, non restava a fare nulla per condursi al disegno suo.

Piero de' Medici si dimostra sempre più favorevole a Napoli, contro Francia. — Tentativo del re Alfonso contro Genova. — Discesa di Carlo VIII. — Nuova politica degli stati italiani e nuovi metodi di guerra introdotti da' francesi. — Carlo VIII a Milano. — Piero gli va incontro e gli consegna le fortezze della repubblica. — Tornato in Firenze, la città gli si ribella e lo costringe a fuggire. — Pisa rivendica la sua libertà. — Considerazioni sulla casa de' Medici e sulle condizioni attuali di Firenze.

1494. Erano in Firenze Lorenzo e Giovanni figliuoli di Pierfrancesco de' Medici, giovani ricchissimi e di gran benivolenzia col popolo per non avere maneggiato cose che dispiacessino; e' quali non sendo bene contenti di Piero, massime Giovanni che era di natura inquietissimo e sollevava Lorenzo uomo bonario, cominciorono a tenere qualche pratica col signore Lodovico per mezzo di Cosimo figliuolo di Bernardo Rucellai, el quale, inimico di Piero, si era partito di Firenze. E sendo in su' principi, e non avendo ancora trattato cosa di importanza, venuta la cosa a luce, di aprile nel 94 furono tutt'a dua sostenuti; e poi che ebbono aperto quello che avevano, benché Piero fussi malissimo disposto con loro, nondimeno non concorrendo a insanguinarsi e' cittadini dello stato, furono liberati e confinati fuori di Firenze alle loro possessioni a Castello, e Cosimo Rucellai assente ebbe bando di rubello.

Ed in quegli medesimi di entrorono in Firenze quattro imbasciadori franzesi, e' quali andavano a Roma, ed espo-

sono per transito la deliberazione del re e gli apparati faceva per passare in Italia, richiedendo la città lo favorissi o almeno gli concedessi per le sue gente passo e vettovaglia. Fu per voluntá di Piero, che per intercessione degli Orsini si era tutto dato al re di Napoli, contro al parere di tutti e' savi cittadini, negato l'uno e l'altro, pretendendo non poterlo fare per la lega vegghiava ancora col re Alfonso; e ribollendo ogni dí le cose, furono mandati dalla cittá imbasciadori a Vinegia Giovan Batista Ridolfi e Paolantonio Soderini, per intendere la intenzione loro circa a questi movimenti e persuadere loro non volessino lasciare andare innanzi la ruina di Italia. E cosi ogni di più la città si scopriva per Napoli contro a Francia, con dispiacere universale del popolo, inimico naturalmente della casa di Ragona ed amico di Francia, contro alla voglia ancora de' cittadini dello stato, e' quali vedendo Piero tanto ostinato a questa via non si ardivano contradirgli, e massime che messer Agnolo Niccolini e quegli più suoi intrinsechi, parlavano sempre nella pratica sanza rispetto per questa parte.

Aveva Piero fatto una pratica stretta di cittadini, co' quali si consultavano queste cose dello stato: messer Piero Alamanni, messer Tommaso Minerbetti, messer Agnolo Niccolini, messer Antonio Malegonnelle, messer Puccio Pucci, Bernardo del Nero, Giovanni Serristori, Pierfilippo Pandolfini, Francesco Valori, Niccolò Ridolfi, Piero Guicciardini, Piero de' Medici ed Antonio di Bernardo; a' quali tutti, da pochi in fuora, dispiaceva questa risoluzione, nondimeno sendo favorita da' più intrinsechi, non si opponevano, eccetto qualche volta e non molto Francesco Valori e Piero Guicciardini. Ma perché Piero in spirito intendeva quanto la sodisfacessi, non conferiva loro tutte le lettere e gli avisi, ma solo quelle cose che diminuivano ed erano in disfavore del re di Francia; el quale tutto di si metteva in ordine, ed a Genova per conto suo si armavano legni, e se ne faceva scala della guerra.

Per la qual cosa el re Alfonso, considerando di quanto momento sarebbe el levargli la oportunitá di Genova, avendo

spalle da alcuni fuorusciti genovesi, fece impresa mutare lo stato di Genova e mandò a Pisa don Federigo suo fratello con una grossa armata; el quale di poi andato a porto Spezie e messo gente in terra, furono quegli che scesono ributtati e rotti; di che don Federigo, non riuscendo la impresa, si ritornò a Pisa. E parendo al re ed a Piero che el tenere bene guardata Serezzana, rispetto allo essere el passo fortissimo, impedissi al re Carlo potere passare da quelle parte, per tôrgli ancora el passo di Romagna, mandorono Ferrando duca di Calavria, primogenito del re, in Romagna con uno esercito grosso, acciò che colle spalle di Cesena, terra della Chiesa, e di Faenza, che era nella nostra raccomandigia, si opponessi a' franzesi. Nel qual tempo el re Carlo, desideroso passare pe' terreni nostri pacificamente, mandò di nuovo uno oratore a Firenze a richiedere del passo, promettendo largamente amicizia e tutti e' favori e commoditá potessi fare alla cittá; la quale cosa sendo pure rifiutata, cacciò del regno suo tutti e' mercatanti nostri. Né per questo si raffreddava la ostinazione di Piero; anzi parte mosso dalla amicizia teneva col re Alfonso e cogli Orsini, parte insospettito dal signore Lodovico, con favore di chi el re Carlo passava, e perché Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco erano partitisi da' confini e rifuggitisi a lui, ogni di perseverava nella ruina sua; ed attendendo a fortificarsi e fare capo grosso a Pisa per rispetto di Serezzana e di quella banda, vi furono mandati commessari generali per conto di tutta la guerra, Pierfilippo Pandolfini e Piero Guicciardini.

Era una parte dello esercito del re Carlo poco innanzi passate l'Alpe, e da poi lui personalmente col resto dello esercito venutone in Italia; nel quale era grandissimo numero di uomini d'arme, fanterie ed artiglierie, ma quanto non so el particulare. Ed era entrata in Italia una fiamma ed una peste che non solo mutò gli stati, ma e' modi ancora del governargli ed e' modi delle guerre; perché dove prima, sendo divisa Italia principalmente in cinque stati, papa, Napoli, Vinegia, Milano e Firenze, erano gli studi di ciascuno

per conservazione delle cose proprie, volti a riguardare che nessuno occupasse di quello d'altri ed accrescessi tanto che tutti avessino a temerne, e per questo tenendo conto di ogni piccolo movimento che si faceva e faccendo romore eziandio della alterazione di ogni minimo castelluzzo: e quando pure si veniva a guerra erano tanto bilanciati gli aiuti e lenti e' modi della milizia e tarde le artiglierie, che nella espugnazione di uno castello si consumava quasi tutta una state, tanto che le guerre erano lunghissime ed e' fatti d'arme si terminavano con piccolissima e quasi nessuna uccisione. Ora per questa passata de' franciosi, come per una subita tempesta rivoltatasi sottosopra ogni cosa, si roppe e squarciò la unione di Italia ed el pensiero e cura che ciascuno aveva alle cose communi; in modo che vedendo assaltare e tumultuare le città, e' ducati ed e' regni, ciascuno stando sospeso cominciò attendere le sue cose proprie, né si muovere per dubitare che uno incendio vicino, una ruina di uno luogo prossimo avessi a ardere e ruinare lo stato suo. Nacquono le guerre subite e violentissime, spacciando ed acquistando in meno tempo uno regno che prima non si faceva una villa; le espugnazione delle città velocissime e condotte a fine non in mesi ma in di ed ore; e' fatti d'arme fierissimi e sanguinosissimi. Ed in effetto gli stati si cominciorono a conservare, a rovinare, a dare ed a tôrre non co' disegni e nello scrittoio come pel passato, ma alla campagna e colle arme in mano.

Sceso el re in Italia e venendone a Milano, el signore Lodovico, benché fussi passato per introdotto suo e fussi in amicizia seco, nondimeno considerando la infidelitá de' príncipi e massime de' franzesi, e' quali per gli utili e commodí loro tengono poco conto della fede e dell'onore, cominciò a dubitare che el re sotto ombra di volere che lo stato fussi liberamente in mano del duca Giovan Galeazzo suo nipote, non lo levassi di quello governo a qualche suo proposito; per tòrgli ogni occasione di nuocere, gli dette el veleno. Del quale sendo morto lo innocentissimo giovane, fatti subito ragunare e' cittadini di Milano, sendovi alcuni che per suo

ordine lo proposono, fu eletto duca, benché del signore morto rimanessi uno piccolo e bellissimo fanciullo. Entrato dí poi el re Carlo in Milano e quivi ricevuto onoratissimamente, se ne venne per la via di Pontriemoli con una parte dello esercito alla volta di Lunigiana, avendone mandata una altra in Romagna a rincontro del duca di Calavria; e perché el castello di Serezzana era fortissimo e bene fornito di artiglierie e di tutte le cose necessarie da difesa, per non vi perdere tempo voltosi verso Fivizzano lo prese e saccheggiò con uno grandissimo terrore di tutta quella provincia.

A Firenze erano le cose condizionate e disposte male, e lo stato di Piero molto indebolito; ed el popolo vedendosi tirata adosso una guerra potentissima e da non potere reggere, sanza bisogno e necessitá alcuna, anzi per favorire e' ragonesi che erano universalmente in odio, contro a' franzesi amati assai nella città, sparlava publicamente di Piero, massime sapendo essere stata deliberazione sua contro la volontá de' primi cittadini dello stato. Aggiugnevasi in genere tutte quelle cagione che fanno e' popoli inimici de' grandi, el desiderio naturale di mutare le cose, la invidia ed el carico di chi aveva maneggiato: inoltre tutti coloro che erano inimici e tenuti sotto dallo stato, risentitisi e venuti in speranza che la cittá tornassi alla libertá antica, e loro avessino a essere nel grado giudicavano meritare, facevano piú pericolosa questa mala disposizione. Concorrevaci che e' governi di Piero in sé, e la natura sua era di qualitá, che non solo era in odio agli inimici, ma ancora dispiaceva agli amici, e quasi non la potevano sopportare; lui uomo altiero e bestiale e di natura da volere più tosto essere temuto che amato; fiero e crudele, che a' suoi di aveva di notte dato delle ferite e trovatosi alla morte di qualche uomo; sanza quella gravitá che si richiedeva a chi fussi in tale governo, conciosiaché in tanti pericoli della città e suoi propri stava tutto di nelle vie publicamente a giucare alla palla grossa; di natura caparbio, e che non si intendendo delle cose, o voleva governarle secondo el cervello suo, credendo solo a sé medesimo, o se prestava fede e si consigliava intrinsecamente con persona, non erano quegli cittadini che avevano esperienzia delle cose della città, e governatola lungo tempo, ed erano tenuti savi, ed avevano interesse nel bene e nel male publico, e naturalmente erano amici di lui, del padre e della casa sua; ma con ser Piero da Bibbiena, con messer Agnolo Niccolini e simili uomini ambiziosi e cattivi, e che lo consigliavano in tutte le cose secondo che ciecamente erano traportati dalla ambizione e le altre cupidità, e per compiacerlo ed essergli più cari, lo indirizzavano el più delle volte per quella via per la quale lo vedevano inclinato e vòlto.

E però, trovandosi Piero in gran pericolo per el disordine di fuori e la mala disposizione di drento, si risolvé essergli necessario accordarsi con Francia, giudicando quello che era vero, che posata bene questa parte, ognuno nella città per timore o altro si rassetterebbe; e seguitando adunche, benché in diversi termini e poco a proposito, l'esemplo del padre Lorenzo quando andò a Napoli, una sera furiosamente, accompagnato da Iacopo Gianfigliazzi, Giannozzo Pucci ed altri amici suoi, se ne andò a Serezzana a trovare el re, dove era venuto da Milano el duca Lodovico. Quivi doppo molte pratiche e ragionamenti si conchiuse di dare in mano del re per sua sicurtá le fortezze di Pisa, di Serezzana, di Pietrasanta e di Livorno; e di subito gli furono sanza altra licenzia della città e sanza e' contrasegni, consegnate quelle di Serezzana e Pietrasanta da Piero di Lionardo Tornabuoni e Piero di Giuliano Ridolfi.

A Firenze in sulla partita di Piero avendo ognuno preso animo e licenzia, non solo si continuava ed accrescevasi nello sparlare publicamente, ma ancora si cominciorono in palagio a risentire e' cittadini; fra' quali messer Luca Corsini (che era de' signori e stato fatto da Piero, come confidato e sfegatato dello stato, per rispetto di Piero Corsini suo fratello) ed Iacopo di Tanai de' Nerli e Gualterotto Gualterotti che erano gonfalonieri di compagnia, messi su, come si crede, da Piero Capponi che era inimicissimo del governo, cominciorono

nelle pratiche a dire male di Piero, e che la cittá sotto la cura sua rovinava, e che sarebbe bene levarla di mano sua e della tirannide, e restituirla a uno vivere libero e popolare. E di poi sentendosi le convenzione di dare quelle terre in mano del re, e di giá essere data Serezzana, si cominciò a gridare per la cittá che le si dessino in nome del publico e non del tiranno; e però si elesse imbasciadori, che subito cavalcorono al re, fra Ieronimo Savonarola da Ferrara, che predicava in Firenze e di chi di sotto si dirá, Tanai de' Nerli, Pandolfo Rucellai, Pier Capponi e Giovanni Cavalcanti.

Era gonfaloniere di giustizia Francesco dello Scarfa, ed e' signori, uomini tutti stati scelti per amici grandi ed affezionati del reggimento; e nondimeno messer Luca si era apertamente scoperto inimico, e con lui concorreva Chimenti Cerpellone, ed el gonfaloniere pareva uomo da lasciare correre. Da altra parte Antonio Lorini, Francesco d'Antonio di Taddeo e Francesco Niccolini favorivano vivamente la causa di Piero; in modo che, sendo una sera venuti a parole, messer Luca corse furiosamente a sonare la campana grossa a martello, e sendo ritenuto da chi gli corse drieto, non poté sonare più che due o tre tocchi; e' quali sendo uditi per la terra, che era circa a tre ore di notte, el popolo tutto corse in piazza, e di poi non sentendo più sonare né suscitare in palagio o fuori movimento alcuno, ognuno non bene sapendo quello fussi stato, si ritornò a casa. E cosi stando la città sospesa ed alterata, Piero avendo aviso dagli amici sua come le cose in Firenze transcorrevano troppo, e che ognuno per la assenzia sua aveva preso animo e baldanza, presa licenzia dal re, se ne tornò a Firenze a dí 8 di novembre. Tornata molto dissimile da quella di Lorenzo suo padre quando tornò da Napoli, che gli andò incontro tutto il popolo della città e fu ricevuto con somma letizia, recandone seco la pace e la conservazione dello stato della cittá; a Piero non andò incontro se non pochi amici sua, e fu ricevuto con poca allegrezza, tornando massime sanza conclusione ferma, se non di avere diminuito e smembrato Pisa e Livorno, occhi principali

dello stato nostro, e Pietrasanta e Serezzana acquistate da suo padre con grandissima spesa e gloria.

Tornato, andò subito a visitare la signoria; e riferito generalmente quello aveva fatto, gli inimici sua e quegli si erano scopertigli contro, entrati in grandissimo timore, si risolverono che bisognava giucare del disperato. In modo che el giorno sequente, a di 9 di novembre 1494, che era el di di san Salvadore, sendosi inteso che el signore Paolo Orsino, nostro soldato, con cinquecento cavalli era venuto alle porte per essere a' favori di Piero, ed essendo la maggiore parte della signoria volta contro a Piero, Iacopo de' Nerli con alcuni altri collegi che lo seguitavano, armato era ito in palagio, e fattolo serrare, si stava a guardia della porta; quando Piero per riscaldare gli amici aveva in palagio, e credendo nessuno avessi animo di vietargli lo entrare, cogli staffieri sua e gran numero di armati, armato ancora egli, benché sotto el mantello, ne venne al palagio; e quivi sendogli risposto che se voleva entrare entrassi lui solo e per lo sportello, sbigottito, vedendosi perduto lo stato, si ritornò a casa. Dove come fu giunto, intendendo che e' signori inimici sua chiamavano el popolo, e come el popolo si cominciava a levare gridando: « viva popolo e libertá »; e di poi sendogli per uno mazziere de' signori notificato come e' signori l'avevano fatto rubello, al quale partito concorsono gli amici sua per paura e quasi sforzati per conforto di chi gli era apresso, montato a cavallo prese la via di Bologna. Uditosi Piero essere stato ributtato dal palagio, si mosse solo in suo favore el cardinale e Pierantonio Carnesecchi, e' quali con armati ne vennero verso piazza; ma di poi intendendo che el popolo multiplicava contro a Piero e che lui era stato fatto rubello e si partiva, ognuno si ritirò a casa, ed el cardinale in abito di frate si usci sconosciuto di Firenze; cosi si fuggi Giuliano loro fratello, ser Piero da Bibbiena e Bernardo suo fratello, e' quali erano in odio grandissimo del popolo.

Giunse in questo tumulto in Firenze Francesco Valori el quale tornava dal re, dove di nuovo era stato mandato con piú altri cittadini imbasciadore; e perché gli era in somma benivolenzia del popolo, sendo sempre stato uomo netto ed amatore del bene, ed avendo fama di essersi opposto a Piero, fu ricevuto con grandissimo gaudio di tutto el popolo, e portatone in palagio quasi di peso in sulle spalle de' cittadini. Corse di poi el popolo furiosamente a casa Piero e la mandò a sacco, e di poi voltosi a casa Antonio di Bernardo e ser Giovanni da Pratovecchio notaio delle riformagioni, le saccheggiò ed arse; e loro, benché si fussino nascosti per le chiese e pe' conventi, pure ritrovati alla fine, ne furono menati presi al bargello. Corsono di poi a casa messer Agnolo Niccolini, e giá avendo messo fuoco alla porta, l'arebbono arsa; se non che messer Francesco Gualterotti ed alcuni uomini da bene dubitando che questa licenzia non trascorressi troppo, córsivi, raffrenorono la moltitudine e la ridussono in piazza che con grandissime voce gridava: «viva el popolo e la libertá»; e quivi per commessione della signoria, messer Francesco Gualterotti, salito in sulla ringhiera, notificò essere state levate via le monete bianche.

Veduto spacciato lo stato di Piero, vennono in piazza a cavallo con compagnia di armati, Bernardo del Nero e Niccolò Ridolfi, gridando: « popolo e libertá »; ma ributtati e cacciati come sospetti e con pericolo di essere morti se ne ritornorono a casa, e la sera per più loro sicurtá accompagnati bene per commessione della signoria ne vennono in palagio; e cosi Pierfilippo Pandolfini, el quale la sera era tornato da Pisa partitosi sanza licenzia, o perché dubitassi delle cose di Pisa, o perché, avendo inteso a Firenze sparlarsi assai di lui, volessi provedere el meglio poteva a' fatti suoi. Messer Agnolo Niccolini, uno ancora egli degli imbasciadori al re, parendogli Piero fussi spacciato, e dubitando di Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, de' quali era stato inimicissimo, e concitatore di Piero contro a loro, partitosi da Pisa e presa la volta per la montagna di Pistoia, ne andò in Lombardia. E cosí cacciato Piero e quietato un poco el tumulto, benché el dí e la notte el popolo stessi armato a guardia della cittá, si

deliberò dalla signoria, che si sospendessi l'uficio degli otto della pratica e de' settanta, e non si potessino ragunare insino a tanto si deliberassi altro.

El medesimo di di san Salvadore, a di 9 di novembre, el re Carlo avendo ricevute le fortezze di Livorno. Pietrasanta e Serezzana, entrò in Pisa e gli furono consegnate le cittadelle; le quali, secondo le convenzione, avessino a stare in mano del re per sua sicurtá, e nondimeno e' corpi di Pisa e delle altre terre s'avessino come prima a tenere e governare da' fiorentini. Ma la sera medesima ristrettisi insieme e' pisani, andorono a chiedere al re rendessi loro la libertá; la quale sendo conceduta, gridando « libertá » andorono per fare villania agli uficiali fiorentini (e' quali, udito el tumulto, si erano raccolti insieme e rifuggiti nel banco de' Capponi) Tanai de' Nerli, Piero Capponi, Piero Corsini e Piero Guicciardini ed alcuni altri; e quivi avendo avuta una guardia del re, si salvorono dalla malignitá e perfidia de' pisani. E vedendo la cittá al tutto ribellata e, partendosi el re, non vi potere stare sicuri, el di seguente con lui si partirono, e lasciatolo per la via, ne vennono a Firenze. Cosi el medesimo giorno di san Salvadore ebbe dua grandissimi accidenti: la mutazione dello stato nostro e la ribellione di Pisa; le più principali cose si potessino alterare nello essere nostro.

Fu certo cosa mirabile che lo stato de' Medici che con tanta autorità aveva governato sessanta anni e che si reputava appoggiato dal favore di quasi tutti e' primi cittadini, si subitamente si alterassi per le mani di messer Luca Corsini ed Iacopo de' Nerli, uomini giovani, sanza credito, sanza autorità, sanza consiglio e leggierissimi. La quale cosa non nacque peraltro se non che e' modi ed e' portamenti di Piero e la insolenzia di chi gli era apresso, avevano tanto male disposto gli animi di tutti; e sopra tutto l'aversi recato adosso pazzamente una guerra potentissima e che non si poteva sostenere, e l'avere messo a scotto ed in preda sanza bisogno e cagione alcuna tutto lo stato nostro, che chi si gli scoperse da prima contro trovò la materia disposta in forma che, come gli fu

dato principio di muoverla, fece da se medesima. Questo fine ebbe e cosí perdé lo stato la casa de' Medici, casa nobilissima ricchissima e riputatissima per tutta Italia, e per l'adrieto assai amata nella cittá, e' capi della quale, massime Cosimo e Lorenzo, avevano con grandissime difficoltá, con grandissime virtú, con tempo ed occasione, fatto conservato ed augumentato lo stato, accrescendo non solo lo stato loro privato, ma eziandio lo imperio publico della cittá, come fu el Borgo a San Sepolcro, Pietrasanta e Serezzana, Fivizzano e quella parte di Lunigiana, el Casentino, lo stato di Pietramala e Val di Bagno; tutte cose pervenute nella città sotto el governo di quella casa. La quale a ultimo rovinò in brevissimo tempo sotto el governo di un giovane temerario, el quale si trovò in tanti fondamenti di potenzia ed autoritá, e si bene favorito ed appoggiato, che se non si fussi sforzato ed avessi fatto a gara di perdergli, era impossibile non si conservassi; dove la sua pazzia non solo rovinò sé, ma eziandio la cittá, spogliandola in otto giorni di Pisa, Livorno, Serezzana e Pietrasanta, luoghi donde come poi hanno meglio mostro gli effetti, si traeva la potenzia, la sicurtá, la autoritá e gli ornamenti nostri. In modo che si può dire che uno di solo cancellassi, anzi lungamente contrapesassi ed avanzassi a tutti e' benefici che la città nostra aveva mai in tempo alcuno ricevuti da quella casa; perché la perdita massime di Pisa fu si grande e di si inestimabile danno alla città, che molti hanno dubitato quale fussi maggiore nel di di san Salvadore, o l'acquisto della recuperata libertá o la perdita di Pisa; in che, pretermettendo molti discorsi si potrebbono fare, voglio conchiudere aversi tanto più da stimare l'una cosa che l'altra, quanto egli è più naturale agli uomini cercare prima avere libertá in se proprio, che imperio in altri; massime che, parlando veramente, non si può dire avere imperio in altri chi non ha libertá in sé.

Cacciato Piero, furono per partito della signoria rimessi tutti e' cittadini stati confinati e cacciati per conto di stato dal 34 insino a di 9 di novembre 1494; le quale cose benché

rallegrassino ognuno, erano nondimeno si pericolosi gli accidenti che andavano atorno, che gli animi non potevono gustare questi piaceri. E certo io credo che giá un grandissimo tempo la cittá non fussi stata in maggiori travagli: drento, cacciata una casa potentissima e che sessant'anni aveva avuto el governo, e rimesso tutti gli inimici di quella; per la quale mutazione rimanevano alterati tutti e' modi del governo, stavano in sommo timore tutti quegli che avevano avuto autorità a tempo di Lorenzo o di Piero, tutti quegli e' quali, o e' maggiori loro, avevano in tempo alcuno offesi gli usciti o e' sua antecessori, tutti quegli che o per compere o per vie di pagamento o di rapine possedevano de' beni di chi era stato rubello; di fuori, smembrato tanto stato e quasi la piú parte del nostro dominio, donde si vedeva la città avere a restare indebolita, con meno entrate e forze e con una guerra difficillima e pericolosissima non solo co' pisani, ma con molti ci impedirebbono la recuperazione. Aggiugnevasi in su e' nostri terreni un re di Francia con tanto esercito, inimico ed ingiuriato da noi, pieno di cupiditá e crudeltá, el quale dava timore non solo di guastarci el paese nostro, di farci ribellare el resto delle terre suddite, ma etiam di saccheggiare la città, di rimettere Piero de' Medici e forse insignorirsi di Firenze; el quale se si partissi, el meno male si potessi temere era avergli a dare una somma grandissima di danari ed a votare la cittá delle sustanzie e sangue suo.

## XII.

Carlo VIII a Firenze. — Suoi accordi con la repubblica. — Riordinamento del governo. — Fra Girolamo Savonarola. — Riforme interne da lui ispirate. — Inizio dell'impresa di Pisa.

El re Carlo partito da Pisa, come di sopra è detto, e presa la volta di Firenze con animo pessimo, e, come fu opinione, con disegno di saccheggiare la città, avendo inteso la mutazione dello stato e come tutto el popolo in sulla cacciata di Piero aveva prese le arme ed ancora non le posava, e presentendo essere uno popolo grandissimo, non solo cominciò a credere di non potere sforzare e saccheggiare la cittá, ma ancora a dubitare che, entrando in Firenze, el popolo che era in sull'arme non gli facessi villania; e per questo, fermo per la via, mandò a fare intendere che el desiderio suo era entrare pacificamente nella città, ma che avendo nello esercito suo gente assai e di varie lingue e nazione, ed avendo inteso el popolo nostro essere in sulle arme, dubitava non nascessi qualche disordine, e però soprasederebbe tanto el popolo si disarmassi, per potere amichevolmente e sanza tumulto venire in Firenze. La quale cosa sendogli detto si farebbe, se ne venne a Signa, e quivi alloggiato in casa Batista Pandolfini, stette molti di aspettando la terra si posassi bene, e cosi ordinando drappi e veste per cavalli ed uomini sua, per fare una ricca e magnifica entrata nella cittá; e nondimeno avendo quasi levato el disegno del saccheggiare la cittá, e vòlto l'animo

a trarne più somma di danari potessi, mandò per Piero de' Medici, stimando che lui per rientrare nella città avessi a fargli partiti grandissimi, o almeno essere un bastone da fare alzare e' cittadini per schifarlo. Era Piero, quando usci di Firenze, fuggito a Bologna, e di quivi andato a Vinegia; dove avendo avuto questa richiesta del re, desideroso da un canto di andare, da altro dubitando che el re per danari non lo rivendessi a' fiorentini, ne prese consiglio con viniziani, e' quali gli augumentorono questo sospetto e lo persuasono non andassi, mossi non per credere che cosi fussi lo utile di Piero, ma perché dubitorno che questo non avessi a essere instrumento al re Carlo di disporre di Firenze a suo modo e di farsene signore; la qual cosa, nonostante lo odio ci portano, sarebbe loro dispiaciuta, perché el re non pigliassi tante forze in Italia, che loro e gli altri avessino a stare seco. Sendo soprastato el re a Signa molti di, dove continuamente e per tutta la via prima aveva la cittá mandato molti imbasciadori a onorarlo, entrò in Firenze in domenica a di... di [nov]embre.

La quale entrata fu si magnifica ed onorevole e bella cosa, come alcuna altra sia stata in Firenze è giá gran tempo. Non mancorono dal canto della città tutti quegli onori si potevano fare a un tanto principe: andorono a incontrarlo a cavallo moltissimi giovani vestiti riccamente con livree; andòvi tutti gli uomini di qualitá: la signoria, secondo la consuetudine, a piè insino alla porta a San Friano; in Santa Liperata, dove prima aveva a smontare, tutti gli apparati si potevano farvi: ma la magnificenzia e suntuositá grande fu dal canto del re. Entrò in Firenze con tutto lo esercito armato: prima le fanterie a fila coll'arme in asta, balestre e scoppietti, de' quali gran parte e quasi tutti erano svizzeri; di poi e' cavalli e gli uomini di arme tutti armati, cosa bellissima a vedere pel numero, per la presenzia degli uomini e per la bellezza delle arme e de' cavalli, con ricchissime sopraveste di drappi e di broccati d'oro; in ultimo el re tutto armato sotto el baldachino, come vincitore e triunfatore della città, cosa in sé

bellissima ma poco gustata, per essere gli uomini pieni di spavento e di terrore. Usò un segno di umanitá, ché volendo la signoria, secondo si costuma quando entra nella cittá papa, imperadori o re, pigliargli la briglia del cavallo, non volle in modo alcuno acconsentire. Venne con questa pompa dalla porta a San Friano nel Fondaccio e Borgo San Iacopo, e quivi passato el ponte Vecchio, per porta Santa Maria ne andò in piazza, e di poi a Santa Liperata ed a casa Piero de' Medici, dove gli era parato lo alloggiamento. Cosí tutti e' soldati sua a cavallo ed a piè furono alloggiati per la cittá e compartiti per le case de' cittadini, cosa insolita a loro che gli solevano mandare e distribuire a casa altri, non tenergli nelle loro.

Stette el re in Firenze.... giorni, e ristrignendosi la pratica dello accordo, dimandava el dominio della cittá, dicendo fra l'altre ragione, apartenersegli secondo gli ordini di Francia, per essere entrato armato nella cittá; dimandava la ritornata di Piero. Nelle quali cose sendo ostinatissimi e' cittadini, mandorono in sulle posté a Milano Bernando Rucellai, perché el duca intendessi queste cose, pensando, come era vero, gli avessi a dispiacere che el re pigliassi piede in Firenze: e però el duca commisse a el conte di Gaiazzo ed a messer Galeazzo da Sanseverino, che erano per conto suo drieto al re, che si ingegnassino levarlo da queste dimande, e favorissino con ogni sforzo la causa della cittá.

Stettono le cose più di in questi dibattiti, e la città si trovava in gran timore per non essere e' cittadini assueti alle arme e vedersi in corpo uno esercito potentissimo; da altra parte e' franzesi vedendo el popolo essere grande, ed intendendo come nella cacciata di Piero tutto el popolo al suono della campana grossa aveva preso le arme, e che el contado farebbe quel medesimo, temevano assai faccendo guardie ed usando diligenzia grande non si usassi campane, in modo la paura era divisa; e benché due o tre volte si levassi romori per la terra, ed e' franzesi corressino alle arme, nondimeno, perché erano nati per paura, non si procedé mai più oltre.

Erano Francesco Valori, Piero Capponi, Braccio Martelli e parecchi altri cittadini deputati a praticare col re, e sendo in sul formare le composizioni, portorono al re una bozza de' capitoli, ne' quali la città sarebbe convenuta; e non gli piacendo, lui dette loro un'altra bozza, secondo la quale voleva farsi lo accordo; dove sendo cose molto disoneste, Piero Capponi presala, animosissimamente la stracciò in presenzia del re, soggiugnendo che poi che e' non voleva accordarsi, le cose si terminerebbono altrimenti, e che lui sonerebbe le trombe, e noi le campane; parole certo d'uomo grande ed animoso, sendo in casa d'un re di Francia barbaro ed altiero, e dove era pericolo che e' fatti bestiali non seguitassino le parole stizzose. Di che el re e gli uomini sua impauriti, vedendo tanto animo e dubitando giá innanzi del numero del popolo e della campana grossa, al suono della quale avevono inteso fra la cittá ed e'luoghi vicini armarsi piú che trentamila uomini, si commossono forte, in modo che è opinione, per quelle minaccie lasciate le dimande disoneste, venissi alle condizioni dell'accordo più ragionevoli. Finalmente doppo molti dibattiti, si fece conclusione con lui a di ... di dicembre 1494; la quale si stipulò in Santa Liperata, presente el re e la signoria e tutto el popolo, giurando lui personalmente in sulla pietra sacrata dello altare maggiore la osservanzia di detti capitoli. Contrassesi amicizia, pace, confederazione e lega fra 'l re di Francia e noi, secondo la forma generale delle altre leghe, amici per amici ed inimici per inimici; con condizione che la cittá pagassi per e' danni ed interessi al re Carlo ducati centoventimila d'oro, de' quali avessi a avere di presente cinquantamila innanzi partissi della cittá, gli altri settantamila in due paghe, in termini diversi benché corti; el re avessi a tenere per sua sicurtá, durante la guerra e la impresa del reame di Napoli, le fortezze di Pisa, di Livorno, di Pietrasanta e di Serezzana, lasciando nondimeno el dominio ed el governo de' corpi delle terre, come era innanzi alla passata sua, a' fiorentini; finita la impresa di Napoli, fussi obligato restituirle liberamente e sanza eccezione alcuna.

Fatto l'accordo e numerati ducati cinquantamila, el re fra due di parti di Firenze, ed andonne alla volta di Roma per seguitare la impresa sua; e come fu partito, sendo la cittá disordinata, si volsono gli animi a riformare lo stato, e sendosi fatta una bozza da' primi del governo, de' quali massime erano capi Tanai de' Nerli, Piero Capponi, Francesco Valori, Lorenzo di Pierfrancesco, Bernardo Rucellai, fattasene conclusione, si sonò a parlamento, nel quale furono con concorso grande approvati e' modi ordinati, che furono in effetto: che e' si cassassino gli otto della pratica ed e' settanta; facessisi uno squittino della signoria, di tutti e' magistrati ed offici drento e di fuori, el quale finito, ogni cosa si traessi a sorte; e per fare tale effetto e' presenti signori e collegi avessino subito a eleggere venti accopiatori, che avessino a fare detto squittino in termine di uno anno, e tanto durassi lo uficio loro, ed in detto tempo loro avessino a eleggere la signoria a mano; dovessino detti accopiatori essere di età di anni quaranta, da uno in fuora, el quale potessi essere eletto eziandio di minore etá, che fu fatto perché Lorenzo di Pierfrancesco ne potessi essere, e cosi si levassi el divieto a Francesco dello Scarfa gonfaloniere di giustizia, di potere essere accopiatore; non si pagassino più le gabelle di monete bianche; creassinsi e' dieci di balía per potere attendere alla guerra di Pisa, con la consueta autoritá secondo gli ordini della cittá, l'uficio de' quali durassi mesi sei. Fatto el parlamento sanza tumulto, furono l'altro di eletti e' venti uomini che furono questi: messer Domenico Bonsi, Ridolfo di Pagnozzo Ridolfi, Tanai de' Nerli, Piero Capponi ed Antonio di Sasso, Bardo Corsi, Bartolomeo Giugni, Niccolò di Andreuolo Sacchetti, Giuliano Salviati ed Iacopo del Zaccheria, Francesco dello Scarfa, messer Guidantonio Vespucci, Piero Popoleschi, Bernardo Rucellai e ..., Francesco Valori, Guglielmo de' Pazzi, Braccio Martelli, Lorenzo di Pierfrancesco e ... Maravigliossi la brigata che in questa elezione fussi rimasto adrieto Paolantonio Soderini, sendo uomo di grande autoritá e stato urtato da Piero de' Medici, e fu attribuito fussi stato Piero Capponi, el quale poteva assai ed

era inimico suo; in modo che si disse poi publicamente che per questo sdegno Paolantonio, per mutare lo stato, persuase a fra Girolamo, e lo adoperò per instrumento a predicare, si facessi el governo del popolo. Furono di poi creati e' dieci, Piero Vettori, Piero Corsini, Paolantonio Soderini, Piero Guicciardini e Piero Pieri, Lorenzo Morelli, Lorenzo Lenzi, Francesco degli Albizzi, Iacopo Pandolfini e Lorenzo Benintendi. Creoronsi ancora gli otto di balía nuovi, Guido Mannelli, Andrea Strozzi ed altri; e' quali dell'entrate dell'uficio spesono tanto in conviti che per questo furono di poi publicamente chiamati gli otto godenti.

Creati questi magistrati, fu impiccato, per satisfare al popolo, alle finestre del Bargello, Antonio di Bernardo, el quale era savio uomo, e delle cose del Monte ed altre entrate della cittá intendeva tanto quanto si poteva intendere, ed ancora rispetto al potere ed autoritá che aveva, era stato netto uomo; ma l'avere lungo tempo maneggiato uno uficio in sé odioso, aggiunto allo essere non di casa nobile, che gli dava tanto piú invidia, ed alla sua natura rozza, che era, da chi aveva a fare seco, imputato a superbia e crudeltá de' poveri, lo avevano tanto messo in odio della moltitudine, che non si poteva sfamare del sangue suo. Cosí si disegnava fare di ser Giovanni delle riformagione, el quale era in odio grandissimo, ed anche non molto d'assai uomo: ma fra Girolamo lo scampò, gridando in pergamo che non era piú tempo da giustizia ma da misericordia; e fugli perdonato la vita e confinato nelle carcere di Volterra in perpetuo, donde parecchi anni poi fu cavato ed assoluto interamente.

Erano nella cittá molti che arebbono voluto percuotere Bernardo del Nero, Niccolò Ridolfi, Pierfilippo, messer Agnolo, Lorenzo Tornabuoni, Iacopo Salviati e gli altri cittadini dello stato vecchio; alla quale cosa si opponevano molti uomini da bene, massime Piero Capponi e Francesco Valori, parte mossi dal bene publico perché in veritá si sarebbe guasta la cittá, parte dal privato loro. Perché sendo loro naturalmente ed e' maggiori loro amici della casa de' Medici, e che nel 34 avevano

rimesso Cosimo, dubitavano che spacciati gli altri dello stato vecchio, e' quali vulgarmente si chiamavano bigi, loro non restassino a discrezione degli offesi nel 34, che naturalmente erano anche inimici loro; e per questa cagione nella elezione de' dieci e de' venti vi avevano mescolato ancora di quegli che non erano stati mai urtati da Piero, come Giuliano Salviati, Lorenzo Morelli, Piero Guicciardini e simili, che erano in meno carico col popolo che gli altri. E nondimeno, benché e' favorissino una cosa giusta e ragionevole, e la autoritá loro fussi allotta grandissima, sarebbe stato quasi impossibile avessino tenuta questa piena, sendo cosa procurata da tanti inimici dello stato vecchio e grata al popolo, a chi piacciono tutte le novitá e travagli, quando venne uno aiuto non pensato, da fra Girolamo; del quale, perché fu uomo valentissimo ed instrumento di cose e moti grandi nella città nostra, ne racconterò quelle cose che paino dovere fare lume a quello in che necessariamente s'ha a ricordare.

Fu fra Girolamo da Ferrara, di famiglia Savonarola, famiglia popolana e mediocre, el quale studiando in arte, si fece de' frati di San Domenico Osservanti; e doppo qualche tempo avendo fatto profitto grandissimo in filosofia, ma maggiore nella Scrittura sacra, ne venne a Firenze, dove insino a tempo di Lorenzo cominciò a predicare publicamente, accennando, con destrezza però, avere a venire grandissimi flagelli e tribulazione. Non piaceva questo predicare molto a Lorenzo; nondimeno parte perché non lo toccava nel vivo, parte perché d'avere altra volta cacciato da Firenze fra Bernardino da Feltre, uomo riputato santissimo, aveva ricevuto carico nel popolo; e forse avendo qualche riverenzia a fra Ieronimo, quale intendeva essere di buona vita, non gli proibiva el predicare, benché qualche volta lo facessi confortare da messer Agnolo Niccolini e da Pierfilippo ed altri, come da loro, che parlassi poco de futuris. Ed avendo giá fra Ieronimo acquistato nel popolo credito di dottrina e santitá, morí Lorenzo, e lui seguitò a tempo di Piero, tuttavia allargandosi più nel predicare, e predicendo la rinnovazione della Chiesa,

un flagello presto a Italia, nella quale verrebbono nazione barbare, che piglierebbono le fortezze colle meluzze ed espugnerebbono ogni cosa. Ottenne ancora da Alessandro papa uno breve, benché con grandissima difficultá, che la congregazione de' frati predicatori di Firenze e di altri conventi di Toscana si separassi da quella di Lombardia e si reggessi da sé; la quale cosa lo fermò a Firenze e gli tolse l'aversi a mutare, come el piú delle volte di anno in anno fanno e' frati. E riscaldando tuttavia nel predire, con grandissimo concorso e nome di santitá e di essere profeta, ed andando a udirlo d'ogni sorte d'uomini tra' quali Giovanni Pico conte della Mirandola (cosí dotto uomo come avessi la etá nostra, e che, se non che morí di corto, fu di opinione si sarebbe fatto frate), entrò in tanto credito, che quando Piero andò a Serezzana, fu mandato, come di sopra è detto, imbasciadore al re Carlo, sperandosi che la santitá sua avessi a fare qualche gran frutto, e fu udito dal re sempre gratamente e con dimostrazione di averlo in riverenzia, in modo che allora giovò alla cittá, e poi quando el re fu in Firenze, sempre affaticandosi in beneficio della città.

In sulla cacciata di Piero, parlando apertamente e dicendo avere da Dio quelle cose future che e' prediceva, ed avendo una audienzia ed una fede grandissima, voltosi alla conservazione de' cittadini ed a fare usare la clemenzia, e fatto perdonare a ser Giovanni che anche era amico suo, cominciò a predicare per parte di Dio, che Dio, non gli uomini, era quello che aveva liberato la cittá dalla tirannide e che Dio voleva si mantenessi libera e si riducessi a uno governo populare alla viniziana, el quale era più naturale a questa terra che alcuno altro. E con tanta efficacia, o per virtú divina o per sua arte, ci si riscaldò su, che benché dispiacessi assai a Bernardo Rucellai, a Francesco Valori, a Piero Capponi, a Lorenzo di Pierfrancesco, a' Nerli ed agli altri primi del governo, pure non opponendosi scopertamente, e sendo questa opera favorita dalla signoria, si cominciò a tenerne pratica; e finalmente apiccandosi, fu commesso a' gonfalonieri, a' dodici,

a' venti, a' dieci, agli otto, che ognuno ordinassi un modo di vivere popolare. La quale cosa sendo fatta, e piacendo piú quello de' dieci, fu mandato per fra Girolamo, al quale, presente la signoria, fu letto questo modo; e lui avendolo approvato con parole savie e con mostrare che allora era assai fermare un modo che fussi buono in universale, perché e' disordini che fussino ne' casi particulari col tempo si conoscerebbono meglio, e più maturamente si limerebbono e correggerebbono, ed in effetto, chiamati el consiglio del popolo e del comune, si vinse ed approvò. Lo effetto fu che si facessi uno consiglio nel quale intervenissino tutti e' cittadini netti di specchio e che fussino di etá d'anni ventinove finiti, e che loro o padri, avoli o bisavoli, fussino stati de' tre maggiori; eleggessinsi in quello consiglio tutti gli ufici e magistrati della città e di fuori, eccetto la signoria, la quale s'avessi a eleggere da' venti per quello anno, e finito l'uficio loro, pel consiglio grande. El modo dello eleggere fussi che, a ogni uficio, si traessi di una borsa generale certo numero di elezionari, e' quali nominassino uno per uno, non potendo però nominare alcuno di casa sua; e quegli cosi nominati andessino a partito, e quello che aveva più fave nere che gli altri e vinceva el partito per la metá delle fave ed una piú, si intendessi eletto a tale uficio; eccetto certi ufici di fuora, da un certo salario in giú, ne' quali non andassi a partito chi era nominato, ma chi era tratto dalla borsa generale, vincendo però el partito, e rimanendo quello aveva piú fave; e perché gli elezionari avessino causa di fare buone nominazioni, fu ordinato che ognuno che nominava uno el quale fussi eletto, guadagnassi uno tanto, secondo la qualitá dello uficio. Facessi detto consiglio grande uno consiglio di ottanta uomini, di etá di anni quaranta, scambiandosi di sei mesi in sei mesi, potendo però essere raffermi, l'uficio de' quali fussi consigliare la signoria, eleggere ambasciadori e commessari; tutte le provisioni di qualunque sorte, quando fussino vinte fra' signori e collegi, avessino a passare per le mani loro, avendo però avere la finale perfezione nel consiglio grande, el quale non aveva autoritá nessuna se non vi si trovava almeno uno numero di mille uomini; e perché in palagio non era luogo capace di tanto popolo, si ordinò si facessi a detto effetto una sala grande sopra la dogana, la quale insino a tanto fussi fatta, tutti gli abili al consiglio non erano del consiglio, ma solo mille uomini per volta, che si traevano a sorte della borsa generale per tempo di quattro ovvero sei mesi.

Vinta la provisione ed ordinato el consiglio, seguitando nel predicare, e mostrando che Dio aveva fatto misericordia alla città e cavatola delle mani di uno re potentissimo, e che cosí si voleva fare in verso a' cittadini dello stato vecchio. per usare clemenzia e per mantenere la città in quiete confortò si facessi una provisione, che si perdonassino tutte le cose apartenente allo stato, fatte innanzi alla cacciata di Piero, e si facessi pace ed unione de' cittadini; ed inoltre perché ognuno più sicuramente si potessi godere el suo ed allora ed in futurum, e non fussi in potestá di sei signori perturbare a sua posta la cittá e cacciare ed amazzare e' cittadini a arbitrio loro, come si era fatto in molti tempi passati, e con questo mezzo fare Grandi, si levassi tanta autoritá alle sei fave, e si disponessi che ogni volta che uno cittadino fussi per conto di stato condennato in qualunque pena o dalla signoria o da altri magistrati, potessi appellare al consiglio grande; e che quello magistrato che non ammetteva tale appellazione, fussi incorso in quella medesima pena che era colui che appellava. Ebbono queste provisione da molti uomini di autorità repugnanzia grande, e finalmente, doppo contradizione di più di, si messono a partito in consiglio e largamente si ottennono, parendo che ogni cosa introdotta da lui avessi maggiore forza che umana.

Assettate cosi per allora le cose della città, e' dieci, fatte condotte e cosi posto uno balzello, avviorono le gente nostre in quello de' pisani, e' quali ostinatamente stavano rebelli; sendo condottieri nostri di più autorità messer Francesco Secco, el conte Rinuccio da Marciano e messer Ercole Bentivogli, e commessario Piero Capponi; e' quali presono Palaia,

Peccioli, Marti, Buti e alcune castella di poco momento, non sforzando Vico, Cascina, Librafatta e la Verrucola; l'altre cose erano in preda, e quando si pigliavano e quando di nuovo si ribellavano. Mandossi ancora a Milano due imbasciadori a congratularsi col nuovo duca, messer Luca Corsini e Giovanni Cavalcanti; principio debolissimo, e che apresso a quello signore tolse riputazione assai alla cittá, parendogli fussi governata dalla moltitudine, la quale non avessi elezione da uomo a uomo. E cosí passandosi le cose, sopravenne uno accidente nuovo, perché e' montepulcianesi si ribellorono e dettonsi a' sanesi; per la quale cosa sendosi rotta guerra fra noi e' sanesi, s'ebbe a volgere parte delle gente verso Montepulciano, e per fare pruova, benché invano, di recuperarlo, e per guardare el Ponte a Valiano e le altre cose nostre. Perdessi ancora Fivizzano e gli altri luoghi nostri di Lunigiana, che ne andorono in mano di quegli marchesi Malespini; lasciossi la raccomandigia di Faenza, non sendo noi atti a difendere noi medesimi.

## XIII.

Carlo VIII a Napoli. — Il governo popolare si consolida in Firenze. — Lega contro Carlo. — Cacciata dei francesi dall' Italia. — Mancata restituzione delle fortezze fiorentine. — Divisioni interne in Firenze tra partigiani e nemici del Savonarola.

1495. E cosí sendo in preda lo stato nostro, venne a Firenze el cardinale di San Malò, primo uomo che avessi el re di Francia, ed avuti quarantamila ducati andò a Pisa, data intenzione di rendercela, almeno el corpo della terra; e statovi pochi di sanza fare conclusione in beneficio nostro, se ne tornò al re Carlo. El quale vittoriosamente aveva finito con mirabile celeritá la impresa di Napoli; perché partitosi da Firenze ed entrato in quello di Roma, papa Alessandro non si potendo difendere, si era accordato seco con condizione di dargli per sua sicurtá alcune terre e per statico un suo figliuolo, e datogli el fratello del Gran turco che era preso a Roma (el quale poco poi mori, e fu opinione avessi avuto dal papa veleno a tempo) entrò in Roma per la settimana santa; ed avendo fatto creare cardinale el vescovo di San Malò, si dirizzò alla volta del reame. Le quali cose sendo intese dal re Alfonso, disperato potersi difendere, lasciato lo stato in mano di Ferrando duca di Calavria suo primogenito, e fattolo creare re, lui non più re chiamato, ma don Alonso, se ne andò in Sicilia in uno convento di frati, dove in termine di non molti mesi mori. Ma poco piú soprastette a fuggirsi el re nuovo Ferrando; perché non avendo el re Carlo ostaculo alcuno alla campagna,

ed acquistando ogni di, per universale rebellione de' popoli, tanto terreno quanto e' cavalcava, in pochissimi giorni si insignori di tutto el regno di Napoli; cosa troppo stupenda a considerarla. El re se ne fuggi alla volta di Spagna; el signore Virginio Orsino ed el conte Niccola da Pitigliano di casa Orsina, furono presi in Nola; rimasono solo le fortezze di Napoli in mano de' Ragonesi, le quali presto si dettono.

A Firenze si sonò a gloria, e fecesi dimostrazione grande di allegrezza per questa nuova, benché in fatto dispiacessi insino al cuore; pure la dependenzia avamo da lui, e lo essere le fortezze nostre in sue mani, necessitavano a fare cosí. Furongli mandati imbasciadori messer Guidantonio Vespucci, Lorenzo Morelli, Bernardo Rucellai e Lorenzo di Pierfrancesco, sí per congratularsi seco di tanta vittoria, si per chiedergli le cose nostre, come era obligato restituirci, finita la guerra di Napoli, massime sendosi dal canto nostro sborsata quella somma di danari in che eravamo convenuti.

Ouesta vittoria di Napoli, tanto presta e più che non era la opinione, sbigotti forte ognuno, parendo che avendo aggiunto allo stato di Francia uno tanto regno, e trovandosi uno esercito vittoriosissimo e colle arme in mano, tutta Italia restassi a sua discrezione. La quale cosa non solo dispiaceva a' potentati italiani, ma eziandio a Massimiano re de' romani ed a Ferrando re di Spagna, a' quali, per la vicinitá e le antiche controversie, ogni augumento di Francia era non meno sospetto che molesto: e però per sicurtá degli stati communi si contrasse una lega generale a difesa degli stati e contro a Francia, tra papa, imperadore, re di Spagna, viniziani e duca di Milano; e fattone capitano Francesco da Gonzaga marchese di Mantova, che era soldato de' viniziani, si dava in Lombardia pel duca ed e' viniziani forte danari, e da ogni banda si ragunava gente per opporsi al re Carlo; dal quale in sulla conclusione della lega si era nascostamente fuggito el figliuolo del papa. Non vollono e' fiorentini, benché richiestine, concorrervi né discostarsi dal re, per aspettare la restituzione delle fortezze, secondo aveva promesso.

Attendevasi in quello tempo nella città a fondare tuttavia e fortificare lo stato del popolo; la qual cosa non sendo grata a' venti ed a molti cittadini di autoritá, e dubitandosi che loro, veduto appressarsi al fine dello uficio ed avere a rimanere pari agli altri cittadini, non facessino una signoria a loro modo, ed alterassino questo governo populare, cominciò fra Girolamo a predicare destramente contro a loro, mostrando che sarebbe bene si finissi questo uficio. El nome e lo uficio loro era in sé odiato dal popolo, sí per sospetto che non alterassino el consiglio, sí per e' modi e portamenti loro, e' quali erano stati brutti e sciocchi, e sanza unione alcuna. Avevano, la prima volta feciono la signoria, creato gonfaloniere di giustizia Filippo Corbizzi, el quale era uomo di pochissima qualità e di autoritá e di virtú, ma era stato molto favorito da Tanai de' Nerli; alla quale creazione si era opposto assai Francesco Valori, dando favore a Pagolo Falconieri, uomo piú spicciolato ancora che Filippo (il che in quel tempo per piacere al popolo si cercava) e di piú cervello e migliore qualitá che lui; ed essendo nati dispareri e non si potendo accordare, fu forza pigliassino quello aveva piú fave, benché non vincessi el partito. Ferono di poi gonfaloniere Tanai de' Nerli, uomo nobile, ricchissimo e potente pel numero de' figliuoli, e massime per essersi tanto Iacopo adoperato nella cacciata di Piero, ma che nelle cose dello stato valeva poco; il che dispiacque assai a ognuno, parendo cosa brutta che uno accopiatore creassi se medesimo, e massime che sendo stato un'altra volta gonfaloniere a tempo di Lorenzo, pareva fussi stato mosso solo dalla ambizione. Doppo lui feciono Bardo Corsi, ancora del numero de' venti; la creazione di chi in sé non dispiaceva, perché era vecchio e stato tenuto indrieto ed ammunito dalla casa de' Medici. Ma sendo in tutte queste elezione di varie voluntá, si erano in modo disuniti che non vi era né fede né concordia fra loro; e benché molte volte tentassino di riunirsi, pure ogni cosa era vana, ed essendosi sparta questa divisione, n'avevano carico apresso a ognuno, e inoltre la potenzia loro era piú debole; in modo che aggiugnendovisi

la autoritá ed el credito di fra Girolamo, si cominciò pel popolo a sparlarne e minacciargli, e loro a trovarsi in travagli grandissimi; e' quali umori riscaldando, Giuliano Salviati o impaurito o persuaso da fra Ieronimo, spontaneamente rifiutò lo uficio. Di che nacque che e' compagni, vedendosi, oltre alla disunione, in tanto grido, e non parendo essere loro sanza carico delle persone, messono in consiglio una provisione di rifiutare tutti, la quale si vinse con grandissimo favore, e loro subito rinunziorno del mese di maggio 1495, e la autoritá di fare la signoria si transferí al popolo, el quale creò primo gonfaloniere di giustizia Lorenzo Lenzi.

El re Carlo in questo tempo, udita la lega fatta, deliberò tornarsi in Francia; e lasciato a guardia del reame una parte delle gente d'arme franzese sotto alcuni de' suoi capitani, e qualche italiano sotto Camillo Vitelli, ne venne col resto alla volta di Toscana. E perché gli aveva sempre agli oratori nostri negata la restituzione delle cose nostre, ed inoltre loro avevono ritratto, lui essere malissimo disposto contro a tutti gli italiani, ed in spezie che alcuni de' primi suoi avevono molto in odio la cittá nostra, entrò tanto sospetto universalmente ne' nostri cittadini, che tutti ammoniti dal pericolo passato, si provederono di arme; empierono le case di fanti del contado, fortificando ancora la cittá con tutti quegli instrumenti che fussino atti a difendere; acciò che se e' volessi come l'altra volta alloggiare in Firenze, si gli potessi concedere la entrata securamente. Le quali cose sendogli venute a notizia, parte per non s'avere a cimentare quivi, parte perché male poteva soprastare, intendendosi che e' viniziani ed el duca di Milano avevano, per opporsigli, congregato uno grossissimo esercito in Parmigiana, partitosi da Siena, deliberò sanza toccare la cittá andarsene a Pisa; ed avendo a Poggibonizi trovato fra Girolamo e parlato con lui, mostrandogli reverenzia, sanza frutto però nelle cose nostre di Pisa, se ne andò a Pisa per andarsene alla volta di Lombardia; ed essendo quivi, o circa a quello tempo, ebbe nuove come Lodovico duca di Orliens aveva per trattato preso Novara, terra del duca di Milano.

Di poi partitosi da Pisa, lasciando pure guardate per sé le nostre fortezze, ne andò per Lunigiana, e saccheggiato Pontriemoli, terra dello stato di Milano, ne venne in Parmigiano, dove trovò essere alloggiati in sul Taro gli eserciti de' viniziani e del duca, tanto superiori a lui di numero, che solo quegli de' viniziani lo avanzavano di gran lunga.

Sendo giunto quivi, con intenzione, se non era impedito, andarsene alla volta di Francia, fu disputa nel campo italiano quello fussi da fare. Pareva al signore Ridolfo da Gonzaga, zio del marchese, ed a alcuni altri condottieri de' più vecchi, non si dovessi apiccare zuffa con loro, anzi andargli costeggiando mentre che erano in sullo stato di Milano: e cosí sarebbono al sicuro che e' non dannificherebbono quello stato, ed anche potrebbe essere che la carestia delle vettovaglie gli strignerebbe in modo che e' sarebbono forzati, o fare fatto d'arme con grandissimo disavantaggio, o veramente pigliare quelle condizioni che fussino loro date dalla lega. Al marchese desideroso di combattere parve altrimenti; e credo ancora messer Marchionne Trivisano proveditore viniziano fussi del medesimo parere; e finalmente apiccata la battaglia, si fece un fierissimo fatto di arme, el quale durò molte ore, benché e' franzesi fussino assai minore numero, ma si aiutarono assai colle artiglierie. Lo effetto fu che la sera si divise la zuffa ed ognuno si tornò a' sua alloggiamenti, in modo che non sendo fuggito nessuno, non si può dire alcuna parte fussi rotta. Ma el danno de' franzesi non fu molto grande; quello degli italiani fu grandissimo, perché fu morti della parte loro quattro o cinquemila persone, e molti uomini di capo, fra' quali el signore Ridolfo da Gonzaga; e tutto questo danno fu da' marcheschi perché e' ducheschi, che erano sotto el conte di Gaiazzo, per ordine del duca non si mescolorono quasi punto nel fatto di arme. La cagione fu, perché el duca vedendo e' viniziani avere piú gente di lui assai ed essere in su' terreni sua, dubitò, se el re di Francia era rotto, di non rimanere a discrezione de' viniziani naturalmente inimici suoi, e che per ambizione non tengono conto di lega o di fede. Apresso può essere che e'

considerassi che mettendo e' sua a pericolo della fortuna, se e' fussino rotti, che lui portava più pericolo che e' viniziani, per essere e' franzesi in sul suo, e che e' sarebbe stato el primo a perdere lo stato. Cosí può essere che e' pensassi, quando el re fussi rotto, che questa sarebbe ingiuria di qualità da non ne fare mai pace con Francia; la quale cosa aveva da stimare più lui che altri, per essere loro vicino, e che riputerebbono più l'offesa da lui, per essere stato egli el primo che gli avessi chiamati in Italia, e di poi, fattosi duca di Milano, avessi vòlto loro le punte. Queste cagione lo potettono muovere a avere più caro che, per ogni effetto che potessi nascere, e le genti sua e quelle dei re rimanessino salve.

Fatto el fatto di arme, e' franzesi non avendo più chi si gli opponessi, sanza contradizione alcuna se ne vennono in Asti, dove sendo giunti, feciono triegua per poco tempo colla lega, cosa grata all'una parte e l'altra; ed el duca di Milano con parte delle genti viniziane e con le sue accampato a Noara, la recuperò più tosto per fame che per forza.

Nel quale tempo o poco prima, che fu circa a quegli giorni che el re giunse in Asti, sendo molto male contenti e' popoli del reame della signoria de' franzesi, preso animo per la partita del re e per la nuova lega, e' napoletani e molti altri popoli si ribellorono, ed el re Ferrando, chiamato Ferrandino, ritornò in Napoli. E perché nel reame era gente grossa pel re di Francia e molte cittá si tenevano a sua divozione, volendo ricuperare el regno interamente e non avendo danari, accattò da' viniziani, per mezzo del re di Spagna e del duca di Milano, certa somma di danari, dando per loro sicurtà nelle loro mani Otranto, Brandizio ed altri porti del reame; ed e' viniziani all'incontro promessono a lui ed al re di Spagna rendere detti porti, ogni volta che fussino rimborsati de' danari loro; e fatta questa convenzione, el marchese di Mantova, come soldato de' viniziani, passò nel reame contro a' franzesi. Dove, doppo non molti mesi, lo effetto fu che e' franzesi sendo rotti, ed affamati di poi in Atella, ed essendo stato morto Camillo Vitelli e loro ridotti a piccolo numero, né avendo altra speranza di soccorso dal re Carlo che bruttamente gli lasciò perire, bisognò che uscissino del reame; e quegli pochi che rimasono, fatto accordo col re Ferrando e restituitogli tutto lo stato suo, ne ritornorono per acqua in Francia.

In questo tempo ancora, cioè quando el re tornò in Asti. sendovi oratore messer Guidantonio Vespucci e Neri Capponi, e forse ancora el Soderino vescovo di Volterra, si fece convenzioni nuove col re, dandogli certa somma di danari, e lui con grande efficacia promisse la restituzione delle cose nostre; la quale cosa pareva verisimile, per lo essere lui fuori di Italia e non avere più a servirsene, e per avergli noi interamente osservato la fede e rimasti in Italia soli amici sua. La quale pratica agitandosi, si mandò el campo nostro a Vicopisano del mese di agosto di detto anno 1495, e statovi molti di sanza fare profitto alcuno, sendo feriti e guasti assai de' nostri, el campo con vergogna si levò. Vennono di poi le commessioni di Francia a chi era nelle fortezze nostre che ce le restituissino, ed e' contrasegni delle ròcche; a' quali effetti racozzate le gente nostre, e sendovi mandati commessari Francesco Valori e Paolantonio Soderini, un di improvisamente assaltorono el borgo di San Marco; el quale preso di subito e trovato la porta aperta, erano giá cominciate a entrare le gente nostre sanza resistenzia ed e' pisani impauriti a ritrarsi di lá d'Arno; quando el castellano francioso della cittadella nuova cominciò a trarre le artiglierie contro a' nostri; il che sentendo e' commessari, non sapendo el successo de' nostri ed el disordine de' pisani, feciono subito ritirare adietro, e cosí si perdé una bellissima occasione di recuperare Pisa. La quale, se si seguitava la vittoria, era el di assolutamente nelle mani nostre, ed e' commessari n'ebbono nella plebe carico grande, benché a torto, perché la ragione voleva che, traendo la cittadella, facessino quello feciono, e se bene el fare altrimenti dava la vittoria, s'aveva a imputare più tosto al caso che alla ragione. Stati di poi alcuni di nel borgo di San Marco, e veduto che el castellano, o perché in secreto

avessi così ordine dal re, o per altra cagione non voleva dare la cittadella, el campo nostro si parti, non vi faccendo frutto alcuno; e così furono vane tutte le imprese di questa state, nelle quali si spese tanta somma di danari, che vulgarmente e' dieci che sedevano si chiamorono e' dieci spendenti, che furono e' primi dieci eletti dal popolo; uomini la maggior parte vecchi e tenuti buoni, ma poco pratichi a governare lo stato. Furonne capi messer Francesco Pepi e Filippo Buondelmonti.

Sopravenne poi di Francia monsignore di Lilla, mandato per questa restituzione; ed essendo per la venuta sua la città nostra in grande speranza, volle la sorte nostra che egli ammalò e mori in Firenze, dove fu sepulto, fattogli dal publico onore grandissimo; e finalmente doppo molti messi e lettere mandate di qua e di lá, ci fu renduto solo Livorno nel quale era a guardia monsignore di Beumonte. El castellano di Pisa, avuto certa somma di danari da' pisani, che ne furono serviti dal duca di Milano, dette loro la cittadella nuova che vi era stata edificata da' fiorentini; la quale subito disfeciono, riserbatasi la vecchia che vi era anticamente. Pietrasanta venne in mano de' lucchesi, avendola però a ricomperare dal re buona somma di danari; Serezzana in mano de' genovesi; e cosi si dissipò lo stato nostro e si divise ne' nostri vicini. Cosa miserabile a dire, che e' genovesi, e' sanesi, e' lucchesi, e' quali poco innanzi tremavano le arme nostre, ora sanza rispetto alcuno lacerassino e si insignorissino del dominio nostro, non però colle forze e riputazione loro, ma usando per instrumento un re di Francia; el quale non tenuto conto de' capitoli fatti con noi in Firenze e giurati in sull'altare si solennemente, non delle convenzioni fatte di poi in Asti, non dell'avere osservato si pienamente la fede, si dandogli tanti danari, si seguitando la parte sua soli in tutta Italia, perfidamente rivendé noi e le cose nostre agli inimici nostri.

E' pisani potendosi male difendere da noi, si raccomandorono alla lega, e sendo accettati, vi entrorono in nome della lega gente del duca e de' viniziani; e poco di poi el duca, o per inviluppare e' viniziani in più imprese e cosi consumargli in sulla spesa grande, o per altra cagione, gli richiese che soli rimanessino in Pisa. La quale cosa sendo consultata assai a Vinegia, e contradetta da messer Filippo Trono e molti altri gentiluomini vecchi a' quali non piaceva entrare in tanti viluppi, e da altra parte confortata assai da messer Augustino Barbarigo doge e da' suoi sequaci, e' quali erano assai e più giovani, finalmente si deliberò accettarla; e cosí e' viniziani, uscendosene el duca, rimasono soli in Pisa con titolo di guardarla per la lega; in nome conservando a' pisani la libertá, in fatto insignoritisi delle fortezze e disponendone a arbitrio loro. Fumo di poi tentati instantemente dalla lega, desiderando e' signori collegati unire Italia per tôrre ogni pensiero al re Carlo di ritornarci; la quale cosa non fu acconsentita perché non ci volevano rendere Pisa, e non riavendo Pisa, non era a proposito della città la unione di Italia; anzi la disunione ci era utile e la passata del re Carlo ed ogni tumulto, e massime che el re Carlo tutto di diceva agli oratori nostri (che vi era el vescovo de' Soderini e Giovacchino Guasconi) volere ritornare in Italia e che cognosciuti tanti segni della fede nostra, e cosi e contra la perfidia de' viniziani e del duca, volerci ristorare di tanti affanni e punire loro delle ingiurie gli avevano fatte.

Aggiugnevasi a questa disposizione le prediche di fra Ieronimo, el quale, doppo la cacciata di Piero ed ordinazione del consiglio grande, continuando nel predicare in Santa Liperata con maggiore audienzia che mai vi avessi predicatore alcuno, e dicendo apertamente essere stato mandato da Dio a annunziare le cose future, aveva molte volte affermate più conclusione, così concernenti lo universale della religione cristiana, come el particulare della città nostra: aversi a rinnovare la Chiesa e riformarsi a migliore vita, induttavi non con beni e felicità temporali, ma con flagelli e tribulazione grandissime; avere prima a essere percossa e tribulata grandemente Italia di carestia, di peste, di ferro; ed avervi a entrare più barbieri esterni, e' quali coll'arme la raderebbono insino alle ossa; aversi prima a mutare gli stati di quella,

non vi si potendo resistere con consiglio, con danari e con forze; la cittá nostra avere a patire tribulazione assai e ridursi a uno pericolo estremissimo di perdere lo stato; nondimeno perché la era stata eletta da Dio dove si avessi a predire tanta opera, e perché di quivi s'aveva a spargere in tutto el mondo el lume della rinnovazione della Chiesa, però che la non aveva a perire, anzi che quando bene si perdessi tutto el dominio nostro, sempre la cittá si salverebbe, ed in ultimo ridotta co' flagelli a una vera vita e semplicitá cristiana, recupererebbe Pisa e tutte le altre cose perdute; non però con aiuti e mezzi umani, ma col braccio divino, ed in tempo che nessuno vi spererebbe ed in modo che nessuno potrebbe negare non essere immediate stata opera di Dio; acquisterebbe ancora molte altre cose che non furono mai sue, e diventerebbe molto piú florida, piú gloriosa e piú potente che mai; lo stato populare e consiglio grande, introdotto in quella, essere stato per opera di Dio, e però non s'avere a mutare: anzi qualunque lo impugnassi, capiterebbe male; aggiugnendo che queste cose avevano a essere si preste, che non era alle prediche sue nessuno uomo si vecchio, che vivendo quanto poteva vivere secondo el corso naturale, non le potessi vedere. Disse ancora molti altri particulari, e circa alle persecuzione aveva a patire cosí spirituale come temporale; le quali cose lascio indrieto, perché non fanno a proposito della materia presente, e perché ci sono in piè e stampate le prediche sue, che ne possono dare chiara notizia.

Questo modo di predicare cosi l'aveva recato in odio al papa, perché nel predire la rinnovazione della Chiesa detestava e mordeva molto scopertamente e' governi e costumi de' prelati; avevonlo recato in odio a' viniziani ed al duca di Milano, parendo loro che e' favorissi la parte di Francia e fussi cagione con questi modi suoi che la città non si accordassi colla lega; avevano ancora fatto diversi umori nella città, perché molti cittadini, o per non prestare naturalmente fede a queste cose, o perché dispiaceva loro el governo populare, quale vedevano caldamente essere favorito e mantenuto

da lui, molti ancora perché prestavano fede a' frati di San Francesco ed agli altri religiosi, che tutti vedendo la riputazione de' frati di San Marco, si gli erano opposti; molti ancora uomini viziosi, a' quali dispiaceva che lui, detestando la soddomia e gli altri peccati ed e' giuochi, aveva molto ristretto el modo del vivere; tutti insieme si gli erano levati fieramente contro, perseguitandolo in publico ed opponendosi quanto potevano alle opere sue. Eranne capi Piero Capponi, (benché lui, vedendo la potenzia dell'altra parte, qualche volta balenassi, qualche volta simulassi), Tanai de' Nerli ed e' figliuoli, massime Benedetto ed Iacopo; Lorenzo di Pierfrancesco, Braccio Martelli, e' Pazzi, messer Guidantonio Vespucci, Bernardo Rucellai e Cosimo suo figliuolo; e' quali avevano coda di Piero degli Alberti, Bartolomeo Giugni, Giovanni Canacci, Piero Popoleschi, Bernardo da Diacceto e molti simili.

Da altra parte erano molto favorite e commendate le opere sue da molti cittadini; alcuni naturalmente inclinati al credere per bontá di natura e vòlti alla religione, ed a chi pareva che le opere sue fussino buone e che le cose predette da lui tutto di si verificassino; alcuni maligni e di cattiva fama, per ricoprire le opere sue ed acquistare nome buono con questo mantello di santitá; alcuni uomini, secondo el mondo, costumati, vedendo el favore e la potenzia aveva questa parte, per correre più agli ufici ed acquistare stato e riputazione più col popolo. Eranne capi Francesco Valori, Giovan Batista Ridolfi e Paolantonio Soderini, messer Domenico Bonsi, messer Francesco Gualterotti, Giuliano Salviati, Bernardo Nasi ed Antonio Canigiani. Contavacisi anche drento Pierfilippo Pandolfini e Piero Guicciardini; e' quali però nelle controversie ne nascevano, si portavano moderatamente ed in forma che non erano interamente annoverati fra loro; avevano coda da Lorenzo e Piero Lenzi, Pierfrancesco e Tommaso Tosinghi, Luca d'Antonio degli Albizzi, Domenico Mazzinghi, Matteo del Caccia, Michele Niccolini, Batista Serristori, Alamanno ed Iacopo Salviati, Lanfredino Lanfredini, messer Antonio Malegonnelle, el quale non era molto innanzi per conto

dello stato vecchio, benché Pierfilippo Pandolfini di giá fussi stato fatto de' dieci ed avessi riavuto la riputazione; Francesco d'Antonio di Taddeo, Amerigo Corsini, Alessandro Acciaiuoli, Carlo Strozzi, Luigi dalla Stufa, Giovacchino Guasconi, Gino Ginori e molti simili. Aggiugnevasi lo universale del popolo, del quale molti erano inclinati a queste cose, ed in modo che, sendo in odio ed in cattivo nome e' persequitori sua, ed e converso e' fautori accetti e grati assai, gli onori ed e' magistrati della città si davano sanza comparazione molto più agli uomini di questa parte che agli altri; e però sendo in tanta potenzia e' fautori sua, e parendo loro che secondo le sue predizione, e' potentati di Italia avessino a capitare male, ed interpretando di nuovo el re di Francia avere a essere vittorioso, oltre alle altre ragione che gli movevano, erano causa che la città non si accostassi colla lega. E cosi sendo nata una grandissima divisione ed odio capitale negli animi de' cittadini, ed in forma che in molti fratelli, in molti padri e figliuoli era dissensione per conto delle cose del frate, nasceva un altro disparere grandissimo: che tutti quegli favorivano el frate, tenevano la parte di Francia; quegli lo disfavorivano, arebbono voluto accordarsi colla lega.

Nel fine di detto anno 1495 si murò e fini sopra la dogana la sala grande del consiglio, e vi si ragunò tutto el popolo a fare la nuova signoria, avendovi prima predicato fra Ieronimo; e fu creato gonfaloniere di giustizia, che entrò in calendi di marzo, Domenico Mazzinghi e cosi tutto di si augumentava e cresceva el vivere popolare.

## XIV.

Congiura contro il governo popolare. — Morte di Piero Capponi. — La lega ricorre all'imperatore Massimiliano che viene in Italia. — Insuccesso della sua impresa. — Gonfalonierato di Francesco Valori.

1496. Sopravenne l'anno 1496 turbulento e pericoloso drento e di fuori; nel principio del quale anno alla fine del mese di aprile si scoperse una intelligenzia nella città di molti cittadini e' quali tutti erano oppositi al frate ed uomini di non molta autorità. Lo intento loro era ristrignersi insieme in consiglio e favorire negli ufici l'uno l'altro; e quando avessino avuto successo in questo, arebbono tentato maggiore fine; e pigliando tutto di forze, sendo venuto a luce, la mattina si ragunava el consiglio per eleggere la nuova signoria in scambio di Domenico Mazzinghi, furono per comandamento della signoria e degli otto sostenuti e menati al bargello Filippo Corbizzi, Giovanni Benizzi e Giovanni da Tignano. Ed essendo di poi esaminati ed inteso tutto lo ordine, parendo la cosa non stessi in termini di intelligenzia semplice, ma piú tosto avessi natura di mutazione di stato, e nondimeno non in modo meritassino perdere la vita, furono questi tre dalla signoria e dagli otto ammuniti e confinati in perpetuo nelle Stinche; e Schiatta Bagnesi, uomo di poca qualità, ed alcuni altri simili furono ammuniti a tempo; e cosí si estinse questo pericolo, al quale se non si fussi rimediato a buon'ora, arebbe fatto danno assai. Questa alterazione fu cagione che, aspettandosi gonfaloniere di giustizia

Francesco degli Albizzi, el consiglio lo fuggí, veduto che questa intelligenzia era in uomini inimici del frate ed inimici del consiglio, ed essendo Francesco, benché sanza sospetto di questa intelligenzia, pure in opinione che gli dispiacessi l'uno e l'altro; e volse le fave a Piero di Lucantonio degli Albizzi consorte suo, uomo vecchio, bonario e da poco. Al tempo del quale, secondo la legge fatta nel 94, e' confinati nelle Stinche appellorono al consiglio grande: e perché loro erano nelle Stinche e non potevano personalmente comparire, si lesse prima el loro processo, di poi quello che gli scrissono in difensione loro; parlò in ultimo Francesco Rinuccini che era stato o de' signori o degli otto, giustificando quello si era fatto; ed in effetto sendosi cimentato non furono assoluti.

Fermato questo tumulto, sendo le gente nostre in quello di Pisa a ricuperare el contado, ed essendovi commessario Piero Capponi, e dando la battaglia a Soiana, castello di poca qualitá, fu morto Piero Capponi di uno colpo di archibuso. E questa fine ebbe Piero Capponi, uomo valentissimo, ed el quale fu di grandissimo ingegno, discorso e lingua, ma un poco vario e non molto fermo nelle deliberazioni sue; uomo di grandissimo animo ed ambizioso e di grandissima riputazione; era insino a tempo di Lorenzo, benché non molto adoperato, pure in riputazione grande di savio e valente uomo, ed ancora, per le qualitá e credito suo temuto da Lorenzo; a tempo di Piero fu gran cagione della rivoluzione dello stato e di quivi venuto in grandissima grazia ed autoritá; ne' tempi che el re di Francia fu in Firenze, si affaticò assai in beneficio della cittá, e nel fare l'accordo, e nel trovare la somma de' danari che s'ebbe a dare al re Carlo; e di poi creato de' venti, fu molto operatore della salute de' cittadini dello stato vecchio, e per qualche mese poté nella cittá piú lui che alcuno altro; di poi fattosi inimico del frate, e venuto in opinione che el consiglio non gli piacessi e che tenessi pratiche con principi di mutarlo, venne in odio al popolo; e benché gli inimici del frate ed e' capi degli inimici tutti facessino capo a lui, pure urtato dall'altra parte e temuto non vinceva in consiglio nulla; ma pure sendo stimato assai per la riputazione e seguito grande che aveva, fu la sua morte universalmente grata ed accetta al popolo.

Standosi la cittá in questi termini, drento tutta disunita e divisa, di fuori attendendo alla impresa di Pisa nella quale si faceva poco profitto, non avendo appoggio alcuno, ed essendo e' pisani difesi da' viniziani, in modo che e' pisani tenevano fermo Vicopisano, Cascina, Librafatta, la Verrucola e la foce del mare; l'altre castella si tenevano quando per l'uno, quando per l'altro, perché quando erano in nostra mano, come avevano occasione, si ribellavano da noi; la cittá si trovava in cattivi termini, ed ogni di si diminuiva la speranza che el re Carlo dovessi passare in Italia, né si vedeva via da doversi posare e reintegrare nello stato suo, sendo in mala condizione apresso a' principi di Italia. Al papa non piaceva che noi recuperassimo le cose nostre, perché, fermato questo punto, parevano doversi quietare le cose di Italia, che sarebbe stato contrario a' suoi disegni che erano pieni di ambizione e volti a fare stato, il che non gli aveva a riuscire, se si fussi un tratto riunita Italia; non piaceva a' viniziani, perché, sendo in possessione di Pisa, non ne volevano in alcuno modo uscire, avendo fatto concetto che quella città avessi a essere loro uno instrumento grande allo imperio di tutta Italia; non piaceva al duca Lodovico, perché aveva disegnato aversi a fare grande ne' movimenti di Italia, ed inoltre, se pure s'avessi avuto a riunire colla città, arebbe voluto introdurvi uno stato di uno o di pochi, sperando potere più confidarsi di loro e più valersene, che di uno governo di molti, co' quali non si può pigliare fede o amicizia, né trattare segretamente cosa alcuna; e però sempre nel parlare co' suoi ed in presenzia di messer Francesco Gualterotti, imbasciadore nostro, detestava questo vivere, dileggiando ora e' modi della città nel creare e' magistrati, ora gli uomini vili che intervenivano nel consiglio. Alle quali cose messer Francesco, secondo la natura sua, sempre rispondeva prontamente e con degnitá del publico.

Sendo adunche chiara la cittá, che per le mani di questi principi non avevamo a essere restituiti nel dominio nostro, sempre dinegò volere entrare nella lega e lasciare el re Carlo, con tutto che ne fussi richiesta instantemente e con molti minacci; anzi, sempre mostrando volere seguitare la parte di Francesco instigava di continuo el re a dovere passare. Per la qual cosa e' signori della lega, per levare al re questo stimolo di passare in Italia e tôrgli ogni disegno potessi fare de' fatti nostri, feciono alla fine di settembre venire in Italia Massimiano re de' romani, promettendogli favore di gente e di danari a conseguire la corona dello imperio, ed in tal numero che e' ci potessi sforzare a entrare nella lega. Sendo adunque a' confini di Italia, mandò imbasciadori a Firenze, e' quali oltre a chiedere passo e vettovaglia, confortassino la città a volere essere buoni italiani; fu loro risposto che si manderebbe imbasciadori alla maestá sua che gli satisferebbono; e poco poi intendendo che era giá nello stato di Milano, vi fu mandato oratori messer Cosimo de' Pazzi vescovo di Arezzo, e messer Francesco Pepi, avendo prima rifiutato Piero Guicciardini e di poi Pierfilippo Pandolfini.

Costoro, giunti in Lombardia, trovorono era giá ito a Genova per imbarcarsi quivi per alla volta di Pisa; e seguitatolo lá, gli esposono la commessione, dimostrando quanto la cittá era desiderosa di compiacergli, e quanto frutto lui potrebbe cavare della amicizia di quella, se la richiedessi delle cose che aspettassino solo alla proprietá sua; ma che la richiesta dello entrare in lega non era onesta, sendo contro alla fede loro, e non volendo, chi gli aveva ingiustamente spogliati, restituirgli; la quale cosa eziandio toccava alla maestá sua, vedendo continuamente crescere quegli che naturalmente gli erano inimicissimi. Cognosceva lo imperadore essergli detto il vero, nondimeno non poteva rispondere se non quanto gli commetteva la lega; e però, el dí che si imbarcò per a Pisa, disse agli oratori che per le molte occupazioni non aveva potuto rispondere loro risolutamente, ma che el legato del papa che era in Genova, risponderebbe lui. Andorono al

legato, dal quale ebbono che la risposta sarebbe loro fatta dal duca di Milano. Partirono adunche da Genova, e venuti a Milano, richiesono la audienzia dal duca, el quale la dette loro in presenzia del legato del papa e di tutti gli oratori de' collegati; ed aspettando che e' nostri dimandassino la risposta, loro dissono che avendo commessione di ritornarsi a Firenze e faccendo quella via per la quale erano venuti, avevano voluto secondo el debito visitare quel signore ed offerirgli e raccomandargli la cittá. Parve al duca essere uccellato; e dimandatogli se volevano la risposta, dissono che non avevano commessione intorno a ciò; e replicando lui che lo imperadore gli aveva rimessi a sé, e però che egli gli narrassino quello avevano esposto allo imperadore, acciò che potessi loro rispondere, dissono che era superfluo e che non avevano questa commessione; e sobiungendo lui che non sapeva se questi modi procedevano da troppa prudenzia o da poca bontá, replicò el Gualterotto, che era oratore residente a Milano, che procedevano da poca bontá, ma di altri; e cosí rimanendo uccellati el duca e gli oratori de' collegati, presa licenzia, se ne ritornorono a Firenze.

Massimiano, avendo tocchi in nome della lega danari da Genova, ed imbarcatosi alla volta di Pisa, stette molti di in mare impedito da' venti e da' cattivi tempi, in modo che quando venne a Livorno aveva consumato e' danari sua, ed era venuto el tempo della altra paga: in modo che, stato pochi, di a Livorno e non gli sendo mandati e' danari da' viniziani, ne venne a Pisa, lasciati alcuni legni a campo a Livorno; dove alla fine di ottobre, sendo sopravenute certe galee di Francia in favore nostro, e' legni dello imperadore, avendo contrari non meno e' legni franzesi che e' venti, furono rotti; e lo imperadore vedendosi sanza danari e destituto di ogni speranza, data la volta adrieto, vituperosamente se ne ritornò nella Magna.

La cagione perché e' viniziani non gli mandorono danari fu perché essendo lo imperadore molto piú del duca che loro, erano cominciati a insospettire che el duca non fussi male contento che Pisa fussi in loro mano, e però non si fidando di lui, non vollono a sue spese favorire uno instrumento che avessi a operare tanto quanto paressi al duca. E fu questa rottura tanto a proposito ed utile della città, quanto dire si potessi; perché e' cittadini, vedendosi sanza soccorso e contro tutta Italia, si giudicavano sanza rimedio, in forma che da molti fu imputato più tosto a miraculo la salute nostra che modo umano; parendo che l'essere soprastato lo imperadore in mare per e' tempi cattivi, e la disunione venuta si a tempo, e di poi e' venti essersi operati nella vittoria nostra, fussi stato mistero divino; e massime che fra Ieronimo aveva in quegli giorni predicato e confortato gagliardamente, fussino sanza pauca, che Dio gli libererebbe.

Partito lo imperadore, fu di poi creato per calendi di gennaio gonfaloniere di giustizia Francesco Valori, benché forse dua mesi innanzi non avessi vinto lo uficio de' dieci e fussi stato scavalcato non solo da Pierfilippo Pandolfini, ma ancora da Taddeo Gaddi; esemplo manifesto delle mutazioni del popolo, che, avendolo cosi ributtato, lo prepose poco di poi in tanto magistrato, sendo andato a partito ancora Pierfilippo Pandolfini. Fucci tirato con favore della parte del frate, della quale fu assolutamente fatto capo; e però attese in questo magistrato favorirlo quanto piú poteva, insino a cacciare di Firenze molti predicatori dell'ordine di San Francesco e' quali apertamente gli contradicevano. E perché le cose de' Medici erano in modo transcorse, che fuori se ne parlava con grandissima licenzia, e cosí molti preti e cortigiani fiorentini erano iti a stare a Roma col cardinale de' Medici, ordinò legge asprissime, revocandogli e proibendo e' commerzi con loro; nel vincere delle quali ebbe tanta difficultá, con tutto vi adoperassi drento tutto lo sforzo ed autorità sua, che qualche volta volentieri arebbe voluto esserne stato digiuno; il che nasceva non tanto dall'avere e' Medici favore in Firenze, quanto dagli inimici del frate e malcontenti di questo governo. Attese ancora a fortificare el consiglio, faccendo una legge che chi era a specchio non vi potessi

venire; e perché el numero rimaneva molto scarso, vi messe e' giovani che avessino finito ventiquattro anni, che prima non vi poteva venire chi non avessi trenta. Cavonne ancora molti che ragionevolmente non vi potevano venire, ma in quella confusione da principio, sotto vari nomi di case ed altri falsi colori, vi erano entrati. Per queste cose e per essere tenuto netto e buono cittadino, sendo in reputazione grandissima, gli inimici del frate non avendo un capo di tanta autoritá da opporgli, poi che era morto Piero Capponi, voltorono el favore a Bernardo del Nero, el quale benché fussi dello stato vecchio, era giá stato fatto de' dieci e ritornato in riputazione, ed era vecchio con credito grandissimo di essere savio e di tanta pratica ed autorità, che in Firenze non pareva altro uomo da opporre a Francesco Valori; e lo creorono in scambio di Francesco, gonfaloniere di giustizia; e cosí sendo giá battezzato capo della altra parte, nacque fra Francesco e lui emulazione ed odio grandissimo.

Piero de' Medici tenta invano di tornare in Firenze. — Alessandro VI scomunica il Savonarola. — Congiura a favore di Piero, Cinque cittadini giustiziati. — Il Savonarola riprende le sue prediche.

1497. Seguitò l'anno 1497, anno di grandissimi movimenti ed alterazione; nel principio del quale anno negli ultimi di di aprile, sendo ancora gonfaloniere Bernardo del Nero, Piero de' Medici con Bartolommeo d'Alviano e con molti soldati venne a Siena per opera de' viniziani e' quali, per avere Pisa sicuramente, gli davano favore a voltare lo stato. La quale cosa a lui pareva facile, intendendo che el popolo minuto stava malcontento per essere in carestia grandissima, ché valeva el grano cinque lire lo staio; ed inoltre sapendo che nella città erano molti uomini da bene male contenti, e molti amici sua; alcuni ancora con chi, come di sotto si dirá, teneva pratica; e Bernardo del Nero gonfaloniere di giustizia, e de' signori Batista Serristori e Francesco di Lorenzo Davanzati, uomini che solevano essere sfegatati dello stato suo. E cosí con queste persuasioni partitosi da Siena a di 27 di aprile, venne la sera alle Tavernelle, con intenzione di essere la mattina sequente in sul fare del di alle porte di Firenze; la quale cosa non gli riusci perché la notte piovve tanta acqua, che non poté cavalcare all'ora disegnata.

A Firenze, sendosi inteso la venuta di Piero in Siena, e di poi la partita, benché non si credessi dovessi venire tanto oltre,

si era condotto Pagolo Vitelli, el quale in quegli di era venuto da Mantova dove era stato prigione, preso nel reame di Napoli, dove si trovava con Camillo suo fratello. Di poi la mattina a dí 28, intendendosi che Piero veniva verso la città, si trasse a buon'ora la signoria nuova che ne fu gonfaloniere Piero degli Alberti, e furono uomini tutti confidati allo stato ed inimici de' Medici; di poi rinfrescando tuttavia la venuta di Piero, furono mandati Paolantonio Soderini e Piero Guicciardini a fare cavalcare Paolo ed essere in sua compagnia, scelti, massime Piero, più per la amicizia tenevano con lui, che per essere inimici de' Medici. Cavalcò con costoro alla porta a San Piero Gattolini, ed avendo notizia che Piero era vicino a uno o due miglia, si fermò quivi, e fece serrare la porta; e dubitandosi che Piero non avessi drento intelligenzia, furono sostenuti in palagio circa a dugento cittadini che erano più a sospetto per conto dello stato vecchio; e nondimeno nella città non prese persona le arme, se non quando si intese che si partiva, eccetti pochi inimici sua capitali, e quegli non molto a buon'ora, come e' Nerli, e' Capponi, e' Pazzi, Lorenzo di Pierfrancesco, gli Strozzi e simili. Stette Piero più ore alla porta, e veduto non farsi movimento alcuno nella cittá, e che la stanza sua quivi era con pericolo, dette la volta adrieto, e per la medesima via, sanza essergli fatta offensione alcuna, se ne ritornò a Siena.

Partito Piero ed entrata la signoria nuova, fu gran disputa per le cose del frate, perché el gonfaloniere Giovanni Canacci e Benedetto de' Nerli, che erano de' signori ed inimici suoi capitali, lo volevano spacciare; da altra parte messer Antonio Canigiani e messer Baldo Inghirlani lo difendevano, mantenendo quattro fave, benché con grande difficultá, in suo favore. Nella quale controversia sendo riscaldati gli animi de' cittadini e tutti divisi, furono deputati d'ogni parte a posare le cose e pacificare la cittá, Bernardo del Nero, Tanai de' Nerli, Niccolò Ridolfi, Paolantonio Soderini, Piero Guicciardini, messer Agnolo Niccolini, messer Guidantonio Vespucci, Bernardo Rucellai, Francesco Valori, Pierfilippo Pandolfini

e Lorenzo di Pierfrancesco. E non faccendo effetto alcuno, gli umori tutto di ribollivano in modo, che sendo publica opinione s'avessi a fare qualche scandolo, predicando el frate la mattina della Ascensione in Santa Liperata, si levò un romore grandissimo, del quale non si trovò causa alcuna, se non sospetto; ed essendo le grida grandissime, si vedde in lui gran segno di paura, ed alla fine non potendo seguitare la predica, si ritornò a San Marco, accompagnato da molti cittadini coll'arme, fra' quali fu Giovan Batista Ridolfi con una arme in asta in sulla spalla.

Né per questo cessorono le contenzione de' cittadini, anzi tutto di crescevano, insino a tanto che del mese di giugno papa Alessandro lo fece publicare in Firenze scomunicato, allegando avere predicato publicamente dottrina eretica e di poi, citato da lui, non essere voluto comparire. Credesi el papa lo facessi volentieri da sé, nondimeno lo fece più volentieri, sendo stimolato di Firenze dagli avversari suoi; e però per dimostrare la innocenzia sua, si fece in San Marco una soscrizione di cittadini, e' quali tutti affermorono, lui essere vero e buono cattolico. Soscrissonsi circa a cinquecento, non ne rimanendo indrieto quasi niuno, punto nominato, di quella parte: e così astenendosi per conto della scomunica el frate dal predicare, e sendo contenti e' suoi inimici, parve si quietassino un poco le discordie.

Notossi che la mattina che fra Ieronimo fu publicato, venne in Firenze la nuova come el duca di Candia, figliuolo del papa, ed a chi el papa voleva tutto el suo bene, era stato morto in Roma per opera, secondo si disse poi, del cardinale di Valenza figliuolo del papa, el quale aveva per male che el fratello fussi in più favore col papa; il che parve segno a quegli del frate, che Dio avessi voluto dimostrare al papa lo errore suo d'avere scomunicato fra Ieronimo. Seguitò poi di agosto uno accidente grandissimo, sendo gonfaloniere di giustizia Domenico Bartoli, el quale acciò che si intenda meglio, ripiglierò la origine sua più da capo.

El governo della città di drento era molto disordinato,

creandosi e' magistrati tutti nel consiglio grande, el quale nel principio dava più favore agli uomini popolari e buoni e che non si impacciassino dello stato, che a quegli che avevano più autoritá e piú esperienzia; di poi a poco a poco accorgendosi che e'governi volevano essere trattati dagli uomini savi e pratichi, e cosi sendo purgata la invidia di una gran parte di coloro che avevano pel passato potuto nella città, si cominciorono le elezione de' magistrati di più importanza, massime del gonfaloniere di giustizia e de' dieci, a fare più ragionevolmente. Di qui nacque, che dove prima uno Antonio Manetti e simili avevano al gonfaloniere di giustizia scavallato uno Paolantonio Soderini e simili, e dove prima uno Piero del Benino, uno Pandolfo Rucellai, uno Andrea Giugni avevano nello uficio de' dieci avuto più favore che e' più valenti uomini della cittá, limandosi tuttavia el giudicio del consiglio, furono successivamente fatti gonfalonieri di giustizia Francesco Valori, Bernardo del Nero; e cosí nell'uficio de' dieci erano sempre eletti loro, messer Guidantonio Vespucci, Pierfilippo Pandolfini, Paolantonio Soderini, Bernardo Rucellai e simili.

Da questo era nato che eziandio negli ufici più importanti di fuora, come Arezzo, Pistoia, Volterra, Cortona e simili, si facevano elezione assai ragionevole; in modo che in questa parte el consiglio era forte migliorato, e si vedeva che seguitandosi le elezione per le più fave, gli ufici e lo stato non uscirebbe di molti uomini e de' migliori. Nondimeno avendovi più favore e' frateschi che gli inimici suoi, il che procedeva parte pel credito del frate, parte perché in verità, da Bernardo del Nero, messer Guidantonio, Bernardo Rucellai e pochi simili in fuora, erano altri uomini, tutti gli avversari del frate appetivano mutare modo di vivere, ed era la intenzione di molti, massime di Bernardo del Nero, non di richiamare Piero de' Medici in Firenze, ma fare uno stato stretto di uomini da bene, e farne capo Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco: ed avendo in questa cosa secretamente la volunta del duca di Milano, Giovanni con ordine suo ne era ito a Imola, e quivi aveva copertamente tolto per donna madonna

di Imola e Furli (figliuola bastarda del duca Galeazzo e cosi nipote del duca Lodovico, e che era stata moglie del conte Girolamo e governava quello stato per e' figliuoli di detto conte) con intenzione forse di valersi di gente, quando s'avessi a mutare el governo di Firenze.

E parendo agli inimici del consiglio che el migliorare ogni di nelle elezione avessi a essere cagione che molti uomini da bene si assetterebbono volentieri a questo vivere, e cosi si fortificherebbe tutto giorno, pensorono che e' sarebbe bene introdurre e' partiti più larghi e levare questo modo delle più fave, immaginandosi che quanto più le elezione andassino larghe, tanto piú si disordinerebbe el consiglio e verrebbe a noia agli uomini da bene, a' quali dispiacerebbe vedere gli ufici in uomini che o per ignobilità di casa o per loro vizi o per altro conto non lo meritassino. E per fare questo effetto, poiché non avevano tanta potenzia lo potessino condurre per lo ordinario, cominciorono, quando si faceva uno uficio di fuora, a dare le fave bianche a tutti quegli andavano a partito, acciò che, non si vincendo nessuno, bisognassi pigliarvi qualche forma; ed a questo avevano concorso da molti, e' quali non intendendo a che fine e' si movessino, vi concorrevano non per levare via el consiglio, ma per tôrre questi partiti stretti delle più fave.

E cosí sendosi stati molti mesi e fattone molte pratiche, si era finalmente da chi non voleva disordine introdotto un modo che e' si facessi una provisione, che quando uno uficio fusse ito a partito tre volte in consiglio e non avessi vinto nessuno, si dessi a chi avessi avuto più fave degli uomini squittinati in quelle tre volte, benché non avessi vinto el partito; e cosí chi non vinceva persona per fare disordine, veduto che, benché nessuno non vincessi, gli ufici rimanevano fatti, si sarebbe levato da tappeto; ed accordandosi la pratica a questa conclusione, Bernardo del Nero, veduto che la ovviava a' loro disegni, la contradisse si vivamente ed in forma, che non se ne fece conclusione. E però in ultimo per minore male fu necessario fare una provisione, che si mutassi modo del creare

gli ufici di fuora, e dove prima n'andava a partito per nominazione un certo numero e si toglieva quello che vinceva per le più fave, ora andassino a partito per tratta, cioè che si traessi di una borsa generale, in quale erano imborsati tutti gli abili a detto uficio, e di poi tutti quelli che avessino vinto el partito per la metá delle fave ed una piú, si imborsassino, e quello ne fussi tratto a sorte, avessi detto uficio. Di che nacque che le elezione cominciorono molto a piggiorare ed a rallargarsi perché per le tratte non andavano a partito uomini idonei come per le nominazioni; ed inoltre quegli squittinati, come avevano la metá delle fave ed una piú, benché l'uno avessi di gran lunga più fave che l'altro, avessino un medesimo ragguaglio della sorte. Né solo stette questo inconveniente negli ufici di fuora, ma ancora fu origine si facessi di poi, come di sotto si dirà, così negli ufici di drento, e nondimeno quegli ne furono autori, non ne conseguirono el disegno loro; perché dove prima girando la elezione degli ufici in pochi e strignendosi a un numero di dugento cittadini o pochi più, soli quegli sarebbono stati amici al consiglio, e gli altri tutti inimici, che erano molto maggiore numero; ora sendo rallargate in gran numero, quasi tutti quegli a chi sarebbe dispiaciuto el consiglio, piace ora loro; in modo che egli ha avuti sanza numero molti più amici che prima.

Né si fermando qui e' pensieri loro, anzi tutto di opponendosi ed intraversandosi nelle cose, era nata una licenzia perniziosa di sparlare publicamente del consiglio de' cittadini di qualunque parte, e dimostrare che noi stavamo meglio al governo de' Medici. Le quali cose non si punivano perché cosi è usanza delle città divise, nelle quali e' cittadini non pongono mente a ogni cosa, sendo occupati nel contendere, ed inoltre chi ha disfavore da una parte, ha favore dall'altra; e perché parendo a ognuno che questo stato e la città non fussi di uno né di pochi, ma di molti, non era nessuno che le brighe ed inimicizie publiche volessi fare sue, di che multiplicando ogni di questa licenzia, parve a Niccolò Ridolfi, Lorenzo Tornabuoni, Giannozzo di Antonio Pucci ed altri

che desideravano la tornata di Piero, che Piero avessi buona parte nella città, e pigliandone conjettura dal sparlare publicamente che si faceva e da vedere molti cittadini molto male contenti, cominciorono a tenere pratica con lui. Di che avendo egli preso animo, ed avendo intenzione dalla lega d'avere a essere favorito per spiccare dalla amicizia di Francia la città. mandò a Firenze, per disporre meglio la materia, maestro Mariano da Ghinazzano, generale dello ordine di Santo Agostino, el quale altre volte a tempo di Lorenzo aveva predicato nella città con grandissimo concorso. El quale venuto a predicare sotto ombra di opporsi alle cose di fra Girolamo, accennava in pergamo destramente che la città si accordassi colla lega, e di poi privatamente teneva pratica cogli amici di Piero. E benché questa venuta sua, e di poi el praticare quegli cittadini con lui mentre stette in Firenze, dessino quasi publicamente sospetto di quello che egli trattassi, nondimeno le divisioni della città non lasciavono farne esamina né punizione.

Per le quali cose ingagliardito Piero, richiedendo la lega di favore, gli mancò sotto el duca di Milano, e ne poté essere due cagioni: l'una, perché al duca paressi che el rimettere ora Piero non fussi altro che stabilire in Pisa e' viniziani; l'altra, perché sendo stato lui gran cagione della cacciata di Piero, dubitò, eziandio se gli facessi beneficio, non potersene mai più fidare; e però, privato Piero del soccorso suo, fu favorito da' viniziani soli, non con quelle forze che aveva desiderato. Pure confidandosi negli amici con chi aveva praticato, nell'avere una signoria di uomini beneficiati dalla casa sua, ma sopra tutto in sapere quanto molti cittadini fussino male contenti, e come la plebe ed e' contadini per essere affamati desideravano mutazione; e sperando, come si appressassi alle porte, che la moltitudine avessi a levare in capo e richiamarlo (disegni tutti in aria e fondati in sulla speranza che communemente hanno gli usciti, che sempre si danno ed intendere avere amici e parte assai nella città) ne venne, come di sopra è detto, volonterosamente alle porte a tempo

di Bernardo del Nero gonfaloniere; e benché in su questa sua venuta fussi publica opinione che avessi pratica in Firenze, nondimeno, perché non se n'aveva certezza alcuna e perché gli animi erano inviluppati nelle quistione di fra Ieronimo, la cosa si sopi insino allo agosto sequente.

Nel quale tempo Lamberto della Antella, che per avere scritto a Piero, aveva più anni innanzi avuto bando di rubello, sendo a Roma ed avendo astutamente compreso le pratiche aveva tenute Piero in Firenze, o perché si tenessi male contento di lui, o perché ne sperassi la restituzione nella patria e qualche guadagno, secondo la maligna natura sua, scrisse a Firenze a qualche particulare cittadino, e credo a messer Francesco Gualterotti, che se gli fussi dato salvocondotto, verrebbe a rivelare cose di importanza. La quale cosa andando in lunga, venne ultimamente in sul nostro; di che avendosi notizia, fu preso, ed avuto della fune, mostrò qualche spiraglio donde si potessi trarre notizia di tutta la pratica; e parendo cosa di grandissima importanza, la signoria deputò circa a venti cittadini, e' quali in citare, esaminare e ritrovare questa cosa potessino usare tutta la autoritá sua.

Ed essendosi dato principio, furono chiamati e sostenuti Bernardo del Nero, Niccolò Ridolfi, Lorenzo Tornabuoni, Giannozzo Pucci e Giovanni Cambi; molti altri furono citati, e' quali sendo alle ville non comparirono, che furono Pandolfo Corbinelli, Gino di Lodovico Capponi, Piero di messer Luca Pitti, Francesco di Ruberto Martelli detto el Tinca, Galeazzo Sassetti, Iacopo di messer Bongianni Gianfigliazzi; fu nominata ancora madonna Lucrezia moglie di Iacopo Salviati e figliuola di Lorenzo de' Medici, la quale fu guardata in casa Guglielmo de' Pazzi. E procedendosi nella esamina, furono detti cinque esaminati colla fune: ed in effetto si ritrasse come Giannozzo e Lorenzo Tornabuoni avevano avute e scritte molte lettere a Piero, datogli aviso delle cose della città e confortatolo a fare impresa di ritornare con favore della lega; e nella venuta di fra Mariano essersi molto impacciato e parlato con seco delle medesime cose Niccolò Ridolfi, ed averne conferito a Bernardo del Nero gonfaloniere, el quale solo aveva avuta questa notizia, ma non aveva giá scritto, né consigliato, né parlato, né operato nulla; avere avuto notizia ed essersi operata in simili modi, madonna Lucrezia, sanza saputa di Iacopo suo marito dal quale si era molto guardata; Giovanni Cambi e quegli erano fuggiti, avere fatti in simili effetti diversi errori.

Le quali cose riscontre e ferme bene, deputata una pratica di circa a dugento cittadini, si cominciorono a consultare queste cose. Erano innanzi negli uomini diversi pareri ed opinione; quegli arebbono voluti e' Medici in Firenze, desideravano la salute loro, e questi erano pochi e quasi tutti di poca qualità, e se alcuni vi erano di conto non arebbono avuto ardire a parlare; erano alcuni a chi el manomettere tanti uomini da bene pareva cosa di molto momento, e che lo insanguinarsi avessi a essere principio grande di guastare la cittá: alcuni mossi da misericordia o da particulare amicizia tenevano con qualcuno di loro, arebbono voluto scampargli, fra' quali era messer Guidantonio Vespucci ed e' Nerli, a chi doleva perdere Bernardo del Nero, capo della parte loro contro el frate. Da altro canto, tutti quegli che si erano pe' tempi passati scoperti inimici de' Medici, eccetti e' Nerli, avendo paura grande della ritornata loro, tutti quegli a chi piaceva el vivere populare ed el presente governo, uniti in grandissimo numero volevano tôrre loro la vita. Di questi era fatto capo Francesco Valori el quale, o perché si vedessi battezzato inimico a' Medici, o perché volessi mantenere el consiglio nel quale gli pareva essere capo della città, o come fu poi publica voce, per levarsi dinanzi Bernardo del Nero, uomo che solo era atto a essergli riscontro ed a impedire la sua grandezza, vivamente gli perseguitava. E benché avessi dolore della morte di Lorenzo Tornabuoni e volentieri l'avessi voluto salvare, nondimeno considerando che Lorenzo aveva errato quasi più che niuno altro, e che, salvando lui, bisognava salvare gli altri, poté tanto più in lui questa passione, che si era risoluto al tutto vederne la fine.

Ragunata adunque la pratica, parlò molto fieramente pe' gonfalonieri di compagnia messer Antonio Strozzi, mostrando che e' trattati contro alla libertá della cittá erano di natura che secondo le legge aveva a perdere la vita non solo chi gli operava, ma ancora chi gli sapeva e non ne dava notizia. E doppo lui nella medesima sentenzia sendo parlato da Bernardo di Inghilese Ridolfi in nome de' dodici, benché ne fussi Piero di Giuliano Ridolfi consorto di Niccolò; e cosi quasi seguitando gli altri magistrati, messer Guido destramente aiutò la causa loro dimostrando che e' delitti loro erano vari, e che chi aveva operato più e chi meno ed in diversi modi, e chi solo aveva saputo e non operato; e però che si voleva affrontare insieme le legge e gli statuti della città, e considerare bene che pena meritassino, e se una medesima o diversa; ricordando che trattandosi d'una cosa di pregiudicio irreparabile, come è la vita dell'uomo, non si dovessi fare carestia di tempo.

Lo effetto di questa pratica fu che quasi per tutti unitamente si conchiuse che e' fussi tagliato loro el capo; e cosí sendo, el di sequente, giudicati per partito della signoria, e per comandamento loro, dagli otto, fu dimandato da' congiunti loro l'appello, secondo la legge fatta nel 94, ed osservato in Filippo Corbizzi, Giovanni Benizzi e gli altri. Sopra la quale dimanda non si accordando la signoria, e ragunata di nuovo la pratica, e consigliando alcuni che si osservassi la legge, quasi tutti consigliorono el contrario, dicendo che nello indugio sarebbe pericolo che el popolo non si levassi; e quando si dubita di tumulto, che secondo la legge commune si sogliono tôrre via gli appelli. Capi di questa risoluzione erano Francesco Valori, capo di tutti, Guglielmo de' Pazzi, messer Francesco Gualterotti, messer Luca e Piero Corsini, Lorenzo Morelli, Pierfrancesco e Tommaso Tosinghi, Bernardo Nasi, Antonio Canigiani, Luca d'Antonio degli Albizzi, Carlo Strozzi.

E finalmente faccendo la pratica questa conclusione, ed essendo più volte proposta nella signoria da Luca Martini

che era Proposto, vi erano solo quattro fave nere, quella del gonfaloniere, di Luca di Tommaso, di Niccolò Giovanni e di Francesco Girolami; gli altri cinque, che erano Piero Guicciardini, Piero d'Antonio di Taddeo, Niccolò Zati, Michele Berti e Bernardo Neretti, apertamente la contradivano. Per la qual cosa non si vincendo, poi che nella pratica furono dette, e senza frutto alcuno, molte parole perché la signoria vi concorressi, in ultimo Francesco Valori levatosi furiosamente da sedere, e dicendo che o morrebbe egli o morrebbero loro. concitò con la autorità sua tanto tumulto, che molti, inanimiti. cominciorono a svillaneggiare e minacciare la signoria; fra' quali Carlo Strozzi prese pella veste Piero Guicciardini e minacciollo di gittare a terra dalle finestre, perché gli pareva che essendo Piero di più autorità che alcuno de' compagni, rimosso lui, la cosa fussi fatta. Veduto adunque tanto tumulto, di nuovo si cimentò el partito e si vinse con sei fave nere; perché Niccolò Zati ed uno degli artefici, o impauriti di loro propri, o dubitando non si facessi qualche maggiore disordine, calorono. Piero Guicciardini. Piero d'Antonio di Taddeo e l'altro artefice stettono tuttavia fermi e constanti: e cosi vinto el partito, la notte medesima di quivi a poche ore, fattigli prima confessare, fu a tutti a cinque tagliato el capo.

Questo fine e tanto inopinato ebbono questi cinque cittadini, de' quali alcuni erano de' capi della cittá nostra. Giovanni Cambi era di poca autoritá, ed amico de' Medici non per conto de' maggiori suoi o per dependenzia di stato, ma per essere stato nelle faccende di Pisa con loro, e di poi, essendo impoverito per la rubellione di Pisa, era entrato in questo farnetico. Giannozzo era giovane di grande ingegno, e molto d'assai, ed ancora di buone facultá, ma tutto di Piero per conto di Antonio di Puccio suo padre e degli altri suoi maggiori, e per essere poi stato compagno di Piero; inoltre, perché per rispetto di non essere la casa nobile, ed avere poca grazia nel popolo rispetto a' cattivi portamenti del suo padre, vedeva non potere avere molto corso a questo governo, desiderava la ritornata di Piero. Altri stimoli avevano mosso

Lorenzo Tornabuoni, al quale, sendo giovane pieno di nobiltà e di gentilezza, non mancava grazia e benivolenzia universale di tutto el popolo, e più che a alcuno della età sua; ma oltre al parentado che aveva con Piero suo carnale cugino, e la potenzia si gli mostrava in quello governo, lo essere uomo magnifico ed avere speso assai, ed aviluppato e' fatti suoi nel sindacato de' Medici, l'aveva messo in tanto disordine che sarebbe di corto fallito, e però cercava travaglio per rassettarsi e riaversi; aggiugnevasi che, parendogli che el consiglio non fussi per durare, dubitò non diventassino capi della città Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, a' quali era inimicissimo e gli temeva; e però volle prevenire.

A Niccolò non mancava facultá; né anche, se si fussi voluto accommodare, come Pierfilippo e degli altri, non gli sarebbono, secondo el corso di questo vivere, mancati onori e riputazione; ma perché Piero suo figliuolo aveva per moglie la Contessina sorella di Piero de' Medici, e per questo conto era suto all'altro stato potentissimo, mosso da ambizione e non contento a quello potessi avere di presente, cercando meglio, trovò uno fine non conveniente alla sua prudenzia e costumi, non alla nobiltá della famiglia sua, non agli onori, dignitá, autoritá e potenzia che aveva avuta, da compararsi a qualunque altro cittadino de' tempi sua.

Bernardo del Nero era vecchissimo, sanza figliuoli e con buone facultá, e per queste qualitá e per gli onori grandissimi che aveva avuti, e per la prudenzia di che era e meritamente tenuto, era di tanta autoritá che parve solo atto piú che alcun altro a essere fatto capo di parte ed opposto a Francesco Valori; e benché in questo vivere avessi tanta riputazione, nondimeno non gli piaceva el consiglio, o perché avessi avuto quattrocento ducati di balzello, cosa disonestissima, o perché fussi assueto allo stato vecchio, né si sapessi recare a quella equalitá e popularitá che bisogna in uno simile governo, o perché gli bisognassi satisfare alle volontá di quegli che gli davano seguito. Nondimeno lo intento suo era di fare capi e' figliuoli di Pierfrancesco, non di rimettere Piero de' Medici;

benché in ultimo avendo prestato orecchi alle parole di Niccolò, e parendogli che el suo primo disegno fussi molto difficile, desiderassi, come cosa facile, più la ritornata di Piero, che vivere sempre in quello modo; nondimeno fu si piccolo lo errore suo, che a ogni modo sarebbe campato, se non fussi suto lo odio in che si trovava con Francesco Valori, ed el desiderio che Francesco aveva levarsi dinanzi questo concorrente. Di qui nacque che Francesco si immoderatamente dissuase lo apello, dubitando che la grazia sua e la fede soleva avere col popolo non fussi tanta che, aggiunta allo errore piccolo, lo facessi assolvere.

La morte di costoro ne'quali era ricchezze, potenzia, autoritá e tanto parentado, con grazia grande e favore dello universale, può essere esemplo a tutti e' cittadini, che quando stanno bene ed hanno la parte ragionevole delle cose, stieno contenti e non voglino cercare el meglio, perché el piú delle volte si percuote in terra; e se pure vogliono tentare cose nuove, ricordinsi pigliare imprese di natura da riuscire, e che non sieno contro a uno popolo, perché non si può vincere avendo tanti inimici; ed abbino sempre a mente, che el fine di queste imprese è o conseguire el suo disegno, o veramente perderne la vita, ed almeno la patria e la cittá; e pensino bene che quando sono scoperti ed in pericolo, la grazia ed el favore universale è uno sogno: el popolo comincia a intendere tutte cose in loro carico, alcune vere e molte false; loro se si vogliono giustificare, o non sono uditi o non sono creduti; per la qual cosa la benivolenzia si converte in odio e ciascuno gli vuole crucifiggere; e' parenti e gli amici tutti lo abbandonano e non si vogliono mettere per lui a pericolo, anzi molte volte per giustificare sé, si fanno innanzi a perseguitarlo; la autoritá e la potenzia passata gli è nociva, perché ognuno dice: « e' gli sta molto bene, che gli mancava egli? ch'è egli ito cercando? ». Così intervenne a questi cinque, contro a' quali el popolo tanto mormorava, che è verissimo che mai non arebbono vinto lo appello; benché poi qualche mese, passata quella furia, allo universale dolessi la morte loro;

ma questo non basta a rendere loro la vita. E certo, se chi governava la cittá si fussi assicurato a lasciare loro usare el beneficio della legge, sarebbe stato uno giudicio molto giustificato e di grande riputazione per la cittá e sanza carico suo; ma chi troppo desidera, sempre teme ed ha sospetto.

Morti questi cittadini, quegli che erano fuggiti furono confinati pel contado alle loro possessioni, chi per dieci anni e chi per cinque, secondo e' delitti loro; e nondimeno la maggiore parte furono fra uno anno o dua restituiti, e dettono esemplo a chi ha errato, che più tosto fugga che comparisca; perché se fussino compariti erano morti, ed e converso quegli altri se fussino fuggiti, oltre al salvare la vita, non sarebbono anche stati dichiarati rubelli, né perduto la roba. Madonna Lucrezia di Iacopo Salviati fu liberata, massime per opera di Francesco Valori, el quale voleva bene a Iacopo, e gli pareva anche cosa brutta toccare una donna. E cosi, fatto questo giudicio e morto Bernardo del Nero, Francesco Valori rimase assolutamente capo della città insino alla morte sua, avendo seguito massime da tutta la parte del frate in genere, e di poi in particulare da un numero di cittadini, e' quali si volgevano a' cenni sua: messer Francesco Gualterotti, Bernardo ed Alessandro Nasi, Antonio Canigiani, Pierfrancesco e Tommaso Tosinghi, Alessandro Acciaiuoli e simili; per la grandezza del quale sendo impaurito Pierfilippo Pandolfini suo inimico, e molto piú sbigottito ed aghiadato per la morte di questi cinque, animalato pochi di poi doppo la morte loro, morí. Cosí confermato per questo severo giudicio el vivere populare, fu messo per sicurtá dello stato alla piazza de' Signori una guardia da fanterie, la quale vi stette di poi insino a' casi del frate.

Nel medesimo anno 1497, e del mese di gennaio overo di febraio, sendo gonfaloniere di giustizia Giuliano Salviati, fra Ieronimo che per conto della scomunica da giugno insino a allora non aveva predicato, benché in San Marco avessi sempre celebrato e dimostrato non temerla, veduta raffreddarsi la opera sua, ed anche avendo una signoria ed uno gonfaloniere

a suo proposito, e' quali non l'avevano a impedire, cominciò a predicare publicamente in Santa Liperata, affermando con moltissime colorate ragioni non essere obligato a osservare e temere questa scomunica. Per la quale cosa, sendo molto ridesti gli umori e la divisione nata per conto suo, che, nel non predicare lui, era un poco sopita, el papa udita la disubbidienzia sua e sdegnatone, sendo ancora instigato per opera di molti preti e cittadini nostri, mandò una raggravatoria ed uno comandamento, che nessuno l'andassi a udire sotto pena della medesima escomunicazione. Di che sendo molto diminuiti gli auditori, ed el capitolo di Santa Liperata non volendo sopportare che e' predicassi quivi, si ridusse, per fuggire scandolo, a predicare in San Marco; dove predicando, fu creata per marzo ed aprile la signoria nuova, della quale fu gonfaloniere Piero Popoleschi, ed avendovi el frate poca parte, benché ne fussi Lanfredino Lanfredini ed Alessandro di Papi degli Alessandri sua fautori, venne lettere molto calde dal papa alla signoria che proibissino el predicare al frate. Sopra le quale sendosi tenuta una grandissima pratica, e fattone grandi dispute e contese, finalmente molti più consigliorono che non si lasciassi predicare; e cosí gli comandò la signoria e lui ubbidí, lasciando pure a predicare in luogo suo in San Marco fra Domenico da Pescia, ed altri de' suoi frati in altre chiese.

Erano gli avversari suoi molto più potenti che l'usato, per più cagione: prima perché gli è lo ordinario de' popoli, quando hanno un pezzo favorito una cosa, voltare, eziandio sanza ragione, mantello; di poi per conto della scomunica, la quale gli aveva alienati molti che lo solevano seguitare, fattigli inimici tutti quegli che solevano stare neutrali e di mezzo, parendo loro cosa grande e non conveniente a buoni cristiani non ubbidire a' comandamenti del papa; apresso e' capi della parte contraria, vedendo che molti giovani da bene, animosi, fieri ed in sull'arme erano inimici di questo frate, gli avevono ristretti insieme, e fattane una compagnia chiamati e' compagnacci, di che era signore Doffo Spini, e' quali spesso facevano cene e ragunate. E perché erano di buone

case ed in sull'arme, tenevano in timore ogniuno, in modo che Paolantonio Soderini che svisceratamente favoriva el frate, per avere patto con loro se venissi caso avverso, vi aveva fatto entrare Tommaso suo figliuolo. Per le quali cose fra Ieronimo andava in declinazione, insino a tanto che per nuovo modo si terminò el caso suo, come di sotto immediate si dirá.

## XVI.

La prova del fuoco. — Uccisione di Francesco Valori e tumulti popolari. — Arresto del Savonarola, suo processo ed esecuzione. — Giudizio su lui.

1498. Seguitò lo anno 1498 anno gravissimo e pieno di molti e vari accidenti, al quale dette principio la ruina di fra Girolamo; perché sendosi lui per comandamento della signoria astenuto dal predicare, e parendo un poco raffredda la persecuzione che aveva grandissima da religiosi e da secolari, nacque da uno principio piccolo la alterazione del tutto. Aveva fra Domenico da Pescia suo compagno nello ordine di San Marco, uomo semplice e riputato di buona vita e che nel predicare le cose future seguitava lo stile di fra Girolamo, circa a due anni innanzi, predicando in Santa Liperata detto in sul pergamo che, quando fussi necessario al provare la veritá di quello predicevano, susciterebbono uno morto, ed entrerrebbono nel fuoco uscendone per grazia di Dio inlesi; ed avevalo poi replicato fra Girolamo. Di che non si sendo poi parlato insino a questo tempo, uno fra Francesco dello ordine di San Francesco Osservante, che predicava in Santa Croce e molto detestava le cose di fra Girolamo, cominciò a dire predicando, che per mostrare tanta falsitá era contento si facessi uno fuoco in sulla piazza de' Signori, e di entrarvi lui, entrandovi ancora fra Girolamo; e che era certo che lui arderebbe, ma cosí ancora fra Girolamo; e cosí si mostrerrebbe non essere in lui verità, avendo tante volte innanzi promesso di escire del fuoco inleso. Fu questa cosa riferita a fra Domenico che predicava in luogo di fra Girolamo, e però in pergamo accettò lo invito, offerendo non fra Ieronimo ma sé parato a questo esperimento.

La quale cosa piacendo a molti cittadini dell'una parte e della altra, che erano desiderosi queste divisione si spegnessino, e si uscissi un giorno di tante ambiguitá, cominciorono a tenere pratica con tutt'a dua e' predicatori che si venissi allo atto di questo esperimento; e finalmente doppo molti ragionamenti si conchiuse, tutti e' frati di concordia, che si facessi uno fuoco, nel quale per la parte di fra Girolamo dovessi entrare uno frate del suo ordine, sendo rimesso in sua elezione chi e' dovessi essere, ed el simile per la altra parte un frate dello ordine di San Francesco, quale fussi eletto da' sua superiori. Ed essendosi terminato el dí, ebbe fra Girolamo licenzia dalla signoria di predicare, e predicando in San Marco dimostrò di quanta importanza erano e' miracoli, e che non si adoperavano se non per necessitá, e quando le ragione ed esperienzie non bastavano; e però che essendosi provata la fede cristiana con infiniti modi, la veritá delle cose predette da lui con tanta efficacia e con tanta ragione, che chi non era ostinato nel male vivere, ne poteva molto bene essere capace che e' non s'era proceduto a' miracoli per non tentare Dio. Nondimeno poiché ora erano provocati, che volentieri accettavano, certificando ognuno che entrandosi nel fuoco, lo effetto sarebbe che el loro frate ne uscirebbe vivo ed al tutto inleso, e pel contrario l'altro arderebbe; e quando altrimenti seguissi, che e' dicessino audacemente, che lui avessi predicato el falso; soggiugnendo che non solo a' frati sua, ma a qualunque vi entrassi in defensione di questa verità, accadrebbe el medesimo; e dimandando se, bisognando, per augumento di una tanta opera ordinata da Dio, vi entrerrebbono. Alla quale dimanda fu risposto con grandissima voce quasi da ognuno che si: cosa stupenda a pensarla, perché sanza dubio moltissimi, se fra Ieronimo l'avessi detto loro, vi sarebbono entrati. E finalmente el dí diputato, che fu a dí... di

aprile, che fu el sabbato innanzi la domenica dello ulivo, sendosi in sul mezzo della piazza de' Signori fatto un palchetto pieno di moltissime legne, vennono e' frati di San Francesco all'ora ordinata in piazza, ed entrorono sotto la loggia de' signori; di poi e' frati di San Marco, fra' quali erano molti parati, cantando el salmo Exurgat Dominus et dissipentur inimici eius; e con loro fra Ieronimo col corpo di Cristo in mano, a riverenzia del quale erano moltissimi torchi portati da alcuni frati e da moltissimi secolari; e fu la venuta loro si piena di divozione e cosi demostrativa che venissino allo esperimento con grandissimo animo, che non solo confermò e' partigiani sua, ma etiam fece balenare gli inimici.

Entrati adunche ancora loro sotto la loggia, divisi però con uno assito da' frati di San Francesco, cominciò a nascere qualche difficultá circa e' panni avessi a portare fra Domenico da Pescia che aveva a entrare nel fuoco; perché e' frati di San Francesco temevano di incanti e malie. Nelle quali non concordandosi, la signoria mandò più volte a praticare lo accordo due cittadini per parte, che furono messer Francesco Gualterotti, Giovambatista Ridolfi, Tommaso Antinori e Piero degli Alberti; e' quali avendo ridotta la cosa in termine da conchiuderla, menorono e' capi de' frati in palagio, e quivi preso forma a queste difficultá, e stipulatone el contratto, e giá partendosi per dare esecuzione allo esperimento, venne agli orecchi de' frati di San Francesco, come fra Domenico aveva a entrare nel fuoco col corpo di Cristo in mano. La quale cosa cominciorono fieramente a recusare, mostrando che se quella ostia ardeva sarebbe mettere in scandolo e pericolo gravissimo tutta la fede di Cristo; e da altra parte, instando fra Girolamo di volere che la portassi, la fine fu che doppo molti dibattiti, sendo ognuno ostinatissimo nella opinione sua e non vi sendo forma a concordargli, sanza accendere non che altro le legne, se ne ritornorono a casa. E benché fra Girolamo montassi subito in pergamo e dimostrassi che el difetto era venuto da' frati di San Francesco, e che la vittoria era per loro, nondimeno parendo a molti che questa difficultá

del corpo di Cristo fussi stata più tosto cavillazione che legittima cagione, assai degli amici sua in quel giorno si alienorono, e lo universale gli diventò inimicissimo; in forma che el di sequente, sendo molto delusi e svillaneggiati dal popolo per le vie publiche e' fautori sua, e gli inimici molto ingagliarditi per avere el concorso dello universale, l'appoggio de' compagnacci colle arme in mano, e trovarsi in palagio una signoria a loro proposito, accadde che el di, in Santa Liperata, avendovi doppo desinare a predicare un frate di San Marco, si levò quasi fortuitamente uno tumulto, el quale multiplicando per la città, come accade quando gli uomini sono sollevati e gli animi sospesi e pieni di sospetto, gli inimici del frate ed e' compagnacci presono le arme, e cominciorono a voltare el popolo a San Marco. Nel quale trovandosi molti frateschi al vespro, cominciorono con sassi e colle arme a difenderlo benché non fussi stretto; e voltasi da un altro canto la furia e la moltitudine a casa Francesco Valori e combattendola perché era difesa da quegli di casa, la moglie di Francesco, figliuola di messer Giovanni Canigiani, faccendosi alla finestra fu ferita da uno verrettone nella testa, del quale colpo subito mori. Entrata di poi la turba in casa, fu trovato Francesco in una soffitta, e chiedendo di grazia di essere menato vivo in palagio, fu cavato di casa; e dirizzandosi verso el palagio, accompagnato da uno mazziere, ed essendo andato pochi passi, fu assalito e quivi subito morto da Vincenzio Ridolfi, Simone Tornabuoni, in vendetta di Niccolò Ridolfi e Lorenzo Tornabuoni loro consorti, e da lacopo di messer Luca Pitti sviscerato della parte contraria, benché lui gli dessi a tempo che era giá morto.

Cosí si mostrò in Francesco Valori uno esemplo grandissimo di fortuna, che essendo poco innanzi, di autorità seguito e grazia, sanza dubio el primo uomo della città, subito voltò mantello: gli fu in uno di medesimo saccheggiata la casa, morta a' suoi occhi veggenti la moglie, e lui si può dire in uno instante medesimo morto vituperosamente dagli inimici sua: in modo che da molti fu imputato che Dio l'avessi voluto punire d'avere pochi mesi avanti a Bernardo del Nero e gli altri cittadini di tanta autorità, stati già lungo tempo amici sua e di uno stato medesimo, negato lo appello da una sentenzia della vita; beneficio introdotto da una legge nuova e conceduto a Filippo Corbizzi, Giovanni Benizzi e gli altri, a chi si sarebbe, rispetto alle qualità e meriti loro, tolto con meno biasimo; e cosí, mutata la condizione, fu morto da e' parenti di quegli. E dove loro, benché morti sanza lo appello avevano pure avuto facultà di dire le ragione loro, ed erano stati condennati colle sentenzie de' magistrati e co' modi civili, ed in ultimo avuto spazio pigliare e' sacramenti della Chiesa e morire come cristiani; costui fu tumultuosamente morto da privati, sanza potere non che altro parlare, ed in sí subito tumulto e repentina ruina, che non ebbe tempo di cognoscere non che di considerare la ruina e calamitá sua.

Fu Francesco uomo molto ambizioso ed altiero, e tanto caldo e vivo nelle opinioni sua, che le favoriva sanza rispetto, urtando e svillaneggiando tutti quegli che si gli opponevano; da altro canto fu uomo savio e tanto netto circa la roba ed usurpare quello di altri, che pochi cittadini di stato sono suti a Firenze simili a lui, vòlto molto e sanza rispetto al publico bene. Per le quali virtú, aggiunte alla nobilitá della casa ed al non avere figliuoli, ebbe un tempo favore e credito grandissimo col popolo; ma dispiacendo di poi la sua stranezza ed el riprendere e mordere troppo liberamente in una cittá libera, si convertí in carico, di natura che facilitò assai la via, agli inimici del frate ed a' parenti de' cinque a chi fu tagliato el capo, di amazzarlo.

Morto Francesco Valori, e saccheggiatagli prima la casa, si voltò el furore populare a casa Paolantonio Soderini, el quale doppo Francesco era insieme con Giovan Batista Ridolfi primo di quella parte; ma vi concorsono molti uomini da bene, apresso a chi non era in odio Paolantonio come Francesco, e la signoria vi mandò a riparare, in forma che si raffrenò quello impeto; el quale se non fussi stato spento, si sarebbe sfogato con grandissimo detrimento ed alterazione universalmente della

cittá e ruina privatamente di tutti e' capi de' frateschi. Di poi ritornando la moltitudine a San Marco dove si faceva difesa assai gagliarda, fu, credo con una balestra, cavato lo occhio a Iacopo de' Nerli che era in quello tumulto capo contro al frate ed aveva seguito grandissimo di tutti e' giovani che avevono le arme, e di molti male contenti; e finalmente doppo spazio di più ore, entrati per forza in San Marco, ne menorono presi in palagio fra Girolamo, fra Domenico e fra Silvestro..... da Firenze; el quale, se bene non predicava, era intimo di fra Ieronimo, e si reputava conscio d'ogni suo segreto.

E posate per questa vittoria le arme, sendo transferita la riputazione e la potenzia dello stato negli inimici del frate, si volsono alla sicurtá delle cose presente; e perché quella parte aveva poca fede ne' dieci e negli otto, perché erano tenuti piagnoni, che cosi si chiamavano allora e' frateschi, chiamato el consiglio grande, si creorono e' dieci e gli otto nuovi, che furono tutti uomini confidati a chi aveva el governo; e degli otto fu fatto Doffo Spini signore e capo de' compagnacci, e de' dieci Benedetto de' Nerli, Piero degli Alberti, Piero Popoleschi, Iacopo Pandolfini e simili sviscerati di quella fazione. In che è da notare, che sendo capi loro messer Guido, e Bernardo Rucellai, ed avendo piú autoritá e seguito che alcuni altri, e quegli che avevano segretamente condotta questa piena contro a' frateschi, andando a partito pe' dieci, non ne rimase nessuno; ma furono nel loro quartiere scavallati da Giovanni Canacci e Piero Popoleschi; in modo che considerato quanto sieno fallaci e' giudíci de' popoli, e quanta fatica e pericolo avessino preso sanza alcuno frutto, certo furono, come di sotto si dirá, più caldi a conservare e' cittadini della altra parte.

Furono di poi deputati circa a venti cittadini alla esamina di fra Ieronimo e de' compagni, tutti e' più fieri degli inimici sua; e finalmente avendogli dato, sanza licenzia però del papa, qualche tratto di fune, doppo spazio di più di ordinato uno processo, publicorono in consiglio grande quello dicevano

averne ritratto, soscritto da e'vicari di Firenze e di Fiesole e da alcuni de' primi frati di San Marco, e' quali sendo presenti, era stato letto a fra Girolamo detto processo, e dimandato se era vero, lui affermò dicendo che quello che era scritto era vero. La somma delle conclusioni più importanti fu in questo effetto: che le cose aveva predette non le avere da Dio né per revelazione o mezzo alcuno divino, ma essere stata sua invenzione propria, sanza participazione o saputa di alcuno seculare o frate; averlo fatto per superbia ed ambizione, ed essere stato lo intento suo di fare convocare uno concilio da e' principi cristiani, dove si deponessi el pontefice e si reformassi la Chiesa, e che se fussi suto fatto papa l'arebbe accettato; nondimeno che aveva molto più caro che una tanta opera si conducessi per le mani sue che essere papa, perché papa può essere ogni uomo, eziandio da poco, ma capo ed autore di simile opera non può essere se non eccellentissimo; avere disegnato da se medesimo che, per fermezza del governo della cittá, si creassi uno gonfaloniere di giustizia a vita o per uno tempo lungo, e che gli pareva a proposito più che alcuno altro Francesco Valori, ma gli dispiaceva la sua natura e modi strani; e doppo lui Giovan Batista Ridolfi, ma gli dava noia el troppo parentado che lui aveva; non avere messo innanzi lo esperimento del fuoco, ma essere stato fra Domenico sanza sua volontá; e lui averlo acconsentito per non potere con suo onore contradirlo, ed anche sperando che e' frati di San Francesco spaventati avessino a tirarsene indietro; e quando pure si venissi allo atto, confidandosi che el corpo di Cristo portato in mano dal suo frate lo salverebbe. Queste furono le conclusione di suo carico; l'altre più tosto cose in sua giustificazione, perché dimostravano, dalla superbia in fuori, non essere stato in lui vizio alcuno, ed essere stato nettissimo di lussuria, avarizia e simili peccati, ed inoltre non avere tenuto pratica di stato né co' principi di fuora, né drento con cittadini.

Publicato questo processo, si pose la punizione sua da parte per qualche dí, perché el papa, avendo intesa la pre-

sura sua e di poi la confessione, ed essendogli stata gratissima, aveva mandato la assoluzione non solo a' cittadini che l'avevano esaminato sanza licenzia ecclesiastica, ma ancora a quegli che contro al comandamento apostolico avevano udite le predicazioni sue; e di poi chiesto che fra Ieronimo gli fussi mandato a Roma. La qual cosa fu negata, non parendo secondo l'onore della città usare officio di bargello; e però ultimamente diputò el generale dello ordine di San Domenico ed un messer Romolino spagnuolo, che fu poi creato da lui cardinale, commessari apostolici a venire a Firenze a esaminare fra Ieronimo ed e' compagni. E' quali aspettandosi, si cominciò a trattare la causa de' cittadini che erano stati fautori della parte sua; ne' quali benché non si trovassi secondo la esamina di fra Ieronimo delitto nessuno, né pratica tenuta contro allo stato, nondimeno el grido della moltitudine era loro contro, ed inoltre molti cittadini maligni che si trovavano in palagio e nelle pratiche, gli volevano manomettere; fra' quali Franceschino degli Albizzi, che el di che fu morto Francesco Valori, venuto alla signoria disse: « le signorie vostre hanno inteso quello che è seguito di Francesco Valori; che comandano che si facci ora di Giovan Batista Ridolfi e di Paolantonio? ». Quasi dicendo: se voi volete, noi andremo a amazzarlo. Da altra parte messer Guido, Bernardo Rucellai, e' Nerli e quegli che in fatto erano e' capi, confortavano largamente la conservazione loro, mossi massime, secondo fu opinione di molti, perché avevano creduto che battendo el frate fussi rovinato el consiglio grande, e però gli avevano sí caldamente operato contro; ma di poi ne restorono ingannati, e veddono che molti de' loro sequaci, ed in spezie e' compagnacci, ed universalmente tutto el popolo voleva conservare el consiglio. E però non vollono sanza frutto alcuno e sanza acquistarne stato, manomettere e' cittadini; e massime avendo messer Guido e Bernardo cognosciuto nella creazione de' dieci quanto fondamento potessino fare nel favore populare; e fu parola di Bernardo, che tutti gli errori fatti in queste materie si volevano levare da' cittadini e caricarne el frate. Conchiusesi

adunche, doppo qualche disparere e contesa, la loro salute; condennando però per satisfazione del popolo Giovan Batista, Paolantonio ed alcuni altri capi a prestare certe somme di danari. E cosi si quietò questa parte; e Giovan Batista e Paolantonio, che per consiglio degli amici loro e per purgare la invidia col popolo si erano assentati, si tornorono in Firenze.

Creossi di poi la signoria nuova, che ne fu gonfaloniere Vieri de' Medici, e de' signori messer Ormannozzo Deti, Pippo Giugni, Tommaso Gianni ed altri; a tempo de' quali sendo venuti e' commessari da Roma ed avendo di nuovo esaminato fra Ieronimo e gli altri, finalmente furono tutti a tre condannati al fuoco; ed a dí... di maggio prima degradati in sulla piazza de' Signori, vi furono di poi impiccati ed arsi con tanto concorso di popolo, quanto non soleva essere alle predicazione. E fu giudicato cosa mirabile che nessuno di loro, massime fra Ieronimo, non dicessi in tanto caso nulla publicamente o in accusazione o in escusazione sua.

Cosi fu vituperosamente morto fra Girolamo Savonarola, del quale non sará fuora di proposito parlare più prolissamente delle qualità sua; perché nella età nostra, né anche e' nostri padri ed avoli non viddono mai uno religioso si bene instrutto di molte virtú né con tanto credito ed autoritá quanto fu in lui. Confessano eziandio gli avversari suoi, lui essere stato dottissimo in molte facultá, massime in filosofia, la quale possedeva si bene e se ne valeva si a ogni suo proposito, come se avessi fattala lui; ma sopra tutto nella Scrittura sacra, in che si crede, giá qualche secolo, non essere stato uomo pari a lui; ebbe uno giudicio grandissimo non solo nelle lettere, ma ancora nelle cose agibile del mondo, negli universali delle quale si intese assai, come a giudicio mio dimostrano le prediche sue; nella quale arte trapassò con queste virtú di gran lunga gli altri della etá sua, aggiugnendosigli una eloquenzia non artificiosa e sforzata, ma naturale e facile; e vi ebbe drento tanta audienzia e credito, che fu cosa mirabile, avendo predicato tanti anni continuamente non solo le quaresime, ma molti dí festivi dello anno in una cittá piena di ingegni sottilissimi ed anche fastidiosi, e dove e' predicatori, benché eccellenti, sogliono al più lungo termino da una quaresima o due in lá, rincrescere; e furono in lui sí chiare e manifeste queste virtú, che vi concordano drento cosí gli avversari suoi come e' fautori e seguaci.

Ma la quistione e differenzia resta circa la bontá della vita; in che è da notare che se in lui fu vizio, non vi fu altro che el simulare causato da superbia ed ambizione; perché chi osservò lungamente la vita ed e' costumi sua, non vi trovò uno minimo vestigio di avarizia, non di lussuria, non di altre cupiditá o fragilitá; ed in contrario una dimostrazione di vita religiosissima, piena di caritá, piena di orazioni, piena di osservanzia, non nelle corteccie ma nella medolla del culto divino: e però nelle esamine sua, benché e' calunniatori con ogni industria lo cercassino, non vi si trovò in queste parte da notare uno minimo difettuzzo. Le opere fatte da lui circa l'osservanzia de' buoni costumi furono santissime e mirabile. né mai in Firenze fu tanta bontá e religione, quanta a tempo suo; la quale doppo la morte sua scorse in modo, che manifestò ciò che si faceva di bene essere stato introdotto e sustentato da lui. Non si giucava più in publico, e nelle case ancora con timore; stavano serrate le taverne che sogliono essere ricettaculo di tutta la gioventú scorretta e di ogni vizio; la soddomia era spenta e mortificata assai; le donne, in gran parte lasciati gli abiti disonesti e lascivi; e' fanciulli, quasi tutti levati da molte disonestá e ridutti a uno vivere santo e costumato; ed essendo per opera sua sotto la cura di fra Domenico ridutti in compagnie, frequentavano le chiese, portavano e' capelli corti, perseguitavano con sassi e villanie gli uomini disonesti e giucatori e le donne di abiti troppo lascivi; andavano per carnasciale congregando dadi, carte, lisci, pitture e libri disonesti, e gli ardevano publicamente in sulla piazza de' Signori, faccendo prima in quello dí, che soleva essere di di mille iniquità, una processione con molta santità e divozione; gli uomini di etá tutti vòlti alla religione, alle

messe, a' vespri, alle prediche, confessavansi e communicavansi spesso: ed el di di carnasciale si confessava uno numero grandissimo di persone; facevasi molte elemosine, molte caritá. Confortava tutto di gli uomini che, lasciate le pompe e vanitá, si riducessino a una simplicitá di vivere religioso e da cristiani; ed a questo effetto ordinò legge sopra gli ornamenti ed abiti delle donne e fanciulli, le quali furono tanto contradette dagli avversari sua che mai si vinsono in consiglio, se non quelle de' fanciulli, che etiam non si osservorono. Fecesi, per le sue predicazione, moltissimi frati nel suo ordine, di ogni etá e qualitá, assai garzoni nobili e delle prime famiglie della cittá, assai uomini di etá e riputazione: Pandolfo Rucellai, che era de' dieci e disegnato oratore al re Carlo: messer Giorgio Antonio Vespucci e messer Malatesta, canonici di Santa Liperata, uomini buoni e di dottrina e gravitá; maestro Pietro Paolo da Urbino, medico riputato e di buoni costumi; Zanobi Acciaiuoli, dottissimo in lettere greche e latine; molti altri simili. In modo che in Italia non era un convento pari, e lui in modo indirizzava e' giovani in su gli studi non solo latini ma greci ancora ed ebrei, da sperare avessino a essere lo ornamento della religione. E cosi fatto tanto profitto circa alle cose spirituale, non fece ancora minore opere circa lo stato della cittá ed in beneficio publico.

Cacciato Piero e fatto el parlamento, la terra rimase molto conquassata, gli amici dello stato vecchio in tanto grido e pericolo, che non bastando alla difesa loro Francesco Valori e Piero Capponi, era impossibile non fussino manomessi ed in gran numero, che sarebbe stata gran piaga alla città, per esservi molti uomini buoni, savi e ricchi e di gran famiglie e parentadi; fatto questo, nasceva disunione in quegli che reggevano, come si vidde lo esemplo ne' venti, e dividevansi, per esservi più di riputazione quasi pari e che appetivano el principato; seguitavane novità e parlamenti, cacciate di cittadini e più di una mutazione; e forse in ultimo una tornata di Piero violenta, con estremo esterminio e ruina della città. Lui solo fermò questi impeti e movimenti, introdusse el

consiglio grande, e cosí messe una briglia a tutti quegli si volevano fare grandi; lui pose l'appello alla signoria che fu un freno da conservare e' cittadini; fece la pace universale, che non fu altro che tòrre occasione di punire quegli dello stato de' Medici sotto colore di ricercare le cose vecchie.

Furono sanza dubio queste cose la salute della cittá e, come lui verissimamente diceva, la utilitá e di quegli che nuovamente reggevano e di quegli che per l'adrieto avevano retto; e furono in effetto le opere sue tanto buone, verificatosi massime qualcuna delle predizioni sue, che moltissimi hanno poi lungo tempo creduto lui essere stato vero messo di Dio e profeta non ostante la escomunica, la esamina e la morte. lo ne sono dubio e non ci ho opinione risoluta in parte alcuna, e mi riservo, se viverò tanto, al tempo che chiarirá el tutto; ma bene conchiuggo questo, che se lui fu buono, abbiàno veduto a' tempi nostri uno grande profeta; se fu cattivo, uno uomo grandissimo, perché, oltre alle lettere, se seppe simulare si publicamente tanti anni una tanta cosa sanza essere mai scoperto in una falsitá, bisogna confessare che avessi uno giudizio, uno ingegno ed una invenzione profondissima.

Furono morti con lui, come è detto, fra Domenico e fra Silvestro; de' quali fra Domenico era uomo semplicissimo e di buona vita, ed in forma che se errò, errò per simplicitá non per malizia; fra Silvestro era tenuto piú astuto e che teneva piú pratica co' cittadini, e nondimeno, secondo e' processi, non conscio di simulazione alcuna; ma furono morti per satisfare alla rabbia degli inimici loro, che si chiamavano in quegli tempi vulgarmente gli arrabbiati.

## XVII.

Luigi XII re di Francia. — Sua lega con Alessandro VI e Cesare Borgia. — Impresa contro Pisa. — Paolo Vitelli nel pisano. — Veneziani e Medici in Casentino. — Paolo Vitelli in Casentino. — Lega tra Francia, papa e Venezia.

Nel medesimo anno del mese di aprile, sendo ancora fra Ieronimo in prigione, mori quasi di subito Carlo re di Francia, e non avendo figliuoli, el regno venne per successione nelle mani di Lodovico, duca di Orliens, di casa reale, suo cugino e più prossimo parente avessi; el quale pretendendo spettargli non solo lo stato di Francia, ma ancora per conto del re Carlo el reame di Napoli, e per conto suo di Orliens el ducato di Milano, nella incoronazione si intitolò re di Francia di Ierusalem e di Sicilia e duca di Milano. E perch'egli aveva per donna una sorella carnale del re Carlo, sterile brutta e quasi uno mostro, che l'aveva presa sforzato dal re Luigi suo padre, rifiutata questa moglie con dispensa di papa Alessandro, tolse colla medesima dispensa la reina vecchia, moglie del re Carlo, per avere lo stato di Brettagna di che lei per ereditá era duchessa. E perché questa dispensa era molto ardua e difficile e contro a ogni onestá, non l'arebbe ottenuta se non a vantaggio del papa; col quale fece secreta intelligenzia che in caso acquistassi lo stato di Milano, come disegnava volere fare, gli darebbe aiuto a ottenere e' vicariati di Romagna, quali pretendeva essere devoluti alla Sedia apostolica. E cosí unito el papa col re, e vòlto a fare imprese, disegnò fare uno stato per suo figliuolo: ed essendogli mancato, come è detto, el duca di Candia e non avendo altri atto a tanto peso che Cesare Borgia suo figliuolo, stato fatto da lui cardinale, lo privò del cappello, avendo fatto provare che per essere bastardo era inabile, benché prima, quando lo fece cardinale, avessi fatto provare el contrario, e come era legittimo e non suo figliuolo; e lo mandò in Francia imbasciadore al nuovo re e gli dette per donna una franzese del sangue reale, figliuola di monsignore d'Alibret, benché prima avessi cerco di dargli per moglie una figliuola del re di Napoli, che era in Francia, ma invano, perché la fanciulla, non avendo licenzia dal padre, non volle mai acconsentire.

A questo nuovo re, che era riputato nostro benivolo, mandò la cittá tre imbasciadori, messer Cosimo de' Pazzi vescovo aretino, Piero Soderini e Lorenzo di Pierfrancesco che si trovava verso Galizia, dove era andato innanzi alla ruina di fra Ieronimo, sendogli dato carico da lui ed e' fautori sua, che e' si voleva fare capo e tiranno della cittá. Nel medesimo tempo si fece una legge, quale, se si fussi seguitata, sarebbe stata utilissima a' giovani, cioè che ogni imbasciadore e commessario generale che andava fuora, avessi a avere uno giovane deputato dagli ottanta che fussi di etá di anni ventiquattro insino in quaranta, el quale si trovassi presente a tutte le pratiche e segreti, acciò che imparassi e pigliassi esperienzia e cosí poi quando fussi di maggiore etá fussi piú atto a' governi ed allo stato.

Preso ed arso, come è detto, fra Girolamo, tutti e' pensieri degli uomini si voltorono alla impresa di Pisa, sendone massime confortati e dato speranza dal duca di Milano; el quale molto tempo innanzi considerando quanta pazzia fussi stata lasciare e' viniziani entrare nel dominio di Pisa, e che quella città era uno instrumento da fargli signori col tempo di Italia, desiderava che e' fiorentini se ne reintegrassino; e nondimeno non si era voluto scoprire colle arme in loro aiuto, o perché non confidava nella città avendo esoso fra Ieronimo e forse Francesco Valori, o perché stimassì avere co' modi

dolci e sanza rompere, condurre e' viniziani a restituircela; o perché, dubitando della ritornata del re Carlo in Italia, non gli paressi da suscitare nuove discordie, e cosí incitare el re Carlo a passare. E però aveva fatto che a Roma, a Vinegia si era più volte per gli oratori dello imperadore e massime del re di Ispagna e del re di Napoli, mossa pratica, che non sendo in Italia nessuno potentato amico de' franzesi, eccetti e' fiorentini e' quali tutto di gli stimolavano ed incitavano al passare, sarebbe bene, per tòrre ogni occasione di scandolo e guerra nuova, reintegrargli di Pisa e riguadagnarsigli ed unirgli colla lega.

Ma ogni cosa era suta vana, perché e' viniziani ambiziosi e cupidi del dominio di Italia, faccendo a questo disegno gran fondamento di Pisa, avevano deliberato non la rendere; e però el duca sendo certo che e' non ne uscirebbono sanza la forza, confidandosi ancora piú della parte che reggeva, ed inoltre parendogli che in sulla creazione del nuovo re non fussi da temere così presto delle cose di Francia, benché sapessi e' sua pensieri tutti essere vòlti alle cose di Italia, confortò la città a volere fare impresa gagliarda contro a Pisa, confortando si ingegnassino ancora avere favore dallo imperadore, da Roma e da Napoli, e lui promettendo non mancare di tutti quegli aiuti che fussino possibili. Le quali persuasioni e proferte accettandosi, e seguitandosi e' consigli in gran parte, non bisognando provedere di oratore a Roma, perché vi era messer Francesco Gualterotti, fu eletto a Napoli Bernardo Rucellai.

Era morto molti mesi innanzi el re Ferrandino sanza figliuoli, ed era succeduto Federigo suo zio, secondogenito del re Ferrando vecchio; ma parendo al duca che e' favori del re di Napoli si potessino cercare più cautamente e che el mandare imbasciadore fussi di troppo dimostrazione, e di fare che el nuovo re di Francia diventassi inimico della cittá, il che era contro al disegno aveva fatto che la cittá potessi essere buono mezzo a accordarlo con Francia, persuase non si mandassi imbasciadore, e cosí si seguitò. E per risolvere meglio con lui e' modi si avessino a tenere ed e' favori bisognas-

sino in questa impresa, vi fu mandato oratore messer Guidantonio Vespucci, benché vi fussi oratore stanziale messer Francesco Pepi, o per mostrare di stimare più queste cose, o giudicando che messer Guido fussi più a proposito, per essere uomo di più riputazione ed anche più atto a questi maneggi di lui. E per disporre e' genovesi a non dare favore a' pisani e non volere che e' viniziani loro inimici si facessino si grandi, fu mandato per consiglio del duca, imbasciadore a Genova, e fu Braccio Martelli, a chi fu dato per sottoimbasciadore Piero di Niccolò Ardinghelli. E così attendendosi allo ordine di questa espedizione, e cosi e' viniziani sendo ingrossati in quello di Pisa, si fece a Santo Regolo uno fatto di arme, e' particulari del quale non narro perché non sono in mia notizia. Lo effetto fu che e' nostri furono rotti, ed el commessario Guglielmo de' Pazzi ed el conte Rinuccio da Marciano governatore del campo si ritrassono, benché con pericolo grande, salvi in Santo Regolo. Èbbene Guglielmo universalmente imputazione grandissima, e fu in gran parte attribuita alla temeritá sua, el quale volenteroso non solo in campo aveva consigliato lo appiccarsi, ma ancora insino quando era in Firenze aveva detto publicamente, e credo in consiglio o negli ottanta, che e' bisognava fare diguazzare le arme.

Questa rotta fu da principio di disordine grandissimo, non solo in quello di Pisa, dove se e' nemici avessino voluto spendere e seguitare la vittoria non avevano contradizione alcuna, ma eziandio in tutta quella provincia; la quale tutto di era infestata di scorrerie e prede da stradiotti albanesi, che condotti in Pisa da' viniziani, scorrevano ora in quello di Volterra, ora in Valdinievole, ora in verso San Miniato ed insino a Castello Fiorentino. Ma di poi sendo infiammati gli animi di tutti ed ingagliarditi nelle avversità, fatta conclusione di strignere e' pisani, fu condotto per nostro capitano generale Pagolo Vitelli dandogli di condotta, insieme con Vitellozzo suo minore fratello, credo trecento uomini di arme; così si rimesse in ordine el conte Rinuccio, riservatogli el titolo di governatore, benché con difficultà si accordassi di

rimanere a' soldi nostri e volere e' Vitelli per superiori. Né era minore la caldezza del signore Lodovico, el quale doppo la giunta di messer Guido, consultate bene queste cose e fatta una dieta a Mantova circa alle pratiche di Italia, mandò buono numero di cavalli in quello di Pisa agli aiuti nostri sotto el signore di Piombino, messer Carlo degli Ingrati ed altri condottieri. E perché si cognosceva che e' viniziani, per divertire la impresa di Pisa, ci offenderebbono forse dalla banda di Romagna, per avere più fortezza in quella provincia, fu tolto a' soldi nostri, con ordine del duca, Ottaviano figliuolo di madonna di Imola, e lei co' figliuoli e discendenti fatta cittadina di Firenze, acciò che la potessi essere donna di Giovanni di Pierfrancesco; rispetto che nel 94, parendo che e' modi di Piero non fussino secondo la natura di quella casa, ma costumi Orsini, e che el parentado loro avessi in molte cose nociuto assai alla città, si era fatta una legge che nessuno cittadino potessi tôrre per donna alcuna forestiera che fussi signora o di sangue di signori; e benché detto parentado in fatto fussi contratto, pure non si publicò mai vivente Giovanni, el quale pochi mesi poi mori lasciandola grossa.

Cosi ordinata la espedizione di Pisa, trovandosi in campo commessario Benedetto de' Nerli e di poi Iacopo di messer Luca Pitti, e per sottocommessario Francesco di Pierfilippo Pandolfini, era el nuovo capitano molto sollecito ed industrioso in fare cavalcate, in condurre artiglierie per luoghi montuosi e che era quasi impossibile, ed in effetto in dare ordine a tutte le cose che fussino necessarie a una espedizione. Nel quale tempo el duca di Milano condusse per capitano el marchese di Mantova, e promettendolo a' fiorentini per a Pisa, per dubio che el capitano nostro non avessi per male di avere superiore, fu mandato da' dieci in campo Piero Guicciardini per posarlo in questa parte, e cosí per confortarlo a fare qualche impresa ed intendere la intenzione sua; ma di poi si posò questa pratica, perché el marchese si acconciò con viniziani, benché di poi adiratosi con loro, ritornò presto a' servigi del duca. E perché era qualche opinione che e' viniziani per fuggire questa guerra, non fussino alieni dallo accordo, pure che si trovassi qualche onorevole modo da lasciare Pisa, furono mandati imbasciadori a Vinegia a trattare questa pratica, messer Guidantonio Vespucci e Bernardo Rucellai, e per sottoimbasciadore Niccolò di Piero Capponi; e' quali stati a Vinegia forse dua mesi, veduto che e' viniziani simulavano, se ne ritornorono a Firenze sanza fare conclusione alcuna.

In questo mezzo el capitano nostro, fatto forte alla campagna, avendo prima in qualche battaglia leggiere danneggiati assai e' pisani, ne venne a campo a Vicopisano, e preso prima prestissimamente uno bastione che vi era stato fatto da' pisani per fortezza di quel luogo, espugnò in pochi di Vico; la quale prima espedizione sua gli dette grandissima riputazione, per essere Vico luogo forte e che nella antica guerra di Pisa non si vinse se non con uno esercito più grosso, ed in spazio di molti e molti mesi; e di poi in questa nuova, si era nell'anno 1495 difeso dal campo nostro, quale benché fussi governato da messer Francesco Secco ed altri buoni capi e fussi di numero non minore, nondimeno si era partito sanza effetto e molto danneggiato dagli inimici.

Preso Vico, fu lunga consulta quello si dovessi fare: el capitano considerando quanto Pisa fussi forte, ripiena di uomini valenti e disperati, ed a ordine di artiglierie e tutte le cose necessarie a difendersi, e così quanto quella espugnazione avessi a essere difficile, giudicava che e' fussi bene pigliare e' luoghi vicini, insignorirsi in tutto del paese, faccendo bastioni e luoghi forti, e così privargli d'ogni speranza di soccorso. Molti, massime e' meno pratichi, erano in contraria opinione ed insuperbiti per la vittoria di Vico e lo essere alla campagna sanza riscontro, desideravano si andassi diritto a campo a Pisa; ed a questa risoluzione si accordava in Firenze tutta la moltitudine. Durò questa varietà di pareri molti di, e finalmente sendo el capitano ostinatissimo, per dare principio al suo disegno ne andò a campo a Librafatta; la quale presa, e di poi la Torre di foce, e fatti in certi passi che non si potevano guardare

altrimenti bastioni fortissimi, consumò la state. Di che nel popolo cominciò avere carico grande, come se e' non volessi condurre a fine la impresa, ma mantenerci nella guerra; e non solo lui, ma ancora el duca di Milano che si diceva volere tenere la guerra in lungo, perché e' viniziani e noi stessimo in sulla spesa.

In questo tempo e' viniziani non avendo troppa commoditá di mandare soccorso in Pisa, per divertire questa espedizione cercorono romperci dalla banda di Siena; e perché la città per fuggire questo pericolo, si era poco innanzi, per ricordi ed opera del duca di Milano, accordata co' sanesi, accordo certo disonorevole benché necessario, perché si sospesono per cinque anni le ragione di Montepulciano e gittossi in terra el ponte a Valiano, Pandolfo Petrucci, che governava allora Siena, non volle acconsentire alle dimande loro e dubitando di qualche scandolo drento, perché el popolo per odio de' fiorentini vi era pure vòlto, richiese si mandassino per sua sicurtá gente in su' confini, e cosí fu mandato al Poggio Imperiale el conte Rinuccio da Marciano con dugento uomini d'arme. Disperati adunche e' viniziani da questa banda, mandorono gente in Romagna alla volta di Marradi, dove a riscontro vi furono mandate parte delle nostre gente, ed el duca di Milano vi mandò potente soccorso sotto el governo del conte di Caiazzo e di Fracasso; in modo che con queste forze e col favore si traeva delle terre di madonna di Imola, facilmente si difese lo stato nostro da quella banda; in modo che renduti vani in ogni luogo gli sforzi de' viniziani, pareva che le cose nostre tutto di migliorassino e riducessinsi in buoni termini. Aggiugnevasi che nella cittá pareva ritornassi ogni di la unione, e giá nel consiglio, quando si creavano e' magistrati, non erano difettati più e' piagnoni che gli altri; in modo che, creandosi del mese di ottobre lo uficio de' dieci che aveva a entrare poi di dicembre, ne furono eletti con messer Guido uno de' capi dell'altra parte, messer Domenico Bonsi, Batista Serristori e Luca di Antonio degli Albizzi, che erano stati fautori del frate.

Ma sopravenne sulla fine di questo mese uno accidente che rimescolò tutto lo stato nostro; perché e' viniziani, avendo seco e' Medici, ebbono furtivamente in Casentino Bibbiena, per trattato tenuto con certi parenti di ser Piero cancelliere di Piero de' Medici ed eziandio per mala cura di Cappone di Bartolomeo Capponi, che vi era per questi sospetti stato mandato commessario. Fu questa piaga di grande importanza, avendo e' nimici in corpo ed in luogo sí propinquo alla cittá, e' quali erano molto più temuti per avere seco e' Medici che avevano molti amici del nostro contado. Dubitandosi adunche di Poppi, Pratovecchio e di altri luoghi del Casentino, vi furono subito mandati fanterie e commessari; fu posta la taglia drieto a Giuliano de' Medici, che prima non l'aveva se non Piero; voltoronvisi le gente di Milano sotto la cura del Fracasso, perché el conte di Caiazzo era giá ritornato in Lombardia; e per cavarne a ogni modo gli inimici, si levò in ultimo Pagolo Vitelli di quello di Pisa, dove non faceva nulla, e fu adiritto in Casentino, dove fu creato commessario generale Piero Corsini, sendo ito per commessario dalla parte di Pisa Piero Guicciardini. Fu alla fine del medesimo mese. nella creazione della nuova signoria, eletto gonfaloniere di giustizia Bernardo Rucellai, el quale sendo un poco amalato rifiutò, seguitando la natura e modi sua, di che si dirá in altro luogo; ed èbbene gran carico, quasi come se e' non degnassi lo essere gonfaloniere e non si potessi saziare la ambizione sua; fu in suo luogo sustituito messer Guidantonio Vespucci.

Per la venuta di Pagolo Vitelli in Casentino non solo si confermorono le terre nostre, ma ancora si cominciorono a strignere tutto di gli inimici; in forma che pigliando animo e' villani del paese che sono naturalmente uomini armigeri e sono in luoghi forti dove non si possono adoperare e' cavalli, ne feciono molte volte occisione, trovandosi a tutto come capo uno abbate Basilio dello ordine di Camaldoli, el quale aveva in Casentino una badia; furono ancora rotti e perseguitati da Pagolo Vitelli, tanto che finalmente le gente loro si

ridussono in Bibbiena col duca di Urbino e con Giuliano de' Medici, donde non si potevano partire a loro posta e non avevano vettovaglia per molto tempo. E benché e' processi del nostro capitano in quella provincia fussino e felici e industriosi, nondimeno perché e' primi urti e più spessi che ebbono gli inimici, furono dallo abbate Basilio e da' paesani, si accrebbe molto nel popolo la opinione cattiva conceputa di lui la state passata, come se e' volessi a compiacenzia del duca tenere la guerra viva; massime che poi che gli inimici furono ridotti in Bibbiena, stimandosi fussi facile cosa lo acquistarla, pareva al popolo le cose andassino molto adagio; il che nasceva perché lo esercito nostro si poteva poco adoperare, sendo nel cuore del verno ed in luoghi montuosi ed aspri.

Aggiunsesi che essendo el duca di Urbino malato gravemente in Bibbiena, el capitano e Pier Giovanni da Ricasoli, che vi era commessario, gli concederono, sanza saputa de' dieci, licenzia di uscirne ed andarsene a Urbino, allegando averlo fatto perché se e' fussi morto, lo stato suo sarebbe ito in mano de' viniziani: èbbene l'uno e l'altro gran carico e nondimeno non ne fu altro. Per la qual cosa per tutta la città era molto celebrato ed esaltato el nome dello abbate Basilio, e pel contrario si sparlava publicamente del capitano e anche del duca di Milano; el quale con tutto che ogni di sollecitassi la impresa di Bibbiena, richiedendo di intendere quello bisognassi e promettendo farlo largamente, con tutto avessi anche insino allora servito di gente e di danari, nondimeno perché era in opinione di ambizioso ed astuto, e che si governassi più tosto con girandole e tranelli che realmente, non poteva tanto fare che in Firenze dalla moltitudine ed ancora da molti che maneggiavano lo stato gli fussi creduto.

Erano in questi termini le cose della città, e da altra parte Italia universalmente si adirizzava a movimenti grandissimi, perché el nuovo re di Francia, avendo per via del matrimonio colla regina vecchia conservato al reame di Francia lo stato di Brettagna, ed essendosi bene stabilito nel regno ed in tutto assicurato, aveva in tutto vòlto el pensiero al passare in Italia,

prima alla impresa di Milano e poi di Napoli; ed essendo cosa di momento grandissimo, ne stavano molto sollevati tutti e' potentati di Italia, secondo gli appetiti e passione loro ed e' termini in che si trovavano.

El papa, desideroso di fare uno stato per Valentino suo figliuolo, né ci conoscendo altra via che la passata de' franzesi, non cessava di continuo sollecitare e stimolare questa impresa.

Erano e' viniziani aviluppati in affanni grandissimi, perché oltre a' travagli e rotte del Casentino ed el conoscere assolutamente non potere più tenere Pisa né la potere lasciare sanza gran danno e vergogna, si ritrovavano dalla parte di levante in sospetto grande di guerra col turco, el quale si intendeva fare apparati grandissimi per mare e per terra per venire a' danni loro; temevano ancora che el duca di Milano, se si posassi insieme collo imperadore e' fiorentini, non gli offendessi in Lombardia, e come avevano sospetto di lui, cosi se ne riputavano grandemente ingiuriati, perché per opera sua erano al disotto nelle cose di Pisa, nelle quali se avessino avuto a fare co' fiorentini soli, arebbono ottenuto ciò che volessino; ed inoltre credevano che egli concitassi e stimolassi el turco contro a di loro; mossi adunche da paura e da sdegno, erano vòlti col pensiero alle cose di Francia e cercavano collegarsi col re contro al duca, spignendovegli anche la ambizione, perché disegnavano acquistare qualche terra dello stato di Milano.

E' fiorentini avevano dua pensieri: l'uno cacciare e' viniziani di Casentino, l'altro riavere Pisa; e perché l'uno e l'altro, massime el primo, non si potevono fare sanza favore del duca, erano da un canto sforzati procedere con lui, da altro temendo assai la potenzia del re ed anche avendo speranza da lui, se si accordassino seco, della restituzione di Pisa, stavano da principio ambigui, ma poi per conforto del duca si risolvevano allo accordo.

El re Federigo trovandosi nello stato molto debole e quasi sanza forza, con tutto che avessi a participare del male, pure perché el pericolo di Milano era primo, o per non potere o per non sapere, non pareva si risentissi in queste cose come sarebbe stato el debito.

El duca si trovava in pensieri grandissimi, conoscendo che la potenzia di Francia era di gran lunga superiore alla sua; e considerato non si potere valere della unione di Italia, per essere el papa certo con Francia ed e' viniziani dubii, teneva pratiche collo imperadore; inoltre riputando Paolo Vitelli uomo valentissimo per potersene valere ne' sua bisogni, desiderava da cuore che noi ci reintegrassimo col favore suo delle cose nostre, parendogli che quando questo fussi per opera e beneficio suo, che non solo conseguirebbe lo intento suo di Pagolo Vitelli, ma ancora arebbe a' sua bisogni tutte le forze della città nostra. Ed inoltre sapendo e' viniziani essere stracchi delle cose di Pisa e che volentieri se ne uscirebbono per via di accordo, e cosí sapendo quanto si tenessino offesi da lui e desiderando placargli acciò che per sdegno non si accordassino col re, cominciò, per fare loro beneficio, a fare tenere pratica dal duca di Ferrara, come uomo di mezzo, di composizione tra e' viniziani e noi, confortando caldamente la cittá volere pigliare ogni accordo pel quale e' viniziani si uscissino di Casentino e di Pisa. Ed inoltre dubitando che questo rimedio con viniziani non bastassi, confortava e' fiorentini a fare accordo col re di Francia, parendogli che oltre a potere questo essere buono mezzo a farlo venire in qualche composizione tollerabile col re, fussi ancora la via a escludere e' viniziani dalla amicizia di Francia; perché, secondo le pratiche andavano a torno, el re ci aveva a promettere la restituzione di Pisa, e cosi a obligarsi contro a' viniziani; e consequentemente fatto l'accordo nostro col re, quello de' viniziani rimaneva incompatibile; e cosí e' viniziani sarebbono forzati o unirsi con lui alla difesa degli stati di Italia o almeno starsi neutrali; e cosi lui colle forze sue e con qualche aiuto dalla Magna, potersi più facilmente difendere da Francia.

Stando le cose in queste ambiguitá e sospensioni, fu mandato messer Antonio Strozzi da' dieci a Ferrara per questa

pratica di accordo che era nelle mani del duca; ed a Milano fu eletto imbasciadore, per meglio risolvere le cose nostre con quello principe, el vescovo de' Soderini, benché vi fussi ancora oratore per stanza messer Francesco Pepi; e di poi desiderandosi la espugnazione di Bibbiena, si disegnò mandare in campo due commessari di riputazione, e' quali intendessino quel bisognava a quella impresa e la riscaldassino tanto che se ne venissi al fine; e cosi furono eletti Giovan Batista Ridolfi e Paolantonio Soderini. Ma pochi di poi, riscaldando la pratica di Ferrara, ed avendo el duca grande intenzione da' viniziani della conclusione e volendo per più facilitarla transferirsi a Vinegia, richiese gli fussino mandati imbasciadori con mandati pieni; e però vi furono eletti Giovan Batista Ridolfi e Paolantonio Soderini, e per sottoimbasciadore Alessandro di Donato Acciaiuoli, e per scambio loro in Casentino Antonio Canigiani e Lorenzo di Pierfrancesco; e la medesima sera fu fatto a Roma imbasciadore stanziale messer Antonio Malegonnelle, e per sottoimbasciadore Ruberto di Donato Acciaiuoli. Ed innanzi gli imbasciadori partissino per Vinegia e Ferrara, intendendosi per lettere di Francia come l'accordo nostro si strigneva col re, e che e' viniziani pareva avessino rotto, sopravenne subito nuove, fuora della opinione di tutti, essersi fatto accordo e lega tra el re di Francia, papa e viniziani, e come e' viniziani si obligavano a dare al re certa somma di danari, ed e converso acquistandosi lo stato di Milano, avevano a avere Cremona con tutto el cremonese e la Ghiaradadda, benché queste condizioni furono da principio segretissime.

Alterossi la cittá assai per questa nuova, ma molto piú si alterò e sbigottí el duca, parendogli avere gran carestia di partiti; nondimeno disposto a non si abbandonare, mandò subito per le poste a Firenze messer Galeazzo Visconti, gentiluomo di Milano ed apresso a lui di grande autoritá, a intendere donde procedeva la tarditá delle cose di Bibbiena e sollecitare el capitano e gli uomini sua volessino una volta tirarla a fine, a confortare la cittá che per ogni caso stessi

bene armata e proveduta, ed in ultimo a sollecitare la partita degli oratori per a Vinegia, perché, non sapendo ancora quanto lo accordo fra el re ed e' viniziani fussi durabile, desiderava, se fussi possibile, riconciliarsegli con questo beneficio, e quando non giovassi, che le cose nostre fussino espedite per potersi valere de' Vitelli. Ed esposte messer Galeazzo queste cose, ne andò in Casentino e comandò a Fracasso ne andassi a Milano; dove giunto, ebbe subito bando di rubello per avere tenuto in Casentino pratiche co' viniziani di cattiva natura.

In questo tempo lo uficio de' dieci accrebbe la condotta al conte Rinuccio, che fu cosa perniziosa alla cittá; e perché si intenda meglio, s'ha a sapere che fra e' Vitelli ed el conte era emulazione grandissima, perché el conte, sendo di una medesima etá che Pagolo e stato molto piú tempo di lui a' soldi nostri, aveva per male che lui gli fussi stato preposto in titolo, e per questa cagione, quando Pagolo fu fatto capitano, si sarebbe alienato da' soldi nostri; se non che per essere tenuto valente uomo e fedele, fu ritenuto con molti prieghi e conservatogli el titolo di governatore del campo e datagli tanta condotta quanta avevano e' Vitelli; e nondimeno non sendo bene contento, più tosto intraversava ed opponevasi alle imprese di Paolo che altrimenti, e tutto di cercava di salire in piú condotta e piú condizione di lui. Da altra banda Pagolo, avanzandolo cosi di virtú come di titolo, comportava male volentieri questa emulazione, né gli pareva giusto el conte avessi condotta quanto lui, e nondimeno, sendo cosi pregato, l'aveva acconsentito, ma non arebbe giá patito che egli lo avanzassi di condotta. Nascevano ogni di fra loro contese e dispareri, che non solo generavano divisione nel campo e tra' soldati, ma ancora nella cittá, dove l'uno e l'altro aveva molti fautori, chi per amicizia, chi perché giudicassino essere cosi el bene della cittá; in modo che per questa discussione, che non era piccola, le imprese del Casentino erano ite molto piú debole e fredde che non sarebbono ite.

Aveva el conte tenuto segretamente cogli amici suoi una pratica che gli fussi accresciuto la condotta, e per ottenerla

operato astutamente che da Milano e molti luoghi era venuto aviso che lui era per condursi con viniziani con gran vantaggi; in su' quali avisi mostravano gli amici sua che questa sarebbe cosa perniziosa alla città e che l'arme nostre diminuirebbono, ed e converso quelle de' viniziani si accrescerebbono in Toscana; e' quali oltre allo avere più gente, si varrebbono d'uno uomo valente e che, per essere stato lungo tempo a' soldi nostri, aveva gran notizie de' passi e del paese, ed anche amicizia con molti nostri sudditi. Ed essendo udite queste ragione nello uficio de' dieci, de' quali si trovavano Luca d'Antonio degli Albizzi e Bernardo Rucellai suoi grandissimi fautori, che era stato eletto in luogo di messer Guido che era ito capitano di Pistoia, finalmente ne feciono la condotta non avendo in compagnia chi bene considerassi la importanza della cosa. E perché in luogo di Giovanni Manetti, morto, era suto eletto de' dieci Piero Guicciardini che si trovava commessario in quello di Pisa, dubitando che lui mosso o dal bene della cittá o da essere amico di Pagolo non guastassi questa pratica, sollecitorono la conclusione in modo che la feciono la sera che Piero tornò in Firenze; ed essendo egli ito alla signoria e di poi a pigliare l'uficio ed in ultimo, non avendo notizia di questa materia, preso licenzia de' compagni per essere stracco ed itosene a casa, non gli dissono quello volessino fare, ma come fu partito, ne feciono el partito. Il che intendendo Pagolo, ne fece fare da messer Currado suo cancelliere molte doglienze, in modo che per posarlo fu necessario accrescere la condotta ancora a lui al pari di quella del conte Renuccio.

E cosí la cittá si trovò con tanto numero d'uomini d'arme adosso, che non poteva soportare tanta spesa, benché più volte si fussi fatto el calculo di quegli dovessino tenere e non gli passare; e lo uficio de' dieci ne acquistò tanto carico, e cosí e' primi cittadini, parendo allo universale che e' governassino secondo le loro spezialtá, non secondo la utilitá della cittá; che ne seguí pessimi effetti, come di sotto in altro luogo si dirá.

Partirono di poi gli oratori e vennono a Ferrara, e quivi

aboccatosi con quello principe, pochi dí poi ne andorono insieme con lui a Vinegia, intendendosi che e' viniziani da cuore desideravano lo accordo. Quivi sendosi più giorni dibattuto le cose nostre, in ultimo si compromessono tutte le differenzie nel duca di Ferrara, benché per parte della città vi si andassi adagio, dubitando che più non potessi in lui el rispetto e timore de' viniziani che la giustizia; pure per conforto del duca di Milano vi si concorse.

## XVIII.

Lodo del duca di Ferrara. — Malumore a Firenze contro i dieci di balia. — Nuove decisioni contro Pisa. — Sospetti su Paolo Vitelli. — Cattiva situazione del duca di Milano. — Paolo Vitelli toglie il campo da Pisa. — È arrestato e giustiziato.

1499. Con questa azione si fini l'anno 1498, nel quale se bene fussino accidenti grandi, nondimeno furono molto maggiori quegli del sequente anno 1499, nel principio del quale el duca Ercole dette in Vinegia el lodo delle nostre differenzie con viniziani. E lo effetto fu che e' viniziani dovessino per tutto di 25 di aprile, che era il di di san Marco, avere lasciato Pisa e Bibbiena e tutte le cose tenevano in quello contado, e per satisfazione di parte delle spese avevano fatte in quella guerra, dovessino avere da noi in termine di quindici anni ducati centottantamila, pagandone ogni anno ducati dodicimila; dovessino e' fiorentini, recuperando Bibbiena, perdonare a' bibbienesi; ed in caso che e' pisani volessino essere compresi in questo accordo, si intendessi el commerzio e governo della cittá renduto a' fiorentini, e' quali avessino a riavere tutto el contado di Pisa, a mandare in Pisa uno podestá, con questo che Vicopisano e le fortezze fussino tenute da' pisani per loro sicurtá; ed el duca di Ferrara vi avessi a mandare uno dottore che fussi proposto alle appellazioni, e credo ancora al criminale.

Dispiacque assai a' viniziani questo lodo, perché dicevano che rimanendo e' pisani abandonati, venivano assolutamente in mano de' fiorentini; e però, che recuperando, come si poteva dire, e' fiorentini per virtú di questo lodo Pisa, dovevano essere condannati a satisfargli di presente almeno di buona parte delle spese fatte in questa guerra che ascendevano alla somma di ducati settecentomila o piú; e dolsonsi in modo del duca, che egli temé assai non gli fussi fatto villania e fu costretto, per satisfare loro, aggiugnere pochi dí poi al lodo certe dichiarazione, le quali restrignevano le preeminenzie e iurisdizione che e' fiorentini avevano a avere in Pisa, e fortificavono la sicurtá de' pisani. E fatto questo, doppo qualche dí si risolverono volentieri al lodo, non giá ratificandolo espressamente, ma cavando le gente di Pisa e Casentino al tempo debito, dissono averlo ratificato co' fatti.

Furono le medesime doglienze ne' fiorentini, a' quali dispiacquono due cose: l'una che rimanendo le fortezze a guardia ed in mano de' pisani, loro non riacquistavano el dominio della cittá, in modo che e' pisani rimanevano liberi di potere ogni volta di nuovo ribellarsi, il che era credibile farebbono, rispetto alla ostinazione e malignitá loro ed allo odio grande ci portano; l'altra che e' pareva aspro che e' viniziani, e' quali, per avere occupato le cose nostre e molestatoci ingiustamente, avevano di ragione a rifarci di quello avamo speso, fussino pel lodo fatti creditori di ducati centottantamila; né ci pareva beneficio l'avere a rilasciare Pisa ed el Casentino, sapendosi che erano in termini che vi potevano poco stare, e però furono ambigui al ratificare; ma confortandone instantemente el duca di Milano, e mostrando che ogni principio di entrare in Pisa in qualunque forma era da stimare assai, perché non mancherebbono poi de' modi a insignorirsene interamente, e che la somma del danaio per essere divisa in tempi lunghi non era grave, e promettendo anche aiutargli in questo pagamento, finalmente ratificorono.

Minore ambiguitá fu ne' pisani, perché parendo loro essere stati rivenduti da' viniziani, e non si fidando delle promesse de' fiorentini e che e' patti avessino a essere loro osservati, non vollono in modo alcuno acconsentire, benché el duca di Milano tenessi pratiche ed ogni industria che e' si disponessino. E cosi el duca rimase ingannato delle ragioni per le quali si era affaticato su questo accordo; perché né e' viniziani gliene seppono grado, né e' fiorentini per la ostinazione de' pisani rimasono in modo espediti che si potessi valere di loro o di loro gente.

Fatto lo accordo ed osservato dalle parte principale, e' fiorentini entrorono in Bibbiena abandonata e gittorono le mura in terra, il che fu biasimato perché parve contro allo accordo, nel quale si era promesso perdonare agli uomini di Bibbiena; parve ancora disutile, perché per rispetto de' pisani pareva tempo da usare dolcezza. Pisa rimase in mano de' pisani, e cognoscendosi bisognava la forza, dirizzandosi gli animi a farne impresa, perché Pagolo Vitelli, fatto lo accordo, era ito a Castello non molto fermo colla cittá, vi fu mandato da' dieci Piero Corsini, el quale, fatte con lui nuove riconvenzione, lo ricondusse in quello di Pisa, e lui vi rimase commessario insieme con Pierfrancesco Tosinghi che vi era prima commessario per stanza.

Nel quale tempo avendosi a creare e' dieci di balia nuovi, e faccendosene secondo lo ordine le nominazioni in consiglio grande dove andorono sempre a partito e' primi uomini della cittá, non fu mai possibile ne vincessi nessuno, e benché la signoria ne facessi molte volte pruova, tutto fu vano; in modo che e' fu necessario lasciare la città, in tempi di guerra e di imprese grande, sanza el magistrato de' dieci. Le cagioni furono, perché la guerra di Pisa era stata molto lunga e vi si era speso drento somma infinita di danari con quegli si erano dati al re di Francia, e tutti sanza frutto e successo alcuno; in modo che sendo multiplicato ogni di e' nostri disordini, la moltitudine che non considera la circumstanzia delle cose, credeva che e' fussi proceduto perché e' primi cittadini non avessino voluta la recuperazione di Pisa, anzi avessino avuto caro tenere la cittá in continui affanni, acciò che la avessi più bisogno della opera loro e per avere più facilmente occasione, quanto piú fussino stracchi ed indeboliti e' cittadini, mutare

el consiglio grande: e perché questi primi sempre intervenivano nel magistrato de' dieci, però el nome di quello magistrato era in sommo odio, e vulgarmente per gli uomini più popolani si diceva: « né dieci né danari non fanno pe' nostri pari ». Aggiugnevasi che, come interviene quando e' cittadini non hanno uno sopracapo chi e' temino o riverischino, le spezialtá di molti che erano stati de' dieci, erano sute grandissime, si in dare favori estraordinari a qualche condottiere, come dicemo di sopra del conte Rinuccio, si in volere fare guadagnare qualche cosa a' cittadini loro parenti o amici; in modo che quando si era fatto qualche fazione, avevano mandato fuora sanza alcuno proposito uno numero grandissimo di commessari; delle quali cose erano multiplicate assai le spese della città, ed oltre a una difficultà estrema che si era introdotta di vincere provisione di danari in consiglio grande, el nome del magistrato de' dieci era allora più esoso al popolo che cosa si potessi loro proporre. E però disperata la signoria, che ne era gonfaloniere di giustizia per maggio e giugno Francesco Gherardi, che e' si vincessino e' dieci, governava lei le cose della guerra, chiamando sempre una pratica de' primi cittadini, per consiglio de' quali si deliberavano le cose importante; e vòlti gli animi di tutti alla impresa di Pisa, esaminando le forze nostre e degli avversari, si conchiuse che, poi che e' visani erano abbandonati e per le condizione di Italia non potevano sperare soccorso potente di luogo alcuno, le nostre gente sole erano atte a espugnarla sanza e' favori del duca di Milano; al quale dispiacque assai el non essere richiesto, parendogli che la cittá non volessi in questo caso obligo seco, per non essere tenuta aiutarlo nella guerra contro a Francia, che tutto di riscaldava.

Fatta questa conclusione, e bisognando danari per la esecuzione, si messe in consiglio grande una provisione di danari, la quale aveva difficultá grandissima a vincerla per le condizioni dette di sopra, e perché el popolo desiderava che nella elezione de e' magistrati di drento e di onore si seguitassi quello modo che si teneva negli ufici di fuora e di utile,

cioè di imborsare tutti quegli che avessino vinto per la metá delle fave e una piú, e però davano le fave bianche a ogni cosa. Fecesene pratica; e veduto quanto importava Pisa alla cittá e come la impresa, per essere e' pisani soli, era molto riuscibile e più che fussi stata in tempo alcuno doppo el 94, con tutto che el desiderio del popolo si cognoscessi dannoso alla città, pure per meno male si conchiuse di fare una nuova provisione di danari, nella quale si congiunse che gli ufici di drento si eleggessino come quegli di fuora, eccetto che e' si nominassi chi doveva andare a partito. E cosi proposta questa provisione, era el popolo tanto infastidito del pagare danari, ed anche aveva si poca fede in Paolo Vitelli, che non si sarebbe vinta; se non che Francesco Gherardi gonfaloniere con tanta destrezza ed umanitá e con modi tanto dolci e da prudente seguitò di proporre la provisione, che finalmente per virtú sua, benché non sanza difficultá grande, si ottenne.

La quale vinta, subito si dettono danari in campo, ed el capitano nostro andatone a campo a Cascina con sua grandissima gloria in pochissimi dí la espugnò. Benché, come lo menava la sorte sua, questa vittoria gli multiplicassi carico col popolo; perché in Cascina fu preso Rinieri figliuolo di messer Pietro Paolo dalla Sassetta, el quale, sendo nella guerra de' pisani a' soldi nostri, si era di poi partito occultamente, non so per che cagione, ed itosene a Pisa, dove in ogni tempo, e massime quando el duca Ercole détte el lodo, aveva operato assai contro alla città, confortando allora e' pisani a non volere ratificare; e perché questi portamenti erano in lui tanto più molesti quanto più erano alieni da uno nostro raccomandato e che fussi stato a' soldi nostri, però era in sommo odio al popolo. Aggiugnevasi che sendo costui stato non molto innanzi a Milano, si riputava che se el duca malignava nelle cose di Pisa, di che la cittá non era in tutto chiara, lui sapessi el segreto suo; e però sendo lui stato preso, fu subito scritto al capitano che l'aveva nelle mani, lo mandassi a Firenze; e si giudicava che da poi che e' fussi esaminato di quello sapeva, gli sarebbe tagliato el capo; ed aspettandosi a Firenze, venne nuove come lui si era fuggito, ed in fatto fu lasciato da Paolo, el quale non volle essere bargello di uno soldalo da bene e valente. Ma a Firenze chi aveva sospetto di lui interpretò perché e' non volle che Rinieri, che sapeva e' segreti de' pisani e si credeva sapessi quegli del duca circa alle cose di Pisa, lo scoprissi di pratiche tenute col duca e co' pisani contro alla città; e per questa voce si accrebbe grandemente la mala opinione era di lui ed el carico aveva di malignare in queste cose.

Presa Cascina, uscí la signoria vecchia con tanta grazia e favore di Francesco Gherardi, che sanza dubio molti anni innanzi non era stato uno gonfaloniere di giustizia che fussi uscito con benivolenzia pari a lui; in modo che al certo e' si trovava con più credito ed autorità nel popolo che altro cittadino da Firenze; ed entrata la signoria nuova, fatta per tratta, si attendeva e nella città ed in campo a provedere le cose oportune per andare a campo a Pisa.

Nel quale tempo crescevano ogni di le angustie del duca di Milano, perché el re di Francia si ordinava e metteva in punto con gran celeritá; el papa, con tutto avessi tenuto qualche pratica di accordo col duca, si era dichiarato talmente pel re, che monsignore Ascanio disperato di potere fare frutto con lui ed anche forse temendo di sé, aveva abbandonato la corte ed itosene a Milano; nel medesimo termine erano e' viniziani, risoluti interamente, per la ambizione di acquistare Cremona, alla disfazione dello stato di Milano; le cose della Magna erano si fredde che e' disegni fatti di quella provincia riuscivano fondati in aria; non si poteva durante la impresa di Pisa fare fondamento in Pagolo Vitelli. In modo che el duca era in cattivi termini, e massime che per sua colpa si privava di uno rimedio che sarebbe stato in sua potestá; perché sendo nate certe differenzie tra lui ed el marchese di Mantova, suo capitano, circa alla condotta, le quali erano nutrite da messer Galeazzo da Sanseverino per ambizione di essere lui capitano in luogo del marchese, fu si poco in questa parte el giudicio del duca, che non vi pose rimedio; in forma che el marchese si alienò

da lui, e cosi per colpa sua gli usci di mano uno instrumento che pareva attissimo o a guidare lo esercito contro a' franzesi o a difendere lo stato di Milano dalla banda de' viniziani.

Per le quali cose vedendosi a Firenze la debolezza sua, ed instando el re che la cittá si dichiarassi in suo favore, erano vari e' pareri de' cittadini: alcuni non si volevano inimicare al duca, parendo fussi cattivo pagamento agli aiuti e favori ci aveva dati, e' quali erano stati di natura che si poteva dire per opera sua e' viniziani essere stati cacciati di Toscana; ed inoltre giudicando che el duca colla potenzia sua e co' favori trarrebbe della Magna, si difenderebbe in modo che non sarebbe inghiottito si facilmente come era la opinione di molti, ed a questo parere concorrevano massime quegli che si erano travagliati contro al frate, che sempre erano stati inclinati alle cose del duca e più alieni da Francia; alcuni altri considerando la gran potenzia del re di Francia congiunto co' viniziani e col papa, facevano giudicio che lo stato di Milano non avessi rimedio e che e' fussi pazzia volere perire con lui, ricordando quanto fussi stato el danno della cittá nel 94 per volere opporsi al re Carlo; e cosi sendo di varie opinione e' cittadini, non se ne faceva conclusione o risoluzione alcuna.

In questo tempo, sendo a ordine gli apparati della guerra, Pagolo Vitelli col nostro esercito si pose a campo a Pisa a di ..... ed avendo piantate le artiglierie, cominciò a strignere la terra; e di poi el dí di san Lorenzo, non sendo ordine al dare la battaglia, presono e' soldati suoi Stampace, ròcca forte di Pisa. Per la quale perdita in modo sbigottirono e' pisani che si cominciorono a ritirare indrieto, e messer Piero Gambacorti ed alcuni altri fuggirono a Lucca; in forma che se e' si seguitava la vittoria, Pisa era sanza dubio el di nostra. E durò questa occasione, come dicono, bene otto o dieci ore; ma el capitano che non aveva ordinato el dí dare la battaglia, non credendo forse che e' nimici fussino in tanto terrore e disordine, fermò e' soldati sua; e però e' pisani rincorati feciono ripari da quella parte, in modo che per la via di Stampace non si potessi entrare nella terra. Erano intanto cominciate

nel campo nostro, per la cattiva aria che vi suole essere in quegli tempi, certe febre pestilenziale, delle quale molti erano già amalati, e fra gli altri tutti a dua e' commessari, che ne mori Piero Corsini; e furono mandati subito in luogo loro Francesco Gherardi e Paolantonio Soderini e' quali vi ammalorono in pochi di, in forma che e' cittadini vi andavano male volentieri; pure vi fu mandato Luigi della Stufa e Pierantonio Bandini che subito ammalorono; e vi fu di poi mandato Piero Vespucci che ancora lui in ultimo ne tornò ammalato a Firenze.

In questo mezzo el capitano aveva colle artiglierie gittato in terra tanto muro, che molti giudicavano che, dandosi la battaglia, Pisa si otterrebbe; e lui non lo negava, ma diceva sarebbe con molta uccisione degli uomini suoi, e però essere meglio differire el darla tre o quattro di, perché sarebbe in terra tanto muro, che al certo con poco danno e pericolo de' soldati si vincerebbe; e però essere meglio pigliare el partito più sicuro, massime che in si piccola dilazione non poteva sopravenire nulla che piggiorassi le condizione nostre. E finalmente avendo diterminato el di di dare la battaglia, ed essendo quello di venuta per sua richiesta in Firenze la tavola di Santa Maria Impruneta, erano tante multiplicate le malattie in campo, che vi si trovò si poco numero di sani, massime essendo ammalato ancora el capitano, che non si potette dare la battaglia; e pochi di poi, diminuendosi ogni di lo esercito nostro ed essendo entrati in Pisa, mandati da' lucchesi, trecento fanti, disperata la vittoria, si levò da campo. La quale cosa gli accrebbe infinitamente el carico aveva nella cittá, e non solo apresso la moltitudine ed e' volgari, ma ancora apresso a molti che usavano el palagio ed avevano autorità.

E cosí si terminò questa impresa di Pisa, la quale fu cominciata con speranza grandissima di avere a riuscire, avendo uno esercito grosso, uno capitano valente, e gli inimici soli ed abbandonati di soccorso da tutti e' potentati di Italia. Ma el fine fu vergognoso e con assai danno, rispetto alla spesa fatta che fu grande, ed alla morte di più commessari, cioè di Piero

Corsini, Francesco Gherardi, Paolantonio Soderini e Pierantonio Bandini, de' quali Francesco Gherardi che nuovamente era salito in somma benivolenzia, non poté piú dolere alla cittá; la quale universalmente non si dolse della morte di Paolantonio, perché con tutto fussi valentissimo uomo e molto prudente ed eloquente ed amatore della libertá, nondimeno era tenuto ambizioso, e che desiderassi mutare el governo e ristrignere lo stato in pochi cittadini.

Levato el campo da Pisa, si creò la signoria nuova per settembre ed ottobre, che ne fu gonfaloniere Giovacchino Guasconi; nel principio della quale trattando Paolo, desideroso di recuperare l'onore suo, che si rifacessi el campo, e di ritornare a Pisa, mostrando per molte ragioni che erano capace a qualche savio, che la impresa era facile, nondimeno la città vi rinculava e si risolveva al no, parte per essere stracca, parte per non avere più fede in Pagolo, el sospetto del quale ogni di cresceva per molti conti, massime doppo la tornata di Piero Vespucci che ne fece malissima relazione. In modo che non potendo la cosa stare più cosi, che fussi capitano nostro uno riputato inimico nostro, anzi bisognando facessi qualche effetto, in ultimo Bernardo Rucellai, Filippo Buondelmonti, Luca degli Albizzi, concorrendo ancora nel parere loro Antonio Canigiani e Braccio Martelli che erano commessari in campo, ristrettisi col gonfaloniere e con Francesco Guiducci e Niccolò di Alessandro Machiavelli che erano de' signori, gli persuasono volessino fare punire Pagolo; e disposti per mezzo di questi tre gli altri signori, eccetto Antonio Serristori, che per essere in casa ammalato non gli fu conferito nulla, la signoria commesse a' commessari di Cascina quello avessino a fare; e' quali sotto colore di praticare el rifare el campo, lo chiamorono in Cascina a consiglio e quivi lo sostennono; e subito, come era ordinato, el signore Piero dal Monte e conte Pirro da Marciano ne andorono al padiglione di Vitellozzo per pigliarlo, ma intesa la cosa, sendo urtati da certi suoi uomini, ebbe tempo a salvarsi e si fuggi a Pisa, donde poi si ridusse a Castello.

Venuta a Firenze la nuova della presa di Pagolo, la quale era segretissima a tutti e' primi cittadini, eccetti quegli che ne erano stati autori, la signoria, volendolo a Firenze, mandò subito per lui Filippo Buondelmonti e Luca di Antonio degli Albizzi, e' quali trovatolo per la via bene guardato, la sequente sera lo condussono a Firenze: ed avendolo subito esaminato a parole né cavandone cosa alcuna, lo messono alla fune, ed avendogli dati più tratti di fune e non confessando, lo ritrovorono con altri tormenti, ed ogni cosa in vano. E cosí avendo ricerche le lettere e scritture sua, ed esaminato con ogni modo Cerbone da Castello suo cancelliere, e messer Cherubino dal Borgo a San Sepolcro molto confidato suo, non vi trovorono cosa di sustanzia per la quale potessino comprendere che egli avessi, o per pratiche tenute con altri principi o per inclinazione sua ingannato la città. Ma sendo el gonfaloniere ed e' compagni in ferma opinione che lui avessi errato e che per essere uomo valente non si lasciassi sforzare da' tormenti, e cosi che messer Cherubino e Cerbone non confessassino perché lui non conferissi con loro e' sua segreti, lo effetto fu che gli otto per comandamento della signoria gli feciono, la sera poi che era stato condotto a Firenze, a ore ventitré, tagliare el capo, con grandissimo gaudio di tutto el popolo che lo riputava nocente, stando cheti e' cittadini di riputazione, a chi dispiaceva, per non venire in sospetto d'avere tenuto queste pratiche con lui. E cosí ebbe miseramente fine Pagolo Vitelli, el quale era allora in più riputazione che altro capitano di Italia.

Fu sanza dubio uomo valentissimo nella arte militare e di buono animo ed atto a cose grandi, ed aveva condotta la vittoria di Pisa in termini, che si può dire, quando vi fu a campo, si riducessi a uno asso; ma ebbe molte parte da non satisfare a una republica come questa: fu uomo avaro, e che con ogni cavillazione cercava di vantaggiarsi sempre nelle condotte e ne' pagamenti; fu rozzo, e che seguitando le opinione sua non mostrava di stimare punto e' commessari ed e' cittadini si avevano a maneggiare seco, il che lo fece venire

a noia a molti; volse sempre, nelle imprese che aveva a fare, tanti ordini e provedimenti, ed andare con tanta sicurtá e vantaggio, che recava alla cittá una spesa intollerabile, la quale trovandosi consumata per gli affanni di tanti anni, male volentieri comportava tanto carico; tenne sempre pratiche ed amicizie in Pistoia, nel Borgo a San Sepolcro ed in molte terre principale nostre, il che faceva sospetto a qualche savio che e' non fussi vòlto a fare stato e signoria nel dominio nostro.

Ma circa alla principale causa perché e' fu morto, è opinione quasi chiara che e' fussi innocente; ed ècci una ragione potentissima, perché sendo lui nel mestiere del soldo, lo stato e lo essere suo era in essere riputato uomo valente e fedele, le quali cose tanto gli dava lo acquisto di Pisa e gli toglieva el non l'avere, che si può dire fussi fondata in quella impresa la gloria e riputazione sua; e si vede che l'avere Pisa gli recava grandissimo onore ed utilitá sanza alcuno danno, e pel contrario el non l'avere, detrimento grandissimo sanza conoscervi drento compense di beneficio alcuno; inoltre se egli avessi malignato, non è da credere l'avessi fatto per suo disegno proprio, ma per qualche suo interesso che dependessi da satisfarne a altri: a' pisani non è credibile, perché da loro non poteva conseguire o danari o condizione o cosa alcuna, eccetto el dominio di Pisa, el quale gli sarebbe stato debito, sendo quella cittá spogliata ed avendola a difendere col suo; di poi di tanti pisani che si sono presi ne' tempi seguenti ed esaminati, de' quali ne è stati alcuni a chi erano noti tutti e' segreti di Pisa, ne sarebbe stato qualcuno da chi si sarebbe intesa questa pratica; a altri potentati di Italia ancora non è verisimile, né mai fu persona vi pensassi, eccetto al duca di Milano del quale si ebbe sospetto; e nondimeno chi considererá bene ne fará el giudicio medesimo, perché gli è certo che el duca, massime in questi ultimi tempi, desiderò assai che noi riavessimo Pisa per potere usare per capitano Pagolo in chi aveva gran fede; e quando fussi stato di appetito contrario, non è da credere che Pagolo l'avessi stimato, vedendolo

in tanto pericolo col re di Francia che non ne poteva più sperare cosa alcuna. In modo che per queste ragione io tengo certissimo che Pagolo andassi dirittamente colla città, e desiderassi per lo interesse ed onore suo sopra ogni altra cosa la vittoria di Pisa.

Il che è tanto più credibile, quanto meglio si possono giustificare le calunnie dategli e che lo mettevano in sospetto: e prima, se preso Vicopisano e' non volle andare diritto a Cascina e di poi alla espugnazione di Pisa, anzi fini la state nello acquisto di Librafatta, di Torre di foce ed in fare bastioni, ne fu cagione perché e' pareva impossibile, sendo in Pisa molti valenti uomini pisani e molti soldati de' viniziani, ed essendo aperta la via del soccorso, acquistarla se prima non si chiudevano e' luoghi donde potessi venire aiuto; la quale cosa fatta, giudicava che el vedersi stretti e sanza speranza di più aiuto gli invilirebbe tanto che più facilmente si condurrebbono, ed inoltre che per questo modo mancherebbono loro le cose necessarie, in modo che o colle arme o colla fame se n'arebbe onore. E che questa fussi ragione di savio ci hanno dimostro poi gli effetti, e' quali ci hanno mostro quanto sieno state difficile le imprese fatte contro a' pisani, ancora soli ed abbandonati da ognuno.

Se le cose del Casentino andorono più adagio che non si sperava o desiderava, ne fu cagione lo essere nel cuore del verno ed in luoghi asprissimi, la emulazione fra lui ed el conte Rinuccio, che faceva gli effetti suoi ancora in Firenze, e' provedimenti che per la stracchezza della città e malo governo si facevano tardi e deboli. Se lasciò andare Rinieri della Sassetta, non fu per dubio che e' rivelassi le pratiche sue col duca, le quali né l'uno né l'altro, quando fussino state, gli arebbe confidate, ma perché vedendolo andare a una morte e strazio manifesto, seguitò in questo la commune consuetudine de' soldati di Italia, che considerando a' casi che possono intervenire in sé, si riguardano l'uno l'altro. Se el dí di san Lorenzo, che si prese Stampace non seguitò contro agli inimici, fu perché quella vittoria fu sanza ordine ed improvisa, ed in dí che non era deputato

el dare la battaglia, in modo che lui non sapendo el disordine degli inimici, si stette come prima aveva disegnato; se e' differí poi el dare la battaglia, fu perché non considerando a' casi estraordinari delle malattie, giudicò Pisa essere in termini che conveniva si pigliassi, e però volle più tosto differire tre o quattro dí per acquistarla con poco pericolo e facilmente, che averla più presto con difficultá e danno grandissimo; se in ultimo e' non dette la battaglia, ne furono causa le malattie, delle quali lui non era indovino, né vi poteva riparare. Per le quali cose si può conchiudere e fermare la innocenzia sua, e nondimeno la opinione contraria era tanto radicata in quasi ognuno, che la sua morte fu gratissima; in modo che Giovacchino Guasconi, benché e' non fussi valente uomo, anzi, come di poi si scoperse, debole e da poco, ne acquistò grandissima riputazione ed autoritá.

Soportò la morte Paolo con animo grandissimo e come si apartiene a' valenti uomini, non vilmente querelandosi e dolendosi, non faccendo segno di sbigottirsi e perturbarsi di una morte violenta e si vicina, e sempre dicendo che per suo conto e' sua figliuoli né quegli di casa sua non potrebbono mai essere chiamati traditori. Fu impiccato con lui messer Cherubino dal Borgo che era nostro ribelle, e Cerbone fu confinato nelle Stinche in perpetuo.

Fatto questo, el gonfaloniere volonteroso in tutte quelle cose in che e' credeva satisfare alla moltitudine, propose una legge, che e' si creassino cinque uomini con autorità di rivedere dove erano andati e' danari aveva spesi la città, ed e' conti di chi gli aveva maneggiati, e chiarire debitori chi si trovassi in mano danari apartenenti al commune; la quale legge vinta e creati e' cittadini, fu cosa ridicula che, come gli usci di palagio, fu notificato a loro, ed el primo che fussi da loro condannato. E la cagione fu, perché sendo lui imbasciadore in Francia, ed a Milano messer Francesco Pepi, si fece una legge per la quale si accrescevano e' salari agli imbasciadori; e perché le leggi raguardano in futuro, messer Francesco Pepi e lui, che giá erano fuori, non vi si

includevano e non vi furono compresi espressamente, o per inavvertenzia di chi la fece o pure perché cosi fussi la loro intenzione. Di che ritornati a Firenze, e parendo che, se bene secondo el rigore non avessino a godere el beneficio di quella legge, pure che la equitá gli aiutassi e vi fussi la medesima ragione che negli altri che furono fatti poi, cercorono di essere pagati in quella forma; e Giovacchino sendo gonfaloniere scioccamente fece pagare sé e messer Francesco. E però subito come fu uscito, sendo notificati a' cinque uficiali, furono chiariti debitori di quella somma e condannati a riporre su quello che avevano soprapreso; e cosi la legge fatta da Giovacchino in danno ed infamia di altri per satisfare al popolo, ritornò in capo suo.

## XIX.

Luigi XII occupa lo stato di Milano. — Il duca Lodovico fugge in Germania. — Accordi di Firenze col re. — Cesare Borgia occupa Imola e Forli. — La decima scalata. — Il duca Lodovico racquista Milano, ma è di nuovo vinto dai francesi e condotto prigioniero in Francia.

In questo tempo, e poi che el campo nostro si levò da Pisa ed innanzi fussi morto Pagolo Vitelli, e' franzesi, e con loro messer Gian Iacopo da Triulci fuoruscito di Milano ed inimico del duca, scesi in sullo stato di Milano, presono Non, castello fortissimo, ed altri luoghi di quello stato; da altra banda e' viniziani roppono guerra di verso Lodi. Ma perché el duca si rincorava difendersi da'viniziani con poca perdita e gli premevano più e' franzesi, spinse tutte le gente sua a Alessandria della Paglia alle frontiere de' franzesi sotto messer Galeazzo da Sanseverino, el quale era bellissimo giostratore, ma per viltá e poca esperienzia nella arte militare non punto atto a guidare uno campo; dove venendo e' franzesi doppo uno acquisto prestissimo di Valenza, Tortona ed altri luoghi circumstanti, inviliti bruttamente sanza aspettargli abandonorono Alessandria, in modo che tutta quella provincia si dette subito a' franzesi; ed el duca sbigottito, non avendo soccorso di luogo alcuno, dubitando non essere rinchiuso in Milano, accompagnato da monsignore Ascanio suo fratello, da messer Galeazzo da Sanseverino ed altri gentiluomini, insieme co' figliuoli e col tesoro si fuggi nella Magna, e lasciò el castelletto bene guardato, fattone castellano Bernardino da

Corte suo allevato, con disegno che tenendosi el castelletto, di fare esercito nella Magna, e per via del castello recuperare Milano.

E partito lui, e' milanesi, che giá avevano deputati alcuni gentiluomini a governo della terra, mandati imbasciadori a' franzesi, si dettono loro; e' quali, entrati drento pochi di poi, per defetto del castellano che vi era drento, el quale el duca aveva scelto per più fedele, acquistorono el castelletto; e cosi tutto lo stato di Milano venne interamente in mano del re, eccetto Cremona e la Ghiaradadda, le quali, secondo le convenzioni, furono de' viniziani; benché e' cremonesi, non ostante che el campo de' viniziani fussi intorno alle mura, stessino molti di duri e mandassino imbasciadori al re che gli volessi accettare. Ma el re, con tutto che ne fussi stimolato molto da' milanesi, non vi volle acconsentire né mancare della osservanzia della fede: e loro sanza colpo di spada acquistorono uno stato di entrata ducati centocinquantamila lo anno, e che era el terzo del ducato di Milano; benché in quel tempo medesimo avessino grandissimi danni dal turco, che tolse loro Modone, Lepanto, Corone, luoghi importantissimi. E cosí facilmente si perdé lo stato di Milano e divisesi in mano degli inimici sua.

La quale cosa benché dolessi a tutti quegli a chi dispiaceva Italia squarciarsi e venire al tutto in mano di barbari e da altra banda e' viniziani ogni di diventare maggiori, nondimeno ognuno d'accordo confessò che e' modi e portamenti di quello principe l'avessino meritato. Perché se bene e' fu signore di grande ingegno e valente uomo, e così mancassi di crudeltà e di molti vizi che sogliono avere e' tiranni, e potessi per molte considerazioni essere chiamato uomo virtuoso, pure queste virtù furono oscurate e coperte da molti vizi; perché e' fu disonesto nel peccato della soddomia, e come molti dissono, ancora da vecchio non meno paziente che agente; fu avaro vario mutabile e di poco animo; ma quello perché trovò meno compassione fu una ambizione infinita, la quale, per essere arbitro di Italia, lo costrinse a fare passare

el re Carlo ed empiere Italia di barbari; e poi sendo tornato el re Carlo in Francia ed essendo tempo da riunire Italia, a acconsentire anzi confortare e' viniziani pigliassino la guardia di Pisa, acciò che la guerra e perturbazione di altri aprissi la via a qualche suo ghiribizzo; le quali cose per giusto giudicio di Dio, ritornorono, benché con danno e ruina di altri, finalmente sopra el capo suo.

Spacciato lo stato di Milano, la città nostra rimase molto ambigua ed in aria, perché, avanti che le genti del re scendessino in Italia, sendo richiesti dal re capitolare seco contro al duca di Milano, l'avevano sempre recusato, allegando non poterlo fare perché el duca guasterebbe loro la impresa di Pisa; pure strignendoli, si gli era secretamente promesso di non gli essere contro, con speranza che espedite le cose di Pisa, si procederebbe più lá. Venute di poi le gente sua in Italia, strignendo ogni di più lui la declarazione, la città se ne risolvé tanto adagio, che lui acquistò prima Milano che se ne facessi conclusione alcuna; nondimeno gli oratori nostri feciono seco in Lione una bozza di appuntamento con condizione assai ragionevole, con riservo che fra tanti giorni avessi a essere approvato dalla città.

Nel qual tempo sendo giá venuto el re in Italia e parendogli, per essere le condizione sua migliore, da potere trarre da noi piú somma di danari, o perché gli fussi fatte sinistre relazione di noi che ci intendessimo col duca di Milano, stimulato ancora da' viniziani inimicissimi nostri e da messer Gian Iacopo da Triulzi al quale e' pisani aveano offerto el dominio di Pisa, e lui ne ricercava el consenso del re, mutò le condizione di quello si era ragionato in Francia; in modo che innanzi si facessi conclusione, furono le difficultá molte ed e' trattati lunghi; pure finalmente si fece conclusione, intervenendovi per la cittá con libera commissione gli oratori vecchi ed e' nuovi che erano stati mandati a congratularsi: messer Francesco Gualterotti, Lorenzo Lenzi (I) ed Alamanno Salviati. Di che fu lo

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha Lensi.]

effetto, che noi fumo finalmente accettati da lui in lega, e si obligò a mandare le gente sua a recuperare e restituirci Pisa e le cose nostre, eccetto Serezzana; ed e converso la cittá si obligò pagare a lui quella quantità di danari di che eravamo debitori al duca Lodovico, che ce ne aveva serviti in prestanza, che furono circa a fiorini venticinquemila; dargli un certo sussidio di uomini d'arme e di fanterie, in caso gli fussi molestato lo stato di Milano; e cosi per la impresa disegnava fare del reame di Napoli, servirlo di quattrocento uomini di arme e cinquemila svizzeri pagati per tre mesi, o in cambio di quegli svizzeri dargli ducati cinquantamila; tôrre a instanzia di San Piero in Vincola per nostro capitano el prefetto di Sinigaglia suo fratello. E si stipulò el contratto; e per molte parole e segni sua si fece allora giudicio fussi bene disposto inverso la cittá; e cosí stato poco a Milano, si ritornò in Francia, dove lo seguitorono per conto della città messer Francesco Gualterotti e Lorenzo Lenzi.

Ne' medesimi tempi sendo gonfaloniere di giustizia per novembre e dicembre Giovan Batista Ridolfi, uomo che per conto della casa, di essere riputato prudentissimo, e per molte qualitá era stimato assai, si propose in consiglio grande una provisione di danari, la quale non si vincendo ed essendo ita a partito molte volte, Giovan Batista non potendo soportare che una provisione si necessaria non si vincessi, rittosi disse: che se gli animi de' cittadini erano volere abandonare la cittá, che quegli eccelsi signori non lo patirebbono e, quando non avessino altro rimedio, sosterrebbono le paghe del Monte de' tre, quattro e sette per cento. La quale parola benché fussi detta con animo libero ed affezionato alla città, nondimeno dispiacque tanto a chi la udi, che ricimentandosi subito la provisione, gli scemò el favore in tanta somma che non fu più possibile vincerla. Il che ho voluto dire, perché chi ha a governare la cittá si ricordi che chi non può sforzare e' popoli, bisogna che proceda con loro con dolcezza e pazienzia; e come si viene all'aspro, cominciono a sdegnare ed intraversarsi, in modo che non si dispongono più a fare nulla.

In questo tempo Cesare Borgia, chiamato el Valentino per avere in Francia uno stato di quello titolo, con le gente di papa Alessandro suo padre ne venne allo acquisto dello stato di Imola e Furli: ed el re, secondo le convenzioni fatte con loro quando ottenne la dispensa, gli servi di trecento o quattrocento lancie di più condotte, sotto el governo di monsignore di Allegri, con tutto che per noi si facessi grande instanzia che prima mandassi a espedire la impresa di Pisa, ed el re vi fussi inclinato; ma lo vinse la importunitá del papa. La quale cosa vedendo quella madonna, donna di grandissimo animo e molto virile, mandatone a Firenze e' figliuoli, benché grandi, con tutto el mobile suo, si preparò gagliardamente alla difesa; ma sendo abbandonata da tutti, perché nessuno ardiva opporsi a chi aveva el segno e favore di Francia, finalmente ribellandosi e' popoli, e lei sendo rinchiusa ed assediata nella ròcca di Furli, el Valentino, o per mala guardia o per trattato di quegli che erano drento, ebbe la ròcca, dove presa madonna Caterina la mandò a Roma; e cosí insignoritosi di quello stato, fondò el principio suo e cominciò, per essere in sulle arme e co' danari e forze della Chiesa, a essere temuto.

Circa a questi tempi ancora, sendo venuto el tempo della prima paga s'aveva a fare a' viniziani de' ducati quindicimila per conto del lodo del duca di Ferrara, e non essendo fatta, e' viniziani feciono rapresaglia delle robe nostre che erano in sul territorio loro; la quale cosa non fu di danno, perché a' più de' mercatanti fiorentini che vi erano, non fu tocco nulla per privilegi avevano della civilità, e gli altri, sendone stati avvertiti, avevano assentate le cose loro, in forma che non se ne pati niente; e nondimeno, come si intese a Firenze, vi fu deputato imbasciadore per giustificare le cose nostre messer Guidantonio Vespucci; e di poi, parendo che questa gita fussi invano, mutato el consiglio in meglio, non fu mandato.

Nel medesimo anno, essendo gonfaloniere di giustizia per gennaio e febraio messer Francesco Pepi, ed avendo la cittá bisogno di danari, doppo molte dispute si propose finalmente

una gravezza ingiusta e disonesta ed in grandissimo danno di coloro che avevano entrata di possessione. Erasi doppo el 94 posta, per uno magistrato deputato a ciò, una decima universale a tutti e' beni de' secolari, ed erasi usata qualche anno, ponendone secondo e' casi che occorrevano, una, dua o tre per volta; ma perché questa decima gittava poco, chi era trovatore di gravezze nuove ordinò in detto tempo che vi si facessi su una scala in su quegli che pagavano di decima da cinque ducati in su, e di cinque ducati in cinque si multiplicassi, in modo che quando si poneva una decima, chi aveva di entrata cinquanta ducati gli toccava a pagare cinque ducati solo, chi n'aveva trecento, gliene sarebbe tocco da ottanta o cento; in modo che dove quello pagava uno decimo della entrata sua, questo altro ne pagava uno quarto o uno terzo, e chiamavasi decima scalata. Di modo che ponendosi l'anno tre o quattro di queste decime, chi aveva di entrata ducati cinquanta pagava uno terzo o un quarto della entrata sua; chi n'aveva trecento, pagava tutta la entrata sua; e multiplicandosi proporzionabilmente, chi aveva di entrata cinquecento o seicento ducati, pagava l'anno una volta e mezzo o dua la entrata sua.

Questo modo cosí proposto, benché fussi ingiustissimo e di danno al publico, perché gli è utilità della città mantenere le ricchezze, pure pensando ognuno alle commodità sua, aveva favore assai; principalmente tutti e' poveri, avendo a avere una gravezza, volevano più tosto questa che una altra, perché la gli offendeva poco; tutti coloro che erano ricchi di danari la favorivano, perché la non gli percoteva; restavano solo quegli avevano molte possessioni, e' quali erano pochi; e se alcuno altro, se ne ritraeva per la disonestá della cosa. Messasi a partito in consiglio e non si vincendo le prime volte, vi parlò su Luigi Scarlatti che era di collegio, molto vivamente, mostrando che egli era ragionevole che chi aveva più ricchezze sentissi più e' carichi della cittá, soggiugnendo che se e' si dolevano che questa gravezza gli impoverissi, che e' gli scemassino le spese; e se non potevano tenere cavalli

e servi, facessino come lui che andava in villa a piè e si serviva da sé; e con queste ed altre simili parole si riscaldò in modo, che el parlare suo di dispiacere e di disonestá avanzò la provisione. La quale si vinse con carico grande della signoria apresso agli uomini da bene, e tanto piú quanto sendo stato messo innanzi questo modo alla signoria passata, Giovan Batista Ridolfi, che era gonfaloniere, benché non fussi ricco di possessione, l'aveva sempre ostinatamente ricusata, in modo che a tempo suo non si apiccò mai.

Ritornato, come di sopra è detto, el re in Francia, lasciato bene guardato el castelletto e gente assai alle stanze nello stato nuovamente acquistato, e' milanesi che sommamente avevono desiderata la ruina del duca Lodovico, avevano mutato volontá; e con tutto che e' modi de' franzesi non fussino stati disonesti in verso loro e non gli avessino oppressati ed in effetto non si potessino dolere della signoria loro, nondimeno sendo di natura e sangui diversi, ed inoltre non si potendo assettare a mancare di quegli piaceri ed ornamenti dava la corte, ne erano tanto infastiditi che non gli potevano comportare; e però molti gentiluomini stimolorono segretamente el duca che era nella Magna, che e' volessi ritornare, mostrandogli la via essere facile a riacquistare lo stato suo. E però lui, seguitando e' loro conforti, ragunato buono esercito, accompagnato da Ascanio e gli altri che l'avevano seguitato, ne venne alla volta di Milano, e non trovando contradizione alcuna, riebbe pacificamente, da el castelletto in fuora, tutto quello tenevano e' franzesi di suo. E parendogli essere certo che e' franzesi ritornerebbono con grosso esercito in Italia, si volse a tutti quegli rimedi che e' poteva pensare importassino la salute sua: condusse assai svizzeri e lanzinech, in modo che fece uno potente esercito; mandò subito a Vinegia a pregargli volessino essere seco, promettendo loro quitanza di Cremona e Ghiaradadda, ed anche qualche altro vantaggio; scrisse a Firenze congratulandosi come con amici e richiedendo in tanto suo bisogno la restituzione di quegli danari aveva prestati loro; fece le medesime opere col pontefice; ed ogni cosa invano, perché né el papa, né e' viniziani, né e' fiorentini vollono in modo alcuno scostarsi dal re. Fece ogni sforzo di ottenere el castelletto, ma difendendosi e' franzesi gagliardamente ed avendo abondanzia d'ogni cosa, non lo ottenne.

Ma come la nuova di questa ribellione fu in Francia, si messono con somma velocità in ordine le gente da ritornare alla ricuperazione, e passorono e' monti con gran prestezza; nel quale tempo la cittá osservando le convenzione aveva col re, gli dette certa somma di danari in scambio degli uomini d'arme e fanterie di che era pe' capitoli obligata a servirlo per difesa della ducea di Milano. Da altra banda e' franzesi che erano in Romagna agli aiuti del Valentino, stretti insieme si ritrassono per tutto lo stato di Milano in Novara; donde che el duca parendogli non potere reggere tanta piena e bisognare tentare la fortuna, raccozzato tutto lo esercito suo, ne venne a Mortara alle frontiere de' franzesi, con animo di fare fatto di arme. Ma quegli svizzeri erano nel campo suo, tenuto pratica con svizzeri erano a' soldi del re, quando fu el tempo di apiccarsi si tirorono da parte; in forma che, abandonato dalle fanterie, fu con poca fatica rotto, e lui miserabilmente preso, ed insieme messer Galeazzo da Sanseverino; monsignore Ascanio fuggendo, fu in sulle terre de' viniziani preso da Bartolomeo d'Albiano loro condottiere e menatone prigione a Vinegia.

E' milanesi, udita la nuova, non avendo riparo alcuno, capitolorono, salvo l'avere e le persone, con patto di pagare al re in certi tempi ducati trecentomila, di che el re rimesse loro poi buona parte. El quale accordo dispiacque tanto a svizzeri, a chi era stato promesso che Milano andrebbe a sacco, che, rubate le artiglierie del re, si tirorono da canto in luogo sicuro, e fu necessario, per accordargli, dare loro, credo, ducati centomila che s'erano di presente avuti da' milanesi; e cosí Milano tornò nuovamente in mano del re, ed el duca ne fu menato prigione in Francia. E poco poi lo seguitò monsignore Ascanio, perché e' viniziani richiestine dal re, benché male volentieri, pure

per paura che avevano di lui gliene dettono; e per la medesima paura roppono e' salvocondotti a tutti e' gentiluomini milanesi che si erano fuggiti in sul loro, e gli dettono prigioni al re. E cosi gli Sforzeschi perderono interamente lo stato, sendo presi el duca ed Ascanio, e Caterina madonna d'Imola cacciata di signoria, ed inoltre un piccolo figliuoletto di Giovanni Galeazzo menatone in Francia e quivi fatto abate di una grossa badia; rimasene solo Giovanni signore di Pesero che poco poi perdé lo stato, ed Ermes fratello minore di Giovanni Galeazzo, uomo di poco sentimento, ed e' figliuoli del duca Lodovico, e' quali erano nella Magna in corte di Massimiliano; e cosi si notò che tre grandi case di Ragona, Sforzeschi e Medici, che avevano acquistato potenzia in Italia, averla ancora perduta quasi in uno medesimo tempo.

## XX.

Il re di Francia manda aiuti a Firenze contro Pisa. — Insuccesso dell'impresa. — Disordini di Pistoia. — Panciatichi e Cancellieri e loro fautori in Firenze. — Dissensi interni. — Primo gonfalonierato di Piero Soderini.

1500. Cominciò di poi l'anno 1500, con grandissima speranza di reintegrarsi delle cose nostre. Erasi la città molto rallegrata della vittoria del re, perché, sendo lui espedito, pareva potessi attendere a mandarci le gente alla impresa di Pisa, come era obligato pe' capitoli fatti a Milano; e tanto più si credeva lo dovessi fare, quanto più doppo la perdita di Milano eravamo stati constanti seco, e pagatogli quegli aiuti a che eravamo tenuti, e lui aveva continuamente promesso che riavendo Milano, riconoscerebbe la fede e fatiche nostre; e si presupponeva che, mandandoci le gente, la riputazione e forze loro fussino tali che assolutamente ci avessino a insignorire delle cose nostre. Fu adunche per publica commessione richiesto dagli oratori nostri, ricordatagli la integrità ed affezione della cittá, di volerci osservare le promesse; ed inoltre Lorenzo Lenzi, uno degli oratori, uomo vòlto al bene ma poco prudente, lo richiese sanza averne commessione, di Siena e Lucca; a che rispondendo el re: « se io ve le dessi, che daresti voi a me?» rispose in modo appiccò la pratica di danari. Della quale cosa ebbe a Firenze carico grandissimo, parendo che questa offerta potessi essere cagione di fare pensare al re in che modo potessi cavare della città tanta somma di danari, sanza acquistarne nondimeno Siena o Lucca; e fu riscritto agli oratori che tenessino pratica delle cose nostre e non pensassino a quelle d'altri.

El re adunche, richiesto della osservanzia de' capitoli, rispose essere parato; e si dette ordine che uno esercito grosso di uomini d'arme franzesi e fanterie di svizzeri e guasconi partissino a uno tempo diputato alla volta di Pisa, e fu dato loro per capitano monsignore di Beumonte, el quale, per averci al tempo del re Carlo restituito Livorno, era riputato amico e confidato alla cittá. Ed essendosi data a queste genti una paga del mese di maggio, si dondolò tutto el mese di che erano pagati innanzi partissino; perché avendo messer Giovanni Bentivogli per paura di questo esercito capitolato col re di pagargli in certi tempi ducati quarantamila, ed interim dargli buona sicurtá, e cosi e' signori della Mirandola, Coreggio e Carpi, non volle Roano, che si trovava a Milano e apresso a lui Piero Soderini, comandare a dette gente cavalcassino se prima non aveva ricevuto quelle sicurtá; e cosí consumorono tutto maggio in Lombardia a' propositi del re, benché pagati da noi. E però, non si potendo muovere sanza dare una altra paga, si fece una pratica grande di cittadini di quello era a fare, perché molti, insospettiti di questo indugio e dubitando non fussino inganni, giudicavano che e' fussi meglio rispiarmare e' danari e non tentare una impresa che sarebbe di spesa grandissima e di poi riuscirebbe vana. Finalmente vincendo al modo usato la cupiditá di Pisa, si diterminò seguitare e mandossi loro una altra paga; la quale giunta, si rassegnarono dette genti in Parmigiana, dove si trovò piú di millecinquecento fanti oltre al numero disegnato, e' quali bisognò pagare, ed avuta la paga si partirono per venirne a Pisa per la via di Pontriemoli; vennono di poi a Pietrasanta, e mandorono in Lucca a chiedere fussi consegnata loro, protestando altrimenti di trattargli come inimici e rubelli del re. Sopra la quale dimanda, benché in Lucca fussi tumulto grande, parendo agli uomini savi e da bene per fuggire maggiore male di concederla, e la multitudine di negarla, pure alla fine consegnorono loro e la terra e la fortezza.

Vennonne di poi all'intorno di Pisa, dove erano giá giunti Giovan Batista Ridolfi e Luca di Antonio degli Albizzi elèttivi commessari generali, e vi si accamporono del mese di giugno, sendo la opinione d'ognuno confermata per la riputazione aveva e per le gagliardissime parole avevano usate, che l'avessino in pochi di a inghiottire. La quale opinione fu assai ingannata dagli effetti; di che fu principalmente cagione la disubbidienzia ed e' disordini loro, accompagnata nondimeno da qualche nostro difetto d'avere scarsamente e con poco ordine proveduto a munizioni e vettovaglie. Perché consumando e straziando naturalmente quella gente quantitá assai di vettovaglie, e non ve ne sendo in quegli primi giorni che vennono in sul terreno nostro, molta abondanzia, cominciorono le fanterie a rubare quelle che venivano ed a disordinare el campo. Alle quali cose non ponendo el debito rimedio el capitano, benché desideroso di vincere la impresa, ma per non essere atto a farsi stimare ed ubbidire come si richiedeva, benché sul principio che si ridussono a campo a Pisa si portassino più moderatamente, in forma che feciono gagliarda fazione circa al battere el muro della terra con le artiglierie e dare una battaglia fiera; pure per ogni poco di vettovaglia che mancava ritornando a' primi modi, multiplicorono tanto e' disordini, che non solo rubavano e mettevano a sacco le vettovaglie che venivano in campo, ma etiam cominciorono a fare ogni di varie dimande disoneste e porre nuove taglie; delle quali non sendo contenti, gridavano e minacciavano el commessario nostro, che vi era rimasto solo Luca degli Albizzi, perché Giovan Batista, dicendo essere malato, si era tornato a Firenze. E finalmente el dí che si dava la paga a' svizzeri, e' guasconi, non sendo venuto ancora el tempo della paga loro a otto o dieci giorni, gridando che la paga non s'aveva a dare in uno medesimo campo a diversi tempi, si levorono da campo e presono la via di Lucca; né mai, benché fussino mandati a richiamare, vollono tornare indrieto, in forma che el campo diminuito di fanterie, fu constretto a levarsi quasi come rotto, con grandissima diminuzione della riputazione loro, la quale era grandissima per avere insino a quello di ottenuta ogni impresa che avevano fatta. E nel partire, una compagnia di svizzeri, venuti nuovamente in campo da per loro come venturieri, come uomini bestiali e sanza ragione prese Luca degli Albizzi nostro commessario chiedendo una paga, in forma che fu constretto per uscire delle loro mani promettere loro milletrecento ducati per una paga; e' quali, come fu libero da loro, gli mandò loro di quegli si trovava del commune.

Udita a Firenze questa partita loro, si fece giudicio nella moltitudine che questo fussi stato inganno fatto per ordine del re, in modo che nello universale se ne sparlava si bruttamente, quanto fussi possibile; da altra parte el re, dolendosi assai di questo disordine e parendogli metterci di onore grossamente, desiderava fermare almeno le genti di arme in sul nostro, per fare a' pisani una guerra guerreabile, insino a tanto che noi fussimo a ordine di danari ed altre cose necessarie a potere rifare la impresa. La quale cosa essendogli negata, parte per la impossibilitá della cittá, parte per el sospetto nato negli animi del popolo, si cominciò a alterare forte con noi, dicendo che questi disordini erano nati per non si essere provisto di vettovaglie e munizioni come si doveva, o perché cosí credessi per suggestione di quegli capitani che erono stati nella impresa, o pure perché, non ostante sapessi el vero, volessi salvare l'onore delle sue genti el più poteva. Alterossi ancora assai perché non avendo noi, come è di costume de' svizzeri, voluto pagare loro la paga del ritorno, perché ci pareva che e' portamenti loro la avessino male meritata e perché gli uomini savi non potevano disporre el popolo a questi pagamenti e' quali non si potevano, sanza porre nuovi danari, fare, cominciorono a gonfiare gli animi. Di che el re si sdegnò assai, e rivocate le gente, si riserbò Pietrasanta e pochi mesi poi la rendé a' lucchesi, avutone però buona somma di danari; e cosi disposti male gli animi tra el re e noi, la cittá rimase seco in mala condizione, ed el timore fu causa non si rompessi seco apertamente; ma mala voluntá e poca fede vi era quanto fussi possibile.

Poi che e' franzesi furono levati da campo da Pisa e partiti ultimamente de' terreni nostri, e noi da altro canto spogliati di gente e riputazione e disordinati di danari, perché el popolo stracco di tante spese e disperato di ogni buono successo, non voleva vincere alcuna provisione di danari, e' pisani cominciorono a scorrere el contado di Pisa; per la qual cosa chi era a guardia di Librafatta e del bastione della Ventura, bastione fortissimo, avendo carestia di vettovaglie, e cosi di qualche munizione, ne dettono più volte aviso a Firenze; ed erano e' mancamenti loro si piccoli, che con dugento o trecento ducati si potevano riparare. Ma la signoria, che ne era gonfaloniere di giustizia Piero Gualterotti, uomo da poco nelle cose dello stato, e de' signori tra gli altri Filippo Buondelmonti, Piero Adimari, Piero Panciatichi e Piero di Niccolò Ardinghelli, non vi providono, e vollono più tosto alcuni di loro rimborsarsi di certa somma di danari che avevano prestati al commune, che soccorrere quegli luoghi acquistati e fatti con grandissima spesa e perdita di tempo. In forma che andandovi e' pisani a campo, quegli di drento mancando loro vettovaglie ed altre cose necessarie a difesa, si arrenderono; ed e' pisani avuta questa vittoria, si riserborono Librafatta ed el bastione disfeciono e rovinorono insino a' fondamenti. E cosi disordinandosi lo stato nostro, successe a tempo de' medesimi signori un altro maggiore inconveniente.

È la città di Pistoia divisa antichissimamente in due parti: Panciatichi e Cancellieri; e' quali sendo famiglie nobilissime avevono infetta e macchiato delle loro divisione tutta la città ed el contado, in modo che tra loro ed e' seguaci erano state più volte uccisione grandissime e cacciate ora dell'una parte ora dell'altra; in forma che questi odi ed acerbità erano doppo el corso di molti anni e di molte offese diventati in loro si naturali, che eziandio poi che perderono la loro libertà e vennono sotto la iurisdizione fiorentina, si continuorono, non ostante che, avendo perduto la amministrazione della città, fussi in parte cessata la materia per la quale gli uomini sogliono contendere. Ed avendo nelle loro quistione a ricorrere a Firenze,

avevano operato in modo che tutti gli uomini della cittá che maneggiavano lo stato, erano, continuandosi ancora ne' descendenti, battezzati fautori chi di una parte, chi di una altra; e nondimeno con una moderazione, che e' si ingegnavano che queste quistioni procedessino più tosto con favori, che con arme ed uccisione.

Doppo el 94 vi era quella medesima rabbia, e piú ne' sequaci ed aderenti ancora che ne' capi; perché l'una e l'altra famiglia, sendo per le antiche sedizione delle città di Italia fatti de' Grandi, non potevano secondo le legge di Pistoia participare degli ufici e preeminenzie loro; ed inoltre e' Cancellieri, venuti in povertá, erano in bassezza e di poco credito e qualitá. E' Panciatichi ancora, benché non fussino sí poveri, nondimeno non erano in quella ricchezza né in quello numero di uomini e potenzia che solevano essere; il che era proceduto da queste parti, nelle quali l'una e l'altra casa aveva sempre portato adosso tutti e' carichi e le spese, e non participato di quegli pochi utili che vi erano, e pel contrario e' partigiani trovatisi più a participare la utilità che e' pesi; in modo che sendo loro cresciuti, erano in tanto seguito che sostenevano el pondo della parte, e vedutosi per gli altri che v'avevano fatto bene, ognuno per acquistare cresceva tutto di queste quistione. E benché e' non fussino in più odio fra loro che e' solessino essere innanzi al 94, nondimeno, per essere la cittá nostra diminuita di forze e di riputazione, vi si cominciorono a esercitare piú vivamente; in forma che multiplicando d'uno inconveniente in uno altro, vi si era tenuti molti anni quasi fermamente commessari che si ingegnassino di pacificargli e non gli lasciare disordinare. Ed in ultimo, avendo l'una parte e l'altra più volte fattisi ingiuria e venuti in uccisione, la conclusione fu che a tempo di questa signoria, e' Cancellieri avendo avute fanterie del bolognese, donde sempre avevano tratto favore, per essere prima Rinuccio e poi Chiarito, pistolesi di quella parte, a' servigi di messer Giovanni Bentivogli, assaltorono con arme la parte panciatica, e non vi si potendo riparare pe' rettori e commessari vi erono, gli cacciorono di Pistoia ed arsono tutte le case de' capi di quella parte.

Ebbene la signoria grandissimo carico, perché intendendo le cose disordinarsi non vi feciono e' provedimenti bisognava e lasciorono scorrere e fare effetti di natura che furono per importare, come più chiaramente si dirá, la ribellione di Pistoia; in modo che uscirono di magistrato con grandissimo carico, gridando molti popolanotti, che si voleva seguitare lo esemplo de' passati e non fare de' signori di case di famiglia; e questo per essere stato gonfaloniere Piero Gualterotti, e de' signori Filippo Buondelmonti, Piero Adimari e Piero Panciatichi, tutti di famiglia. E' Panciatichi cacciati ne vennono miserabilmente a Firenze, dove consultandosi le cose loro, era gran disparere tra' cittadini, e molto si riscaldavano e' fautori dell'una parte e dell'altra. Gli amici de' Panciatichi erono in minore numero ed anche andavano lentamente, e ne erano quasi capi Piero Soderini, Piero Guicciardini, Alamanno ed Iacopo Salviati, e' quali non si scoprivano molto e procedevano con rispetto; ma lo universale e la moltitudine del popolo era volta in beneficio loro, mossi, come è usanza de' popoli, dalla compassione.

Allegavasi per costoro molte ragione: el debito della cittá superiore, che è di tenere e' sudditi in più quiete sia possibile ed in modo che e' possino usare e godere le cose loro, né essere molestati quando si portano bene; e se pure errano, avergli a punire e' superiori, non permettere che e' sudditi sieno giudici e castigatori l'uno dell'altro. Aggiugnevasi che e' Cancellieri non solo avevano errato in fare tanto eccesso, ma eziandio sprezzato tutti e' comandamenti e bandi de' nostri uficiali e commessari e contro a mille proibizione ed in sugli occhi loro avere per spazio di più di continuato ardere le case e guastare Pistoia; e però essere necessario per sicurtá dello stato farne tale dimostrazione, che sia esemplo a tutti gli altri sudditi che e' non abbino ardire muoversi contro alla voluntá della cittá; in ultimo essere da considerare bene che sendo stati e' delitti loro grandissimi, e conoscendo eglino quanto abbino offeso la cittá, non si fiderebbono mai, anzi alla prima occasione si ribellerebbono, e la disubidienzia

loro mostrava questo animo; e però essere necessario prevenire ed assicurarsene in modo, col restituire e' Panciatichi alla patria ed alle facultá, che piú non s'avessi da dubitarne.

Avevano e' Cancellieri moltissimi fautori: una parte naturalmente; una parte di quegli erano stati inimici de' Medici, e' quali odiavano e' Panciatichi perché Lorenzo e la casa de' Medici gli aveva sempre favoriti; una parte di quegli erano stati inimici de' Vitelli, perché una sorella di Paolo e di Vitellozzo era maritata a uno figliuolo di Niccolaio Bracciolini, uno de' capi panciatichi, e per questo rispetto e' Vitelli avevano sempre dato favore a quella parte. Eranne capi messer Guidantonio Vespucci, Bernardo Rucellai, messer Francesco Gualterotti, Giovan Batista Ridolfi, Guglielmo de' Pazzi, e' Nerli, Lorenzo di Pierfrancesco, Luca d'Antonio degli Albizzi, Iacopo Pandolfini; de' quali, Giovan Batista Ridolfi se ne portò sempre costumatissimamente, messer Guido e Bernardo Rucellai se ne scopersono in modo che n'ebbono grandissimo carico, e fu dal popolo imputato a loro in gran parte questo disordine.

Ingegnavansi di giustificare le cose fatte da' Cancellieri essere state per difetto e colpa de' Panciatichi, e che loro avevano dato principio a questo movimento, e però giustamente essere tornato loro in capo; scusavano la disubbidienzia, la quale non si era usata con animo deliberato, né contro al publico e segni o iurisdizione della città nostra, ma in sulla furia e contro a' loro inimici: mostravano che sendo e' Panciatichi stati favoriti da' Medici e Vitelli nostri rubelli, erano amici degli inimici nostri, e però essere da vezzeggiare e' Cancellieri acciò che non lasciassino gli inimici nostri alterarci lo stato di Pistoia. Conchiudevano che quando e' fussi l'utile della cittá procedere contro a' Cancellieri, che si voleva considerare se si poteva fare: essere Pistoia nelle mani loro, noi trovarci sanza arme, sanza forze, sanza riputazione e sanza danari; e però essere pericolo che, veduto lo animo nostro, non prevenissino e si ribellassino; consigliare loro che si cercassi colle ragione, co' conforti e modi buoni posare queste

quistione, rapacificargli insieme e fare che d'accordo e' Cancellieri gli rimettessino in Pistoia.

Consumavasi con queste quistione el tempo, né si faceva risoluzione, e quelle si facevano, per essere la cittá debole e sanza timone, non si eseguivano; in forma che in ultimo e' Panciatichi, disperati avere a tornare col braccio della cittá, si attesono a fare forti nel contado dove avevano gran parte, e vi si fece assai disordini ed uccisioni, come di sotto si dirá, con grandissima vergogna e vituperio della cittá. Ed allora si conobbe quanto sarebbe stato utile non si lasciare vincere alla ira e ritenere le gente di Francia alle stanze; perché e' pisani non arebbono preso el bastione e Librafatta, ed e' pistolesi, per paura di quelle forze e riputazione, non arebbono tanto disordinato.

In questo tempo sendo entrata la signoria nuova per settembre ed ottobre, che ne fu gonfaloniere Niccolò Zati, si rifece el magistrato de' dieci el quale era vacato piú di uno anno, e benché molte signorie avessino tentato rifargli, nondimeno non si era mai potuto ottenere; pure ora, considerato quanto importava alla cittá che non vi fussi uno magistrato di uomini prudenti e' quali vegghiassino continuamente le cose publiche e durassino parecchi mesi, fu più facile a condurvi lo universale. Ma perché el nome de' dieci di balia era in tanto odio e quella autoritá sí amplissima dispiaceva tanto, che el popolo non vi arebbe mai acconsentito, fu necessario, poi che altrimenti non si poteva, creare una provisione che e' si facessino e' dieci ne' modi usati, eccetto che, dove prima si toglievano quegli delle più fave, ora si traessino a sorte di quegli avessino vinto el partito per la metá delle fave ed una piú, e colla autoritá che davano le legge loro; eccetto che e' non potessino fare pace, triegua o lega, fare condotte di cavalli, né fare commessari per piú tempo che di otto dí, le quali cose si intendessino riservate al consiglio degli ottanta. E cosi vinta questa provisione e limitata la balía, si feciono e' dieci, che ne furono el gonfaloniere, messer Francesco Gualterotti, Piero Soderini, Giuliano Salviati, Giovacchino Guasconi ed altri.

Creossi poi la signoria sequente, che ne fu gonfaloniere Giovan Batista Bartolini, el quale ebbe più favore che messer Antonio Malegonnelle, uomo dottissimo e di grande riputazione, perché allora la grazia di Giovan Batista era tale che avanzava di fave tutti gli altri cittadini della città, in modo che, sendo andato Antonio del Vigna, uno de' dieci, capitano o vero podestà di Pistoia, fu fatto in poco tempo, e credo gli esercitassi a uno tratto, gonfaloniere di giustizia, de' dieci ed uficiale di Monte; che si feciono sanza carico di prestare al commune e per le più fave, in modo che si dette quello uficio non a' più ricchi, ma a chi aveva più credito e benivolenzia col popolo.

A tempo di questa signoria, el Valentino ne venne a campo a Faenza, della quale era signore Astore Manfredi, piccolo fanciullo e sotto la protezione de' viniziani; ma perché el Valentino aveva non solo el braccio del papa, ma ancora el favore del re di Francia, e' viniziani, preponendo l'utile allo onesto, rinunziarono la protezione e non gli vollono dare aiuto; in modo che sendo quella città abandonata da ognuno, Valentino vi venne a campo. Ma sendo quegli di drento ostinatissimi a difendere el signore loro, feciono una gagliarda resistenzia, in forma che concorrendovi le neve ed e' tempi aspri, che era nel cuore del verno, fu el Valentino constretto levarsene di campo, avendo prima e con le artiglierie e con battaglie tentato ogni cosa per averla.

Successe a questa signoria gonfaloniere di giustizia per gennaio e febraio Piero di Simone Carnesecchi, uomo bonario, ma di poca esperienzia e giudicio nelle cose dello stato; a tempo del quale, trovandosi la cittá sanza danari, sanza forze e soldati, ed el popolo in modo strano ed ostinato a non prestare fede a' suoi cittadini, che non voleva fare provisione alcuna, si trovava la cittá in gran disordine: da una banda el contado di Pisa in pericolo grande ed esposto a essere tutto di corso da' pisani; da altra, le cose di Pistoia in modo infiammate ed infistolite, che si dubitava che una parte non si gittassi in collo al Valentino, massime quegli di drento. A' quali

inconvenienti non potendo riparare la signoria, chiamò con animo grande una pratica di circa quaranta cittadini de' principali, e ragunatigli insieme, propose loro in che termini si trovassi la cittá, e che loro, per la affezione portavano alla patria, volevano consiglio in che modo s'avessi a riparare, disposti a seguitare tutto que[llo] (1) fussi consigliato dalla pratica. E fu la proposta loro di natura, che si comprese che e' concorrebbono ancora, quando cosí paressi a quegli cittadini, a levare via el consiglio grande.

Cominciossi adunche a consultare quello fussi da fare, e si trovorono le opinioni varie: a alcuni pareva che si mutassi lo stato del popolo e creassisi una balía di cittadini che avessino autorità quanto tutto el popolo di riformare e disporre delle cose della cittá; pareva a alcuni altri che e' non si toccassi el consiglio, ma si togliessino tutti e' cittadini che erano stati gonfalonieri di giustizia o commessari generali o imbasciadori a papi re e duchi, e' quali durassino a vita ed avessino quella autoritá che aveva el consiglio degli ottanta con qualche amplificazione più, come sarebbe che di questo numero s'avessino a creare e' dieci di balía e simili cose; altri giudicavano che el fare tanta alterazione sarebbe con troppa difficultá, scandolo e pericolo, e però, poi che e' non si poteva facilmente correggere tutti e' difetti che aveva el presente governo, che e' si correggessino quegli che erano più facili al condurgli e piú nocivi alla cittá; e che fra l'altre cose, la tarditá e difficultá del provedere a' danari era quella che era cagione di molti danni e disordini, conciosiaché o non si vincevano le provisione del danaro, o se si vincevano, si vincevano si tardi e doppo el tempo, che giugnevano a cosa fatta; in modo che quello che da principio si sarebbe schifato con mille ducati, non si poteva poi medicare con centomila; e perché la esperienzia tutto di mostrava che queste provisione avevano più fave nere che la metá, ma la difficultá era a condurle a dua terzi delle fave, però, che si facessi una provisione che, dove

<sup>(1) [</sup>Parola in parte cancellata da una macchia d'inchiostro.]

prima bisognava a vincersi nel consiglio una provisione di danari che avessi e' dua terzi delle fave, bastassi per l'avenire ne avessi la metá ed una piú.

E cosí sendo di opinione diverse, stettono in pratica piú dí, e finalmente riscaldando e' dispareri e non si concordando, non feciono risoluzione alcuna e cominciorono quando uno e quando uno altro a non volere più ragunarvisi; e fra gli altri Piero Soderini, sendo richiesto, non vi volle mai intervenire per parere amatore del governo presente ed acquistarne la benivolenzia del popolo; e cosí si scoperse che, benché a' primi cittadini dispiacessi questo modo di vivere e desiderassino si mutassi e si emendassi, nondimeno era in loro si grande la varietá de' pareri e la disunione causata per diversi rispetti e la poca fede ed intelligenzia avevono l'uno coll'altro, che nelle cose di racconciare lo stato non se ne sarebbe mai accozzati dodici di uno parere medesimo. Cosa brutta che tra e' primi cittadini della cittá e' quali avevano e' medesimi interessi nelle cose e di ragione dovevano avere e' medesimi giudici, fussi, in quello che si può dire concerneva lo essere loro, si poca fede, sí poca unione e sí poco animo.

Fu di poi creato gonfaloniere di giustizia per marzo ed aprile Piero Soderini e postagli allato una debole signoria, in modo che ne era padrone e disponevane a suo modo; e fu el disegno suo vòlto a farsi uomo populare e tenere termini in questo magistrato d'averne a piacere alla multitudine; e però dove prima e' sua antecessori solevano, e cosí si era osservato continuamente doppo el 94, ragunare pratiche de' primi cittadini co' quali si consultavano le cose importanti dello stato, lui chiamò pratiche rade volte, ma le conferiva e consultava co' collegi, e' quali quasi tutti e quasi sempre erano uomini spicciolati e di poca qualitá. Di qui nasceva dua effetti a suo proposito: l'uno, che egli ne acquistava grazia nel popolo, sendo tenuto amatore del consiglio, e che e' non si intendessi co' cittadini che erano a sospetto allo stato; l'altro, che sendo e' sua compagni ed e' collegi uomini deboli e di poco intendimento, si rapportavano in tutto al parere suo, e

cosí lui era signore ed arbitro delle deliberazioni s'avevano a fare. Seguitonne uno effetto pessimo per la cittá, perché e' collegi, avezzisi a suo tempo a intendere tutti e' segreti della cittá e deliberare tutte le cose importanti, vi vollono poi a tempo de' successori perseverare drento, ed in modo dare giudicio di tutte le cose di momento, che questa usanza pessima introdotta da lui fu, come di sotto si dirá, ne' casi di Arezzo quasi cagione di rovinare la cittá.

## XXI.

Imprese del Valentino in Romagna. — Sua venuta a Campi ed accordi con Firenze. — Lega tra Francia e Spagna ai danni del re di Napoli. — Lucrezia Borgia. — Nuovi accordi di Firenze col re di Francia. — Riforme interne.

1501. Seguitò lo anno 1501, sendo ancora gonfaloniere di giustizia Piero Soderini, nel quale tempo el Valentino, fatto giá, doppo l'acquisto di Imola e Furlí, signore di Rimino e di Pesero, e con poca difficultá, perché quegli signori Pandolfo Malatesta e Giovanni Sforza, inteso lo sforzo suo e non avendo riparo, non lo aspettorono, ritornò a campo a Faenza; e benché e' faventini sostenessino da principio ostinatamente lo impeto suo, pure di poi a ultimo stracchi e non avendo speranza di soccorso, gli arrenderono la cittá, pattuita prima la salute e liberazione di Astore loro signore. La qual cosa non osservò, perché lo menò seco prigione, ed usatolo, come si disse, libidinosamente, perché era fanciullo bellissimo, lo fece in ultimo amazzare, mostrando in uno tempo medesimo perfidia, lussuria e crudeltá grande. E cosí el Valentino acquistata Faenza e fatto signore di tanti stati di Romagna, venne in riputazione grande, e massime perché aveva un buono esercito ed era signore valente e molto liberale ed amato da' soldati ed aveva a' soldi sua Giampaolo Baglioni, Vitellozzo Vitelli, Paolo Orsini e quasi tutta la milizia di Italia; in modo che la cittá nostra non si trovando con ordine di forze e di

danari, e con la piaga di Pisa e di Pistoia, e drento con poco ordine e governo, né avendo intelligenzia o dependenzia alcuna da Francia, cominciò a temerne assai, massime per essere a' soldi sua e' Vitelli e gli Orsini, inimici della nostra città.

Espugnata che ebbe el Valentino Faenza, ne venne alla volta di Bologna per fare pruova di mutare quello stato ed insignorirsene per la Chiesa; ma vedendo che e' Bentivogli erano drento bene provisti e che la impresa sarebbe lunga e difficile, fatto certo accordo con loro e tocca buona somma di danari, si parti. E non essendo ancora uscito del bolognese, messer Giovanni fece amazzare messer Agamennone figliuolo di messer Galeazzo Mariscotti con certi altri sua fratelli, dicendo avevano tenuta pratica di dare al Valentino Bologna, o perché in fatto fussi vero o pure perché sotto questo colore volessi levarsegli dinanzi; parendogli che messer Agamennone fussi uomo di ingegno ed ambizioso, e che per nobilitá e per molti conti avessi séguito e riputazione grande in Bologna, Partito el Valentino di Bologna, se ne venne del mese di maggio sendo gonfaloniere di giustizia Lorenzo di Lotto Salviati, in su' terreni nostri; e per la via di Valdimarina ne venne a Campi, avendo lasciato Piero de' Medici a Luiano in bolognese ed avendo con seco Vitellozzo e gli Orsini.

Dette questa cosa alterazione assai nella cittá, perché el popolo fece giudicio che e' fussi venuto con ordine de' cittadini principali, e' quali con questo mezzo volessino mutare lo stato, ed accrebbesi questo sospetto, perché essendo entrato Valentino colle gente in Valdimarina, che è luogo stretto, fu opinione del volgo che se si fussi mandate le gente si potevano, sarebbe stato rotto, ma che chi l'aveva fatto venire, fussi stato operatore della salvazione sua. Per le quali cose inveleniti gli animi, e sparlandosi publicamente di molti, massime di Bernardo Rucellai, di Lorenzo di Pierfrancesco, de' Nerli, di Alfonso Strozzi e simili, fu pericolo che la moltitudine non corressi col fuoco a casa e' cittadini più nominati;

ma seguitando poco poi l'accordo con Valentino, si fermorono le cose, perché come Valentino fu giunto e férmosi a Campi, faccendo e' sua molti danni ne' luoghi circumvicini, gli fu mandati più oratori, fra gli altri el vescovo de' Pazzi, Benedetto de' Nerli, Piero Soderini ed Alamanno Salviati, e' quali finalmente feciono accordo con lui, e cosí se ne stipulò el contratto: che e' si partissi de' terreni nostri sanza fare più danno o lesione alcuna; fussi condotto per nostro capitano generale per tre anni, con certo numero d'uomini di arme e con condotta di ducati trentamila l'anno: lasciassisi Cerbone cancelliere de' Vitelli, a instanzia di Vitellozzo. E cosi convenuto, si parti accompagnato da Piero Soderini, Luigi dalla Stufa ed Alessandro Acciaiuoli, e' quali usassino seco l'uficio di imbasciadori ed attendessino come commessari a fare provedere pe' luoghi donde aveva a passare, acciò che e' non seguissi disordine; e benché si usassi tutte le diligenzie, nondimeno e' sua feciono molti danni pe' terreni nostri.

Questa venuta del Valentino potette essere causata da se proprio, perché stimassi, veduti e' disordini della città, averne a migliorare condizione, o disegnando la condotta o qualche altro acquisto; ma lui disse da poi molte volte cogli uomini nostri in sua giustificazione, che quando partí del bolognese, la intenzione sua era andarsene per Romagna e non toccare e' terreni nostri, ma che sendone richiesto instantissimamente da Vitellozzo e gli Orsini, non potette loro negarlo; ma che poi, vedendosi in sul nostro, volle pigliare quello vantaggio potette avere. Da altro canto Vitellozzo e gli Orsini, parlando a Campi separatamente cogli imbasciadori nostri che erano iti al duca Valentino, mostrorono con parole e gesti efficaci che Vitellozzo non pretendeva avere ricevuta ingiuria alcuna dalla cittá, ma da pochi cittadini; de' quali quando si pigliassi qualche onesto modo che vi fussi drento lo onore suo, sanza lesione però di chi l'aveva offeso, che e' vorrebbe essere buono figliuolo e servidore della cittá; e cosí gli Orsini perché e' conoscevano molto bene quanto questa amicizia potessi essere utile per l'una parte e per l'altra. Le quali offerte loro non

furono accettate, perché la brigata non se ne fidava, e dubitavasi non l'avessino fatto per mettere qualche disunione e scandolo.

Quel che si fussi la cagione di questa venuta, la fu di gran terrore a' cittadini savi per più cagione: l'una per il sospetto che prese el popolo a torto che e' cittadini vi tenessino mano, el quale multiplicò molto nella mente degli uomini e con tanta infamia de' primi, che a casa Piero Soderini furono dipinti ceppi e forche; l'altra, perché la città si trovava male condizionata col re, ed in modo che non molti giorni innanzi, non si gli faccendo e' pagamenti che s'avevano a fare per virtú de' capitoli fatti a Milano secondo e' debiti tempi, aveva molto svillaneggiato di parole Pierfrancesco Tosinghi nostro imbasciadore, insino a dirgli che non voleva che egli stessi in corte, perché non vi voleva imbasciadori degli inimici suoi: e però dubitorono e' più savi che questa mossa di Valentino non avessi origine da lui, che ci volessi battere con questo bastone. E per levarsi da dosso tanto affanno, acconsentirono a una condotta violenta, e che non si poteva osservare per la somma del danaro, e perché la cittá non si sarebbe potuta fidare di lui; e cosi feciono provisione di danari al re, in modo che lui addolcito comandò al Valentino che non ci molestassi. Partitosi el Valentino, ne venne in quello di Siena e con ordine di Pandolfo Petrucci suo intrinseco amico, voltò le gente a Piombino, ne cacciò el signore e si insignori di quello luogo con gran dispiacere della cittá che si doleva che ne' luoghi vicini multiplicassino tanto le forze sue.

Sopravenne quasi nel medesimo tempo a Italia nuovo accidente, perché el re di Francia, desideroso recuperare el reame di Napoli e veduto el re Federigo tenere pratiche grande con Ferrando re di Spagna, per non avere a combattere a un tratto con lui e con Spagna, aveva segretamente fatto accordo con Spagna di dividere insieme quello regno per metá; e di poi mandò le gente sue nel reame, le quali passorono pe' terreni nostri poco di poi che el duca Valentino si era partito. Da altra parte el re di Spagna, sendo ancora

segreto questo accordo fatto con Francia, mandò in Calavria una armata grossa con buono esercito, fattone capitano Consalvi Ferrando uomo valentissimo, dimostrando al re Federigo farlo per suo aiuto; ma come e' franzesi entrorono nel reame, si scoperse in loro favore.

El re Federigo, vedutosi tanta piena adosso, aveva fatto disegno di tenere Capova e messovi drento gran numero di fanterie ed ancora cavalli assai ed el conte Rinuccio da Marciano condotto pochi mesi innanzi a' soldi sua; ma e' fu tanto l'impeto e la gagliardia de' franzesi, che alla prima battaglia, e credo el primo dí poi che ebbono piantato le artiglierie, la espugnorono e vi feciono drento grandissima uccisione e crudeltá, e di soldati, fra' quali fu morto el conte Rinuccio, e di terrazzani, ché in su quella furia non perdonorono a sesso né a etá alcuna. La quale cosa intesa che ebbe el re Federigo, abbandonato Napoli, si fuggi in Ischia, e pochi di poi capitolò co' capitani del re dare loro Ischia e le fortezze del reame che erano in mano sua, e lui andarsene in Francia, dove avessi a essergli assegnato dal re uno stato di entrata di trentamila scudi l'anno; e cosí fatto questo accordo, si fece secondo e' patti la divisione tra Francia e Spagna, nella quale a Spagna toccò Calavria e credo lo Abruzzi, a Francia toccò Napoli, Capua, Caeta, l'Aquila ed el resto del reame.

Nel medesimo anno e del mese di settembre o di ottobre, papa Alessandro maritò madonna Lucrezia sua figliuola bastarda a don Alfonso primogenito di Ercole duca di Ferrara; el quale parentado fu per la parte del duca disonorevole, per essere lei bastarda e di casa privata, ed inoltre avere avuti dua mariti: uno el signore Giovanni di Pesero, dal quale fu menata, ma di poi el papa, fatto provare che gli era impotente, lo disfece; l'altro un bastardo di casa di Ragona, el quale fu di notte morto in Roma dal duca Valentino; e di poi perché era ferma opinione che el papa suo padre e Valentino suo fratello avessino avuto a fare con lei. E cosí pel contrario essere la casa da Esti nobilissima ed usa a parentadi grandi, perché la donna del duca Ercole era stata figliuola del re

Ferrando, e la prima donna di don Alfonso, che era morta sanza figliuoli, era stata figliuola del duca Galeazzo; e nondimeno fu tanta la instanzia che ne fece el re di Francia per satisfare al papa, tanta la dote, sí grande la sicurtá se ne cavò, perché al duca gli parve con questo parentado fermare lo stato suo, che e' si stimò più l'utile che l'onore; e cosí le cose del papa procedevano con grandissimo favore di fortuna.

Ne' medesimi tempi si trattava accordo tra el re di Francia da una parte, e Massimiano e Filippo arciduca di Borgogna da altra parte; la qual cosa desiderandosi assai da Francia, venne el cardinale di Roano, che assolutamente governava el re a Milano, e di quivi ne andò nella Magna a aboccarsi collo imperadore. Dove, doppo trattato di qualche dí, si conchiuse con molti patti segreti che pretendevano a acconciare a modo loro le cose di Italia, lega ed intelligenzia tra quegli principi, e publicamente si maritò a uno piccolo figlioletto dello arciduca una piccola fanciullina figliuola del re di Francia, promettendegli per dota lo stato di Milano; le quali convenzione, come di sotto si dirà, non ebbono effetto alcuno.

Fatta che ebbe monsignore di Roano questa conclusione, ne venne a Milano, dove gli fu mandato imbasciadori dalla città messer Antonio Malegonnelle e Benedetto de' Nerli. La cagione fu perché el re pretendeva che non avendo noi fattigli certi pagamenti a' debiti tempi ed inoltre non gli avendo pagati per la impresa del reame ducati cinquantamila in luogo de' fanti, secondo la forma de' capitoli fatti a Milano, essere rotti quegli capitoli, e lui non essere piú obligato a alcuna nostra protezione. E se bene la cittá si potessi assai giustificare, e massime perché a' cinquantamila ducati non era obligata se non doppo la recuperazione di Pisa e le altre cose nostre, nondimeno essendo lui piú potente ed avendo nelle nostre differenzie a essere giudice e parte, non accettava alcuna nostra giustificazione, mostrando apertamente essere male disposto contro a noi; e però la paura s'aveva di lui ed el desiderio che e' non avessi a malignare, era una delle cagioni che inclinava e' cittadini a volersi accordare seco. Ma la potissima era che noi ci trovavamo sanza soldati e sanza forze e sanza dependenzia di potentato alcuno che ci potessi difendere, ed e converso si vedeva essere in sull'arme e potentissimo el duca Valentino signore di Romagna e di Piombino, ambizioso ed inimico nostro e che aveva occasione di nuocerci per non avere noi osservatagli quella condotta che si era fatta per necessitá; e con lui in condotte ed intelligenzia stretta e' Vitelli, gli Orsini, Giampaolo Baglioni, lo stato di Siena e tutta quella fazione. Aggiugnevasi lo essere fuora e' Medici, e' quali intendendo la mala disposizione del papa e del re ed e' disordini nostri, tenevano strette pratiche con l'uno e con l'altro, promettendo somme grandi di danari se fussino restituiti in casa; ed a questi effetti si trovava Giuliano in Francia.

Le quali cose conosciute molto innanzi da savi cittadini, erano state cagione che loro avevano un pezzo innanzi desiderato che si facessi di nuovo qualche appuntamento col re; ma la moltitudine che era stracca dello spendere ed inoltre male disposta e contenta del re, non conoscendo da se medesima e' pericoli e non prestando fede a altri, non ne aveva mai voluto udire nulla; pure ora allargandosi e multiplicando tutto di e' pericoli nostri, conscendeva più facilmente. E perché si sapeva quanto monsignore di Roano poteva nel re, e che, acconcio lui, era acconcio ogni cosa, però vi fu mandati a trattare seco a Milano e' sopradetti imbasciadori, e' quali non feciono conclusione, perché Roano con varie cagioni differí tanto, che ebbe a tornare in Francia, dove lo seguitorono, oratori nuovi per la cittá, monsignore de' Soderini e Luca d'Antonio degli Albizzi, e' quali ebbono un maneggio molto difficile per la ingordigia che era in Francia e le contradizione che avavamo di Italia. In modo che dove si credette facessino in prima giunta apuntamento, furono da Lione rimessi a Bles, a Bles dondolati con varie scuse, tanto che vi consumorono in vano circa a otto mesi senza avere mai una buona parola, anzi ributtati sempre con modi villani dal re, dal Roano e da tutta la corte, e fatto in presenzia loro carezze e date lunghe audienze a Giuliano de' Medici, el quale prometteva loro danari assai, ed aveva per la via di Roma facultá di dare loro sicurtá di banchi. In forma che si ritrasse che la pratica nostra si mandava de industria a lungo e che la intenzione del re non era capitolare con noi, anzi lasciarci correre adosso qualche piena, a fine che o noi stretti dalla necessitá ci gli cacciassimo sotto con qualche suo grande vantaggio, o veramente che fussimo forzati rimettere e' Medici in casa, sperando in ogni tempo potersi più valere di loro che del presente stato; il che si vergognava fare colle arme e forze sue, non avendo nessuna giusta causa rispetto a portamenti nostri e la fede osservata colla casa sua.

Stavane la cittá molto sospesa ed in ambiguitá grande e sanza speranza di alcuno buono effetto; ma successe che, raffreddando lo accordo di Massimiano col re, lui mandò in Italia alcuni imbasciadori, fra' quali fu Ermes fratello del duca Giovan Galeazzo. Fermoronsi costoro in Firenze più dí e quivi feciono una capitolazione colla cittá, che in caso che Massimiano passassi in Italia per la corona dello imperio, la cittá pel debito aveva collo imperio, fussi tenuta a sovvenirlo di trentamila ducati in certi tempi. Prese el re per questa stanza degli imbasciadori e poi per la capitolazione qualche sospetto, che se e' ci stranava troppo, noi non ci alienassimo in tutto da lui e gittassimoci in collo a Massimiano, col quale, come è detto di sopra, cominciava a ingrossare; in forma che o per questa o per altre cagione, fece fuora di ogni opinione lo appuntamento con noi. Lo effetto del quale fu che noi fussimo obligati per tre anni dargli ogni anno ducati quarantamila; e lui per questo tempo si obligò alla protezione nostra contro a qualunque ci offendessi, e di mandare a' bisogni, quando lo richiedessimo, per difesa nostra quattrocento lancie. E benché questa somma di danari fussi grave alla cittá che era stracca per tante spese, nondimeno fu riputata buona nuova, parendo che rispetto alla riputazione e potenzia del re, né el Valentino, né e' Vitelli, né alcuno potentato di Italia ci dovessi molestare.

Fatto questo appuntamento, ed essendo cessato el sospetto

di guerre esterne, e non si pensando ancora alle cose di Pisa per la stagione dello anno che non era ancora da fare imprese, si volse el pensiero a due cose importanti della cittá: l'una, perché el comune aveva in queste guerre accattato moltissimi danari da' suoi cittadini, e però si trovava in molto debito e disagio perché se n'aveva a pagare loro gli interessi, pigliare qualche modo che in uno spazio di tempo si scaricassi questo debito, in forma che vi fussi drento la salvezza de' cittadini con più commodità del comune che fussi possibile; l'altra, perché e' podestá e capitani che venivano a rendere ragione nella città, menavano seco uomini imperiti ed ignoranti, e' quali o tenevano le lite immortale o le decidevano non in quel modo sarebbe stato giusto, pigliare forma che e' ci venissi a giudicare uomini valenti e buoni, acciò che la giustizia, che è uno de' membri principali della città, si amministrassi rettamente.

Ed alla prima parte, doppo lunghe consulte, si prese uno disegno secondo el quale el comune veniva a scaricarsi in sei anni di tutto el debito de' danari prestati, ma per le avversitá e spese che seguitorono nella cittá non si poté osservare; all'altra si ordinò che si eleggessi uno consiglio di giustizia che dovessi cominciare a novembre prossimo 1502, al quale si deputassino cinque dottori forestieri, uomini valenti, eletti da' signori e collegi, con salario di ducati cinquecento per uno, e' quali dovessino stare tre anni, ed avessino tutti insieme a giudicare le cause civili; e dalle sentenzie loro non si potessi appellare se non a loro medesimi. E perché gli uomini da bene più facilmente ci venissino, sendo aggiunto l'onore allo utile, si ordinò che sempre uno di loro fussi podestá, durando ciascuno nella podesteria per sei mesi; il che benché fussi fatto con ragione, nondimeno ha disonorato lo ufficio della podesteria, perché questi dottori sono stati eletti uomini di qualità che molti uomini nobili che solevano appetire questo uficio per onorarsene, ora non lo desiderano. E questo modo di giudicare che si chiamò consiglio di giustizia o vero Ruota, dura ancora che siáno a

dí 23 di febraio 1508, benché si sia fatta qualche variazione nello ordine del procedere, nel numero de' giudici e del salario; e nondimeno non ha fatto el frutto che si sperava e che doveva, perché la malignitá e la ignoranzia nostra è stata tale, che e' sono stati eletti quasi sempre uomini non idonei, e di poi entrati in uficio sono stati guasti, in modo che sono riusciti cattivi, e noi dapocamente e cattivamente gli abbiamo soportati.

## XXII.

Nuove decisioni contro Pisa. — Ribellioni di Valdichiana e di Arezzo. — Impresa di Vitellozzo. — Riscossa fiorentina: energica azione di Alamanno Salviati e della signoria. — Vitellozzo restituisce tutto. — Riacquisto di Pistoia.

1502. Successe lo anno 1502, anno di grandissimi movimenti e variazione per la cittá nostra; nel principio del quale parendo a' cittadini di essere per lo apuntamento fatto col re, sicuri da potere essere molestati, volsono gli animi alle cose di Pisa, alle quali, poi che e' franzesi vi furono a campo, si era atteso poco; e consultandosi quello fussi da fare, si conchiuse che e' non fussi di andarvi a campo perché la spesa sarebbe grande, e sí grande che la cittá esausta e piena di molti carichi la potrebbe male comportare; di poi la impresa sarebbe difficile, perché noi non avavamo a soldo uomini di qualità, né ci era in Italia chi condurre se non e' Vitelli e gli Orsini riputati inimici nostri, ed el marchese di Mantova che non si poteva tôrre perché se ne sarebbe dispiaciuto al re di Francia suo inimico; eraci poche altre arme di qualitá, e quelle erano obligate a' viniziani ed al re di Spagna, come el conte di Pitigliano, signore Bartolommeo d'Alviano ed e' Colonnesi; e però non si poteva fare uno esercito potente da andare a campo a Pisa, e quando si potessi fare, che e' pisani erano si ostinati e valenti nelle arme, e la città loro si munita e piena di artiglierie e cose necessarie al

difendersi, che non se ne poteva sperare facilmente vittoria; e massime che arebbono qualche rinfrescamento di fanti o dal Valentino o da' viniziani o da' nostri vicini, il che era facile a fare a ogni potentato benché piccolo, perché era spesa che aveva a durare pochi di.

Queste ragione cosi saviamente considerate e confermate colla esperienzia di molti anni che aveva dimostro quale frutto si fussi fatto delle provisioni gagliarde, feciono volgere gli animi de' cittadini a pensare che e' sarebbe bene dare loro el guasto al grano e di poi recuperare Librafatta e tenere cavalli quivi e negli altri luoghi oportuni del contado per proibire che in Pisa non entrassi vettovaglia per terra. E di poi fatto questo, si potrebbe col soldare qualche legno tenere chiusa la via di mare, e cosi temporeggiando ingegnarsi di consumargli in uno anno o in dua colla fame, al quale male non potrebbe resistere né la fortezza di Pisa, né la valentia degli uomini che vi erano drento; e gli altri potentati di Italia non vi potrebbono cosi di facile riparare, perché sarebbe cosa di grande spesa e disagio avere continuamente a mettere drento in Pisa e tenerla provista di vettovaglie; ed e contrario noi potremo fare queste cose con poca spesa; allegando che se cosí si fussi fatto dal 94 in qua e non atteso alle espedizione grosse, noi ci troverremo in più danari assai, ed e' pisani sarebbono tanto stati consumati ed attenuati, che Pisa sarebbe qualche anni innanzi stata nostra.

Fatta questa conclusione, perché non vegghiava uficio di dieci, perché el popolo invelenito nella venuta di Valentino contro a' primi cittadini, non aveva voluti poi creare, la signoria commesse a parecchi cittadini che attendessino a questa espedizione; e mentre che con gran caldezza si attendeva a questo ordine, e' pisani contro alla espettazione di ognuno presono furtivamente Vicopisano, per tristizia di alcuni fanti che vi erano drento, o per dapocaggine o cattività di Puccio Pucci che vi era castellano, el quale n'ebbe bando di rubello. Ma riscaldandosi per questa perdita più gli animi degli uomini, fu subito aviato giù messer Ercole Bentivogli governatore delle

nostre gente, ed eletto per commessario generale Antonio Giacomini; el quale per essere stato giá soldato del signore Ruberto da Sanseverino ed essere uomo vivo ed in sull'arme aveva gran riputazione nel popolo di essere valente uomo nella guerra, ed inoltre fede, perché era tenuto amatore del popolo e di questo consiglio, e che sanza alcuno rispetto si opporrebbe a' cittadini grandi.

E' pisani, intesi gli apparati nostri, avendo richiesto di aiuto ed offerto la cittá a' viniziani, al Valentino ed a tutti e' potentati di Italia, e non trovato sussidio di gente d'arme e da stare alla campagna, avuto, credo, qualche danaio da' lucchesi, condussono el Fracasso che si stava a Sacchetto in quello di Mantova sanza danari ed aviamento. El quale messosi presto in ordine, ne venne con pochi cavalli alla volta di Pisa, e passando sotto Barga, fu assaltato da quegli uomini che avevano avuto da Firenze notizia della sua venuta, e per essere in luoghi stretti dove non si poteva adoperare cavalli, e con minore numero assai di gente, non si poté troppo difendere; anzi vòlto in fuga fu seguitato da quegli uomini, in modo che sendo giá uscito del nostro, fu preso da' nostri in su' terreni del duca di Ferrara e ne venne preso a Firenze; dove come e' fu la nuova, e' collegi, in mano di chi era allora la republica, gridavano che si gli dovessi tagliare el capo; cosa sanza ragione, che uno soldato che andava a servire chi gli dava danari avessi a essere punito nella persona.

Dettono in questo mezzo le gente nostre el guasto, non però per tutto, perché non si poterono accostare in Barbericina ed in certi luoghi sotto Pisa; e di poi ne vennono a campo a Vicopisano, dove sendo accampati, successe uno accidente grandissimo che fece voltare gli uomini a altri pensieri di maggiore importanza; del quale acciò che meglio si intenda la alterazione descriverò in che termini si trovassi la città.

L'avere apuntato con Francia, e di qui el parere di essere assicurato del Valentino, Vitelli, Orsini e degli altri inimici nostri, e di poi una speranza se non molto propinqua, almeno non molto rimota, delle cose di Pisa, aveva assai rallegrati e

confortati e' cittadini, in modo che e' Monti erano cresciuti di pregio; ed apressandosi di poi nel mese di giugno la festa di san Giovanni, si era fatte, faceva ed ordinava feste assai, in modo che e' parevano ritornati quegli tempi lieti che erano innanzi al 94; quando dallo oratore nostro di Francia, che vi era Luca degli Albizzi, perché monsignore di Volterra era in viaggio che ritornava in Italia, vennono avisi di avere ritratto che non ostante la protezione del re l'animo degli inimici nostri era di manometterci; e se volessino intendere la minuta, vedessino di porre le mani adosso a uno ser Pepo cancelliere di Pandolfo Petrucci, el quale di Francia, dove aveva cerca licenzia dal re e non ottenuta di farci questo assalto, si ritornava a Siena, ed a chi era noto ogni cosa.

Avuto questo aviso, fu subito mandato commessario a Arezzo ed in quelle circumstanzie, dove si dubitava rispetto alla vicinitá de' Vitelli, Guglielmo de' Pazzi, uomo leggiere e di poco governo e cosi tenuto universalmente nella città: ma perché lui come era eletto accettava ed era presto al cavalcare, ed e' cittadini prudenti e di riputazione fuggivano pe' disordini della città queste cure, fu deputato lui, e più facilmente, perché messer Cosimo suo figliuolo era vescovo di Arezzo. E poco poi, dato buono ordine, fu preso ser Pepo a Firenzuola, e condotto a Firenze fu esaminato a parole, e non si ritraendo nulla non si procedé più oltre; perché Pandolfo, intesa la nuova, aveva velocissimamente scritto a Firenze che ciò che fussi fatto di offesa a ser Pepo, lui lo rimetterebbe, e moltiplicatamente, nella persona di molti cittadini che si trovavano al Bagno a San Filippo in quello di Siena, e che subito erano stati sostenuti da lui. Per la qual cosa, avendosi rispetto a quegli privati, ser Pepo fu licenziato e lasciatone andare a Siena, non si sendo intesi e' maligni umori che erano in Arezzo, e' quali di subito scoppiorono.

Avevano alcuni de' primi aretini tenuto pratica con Vitellozzo di ribellarsi dalla città; la quale cosa, trovandosi Guglielmo a Anghiari, gli fu particolarmente notificata da uno Aurelio da Castello inimico di Vitellozzo; di che lui, ritornato

in Arezzo per provedere ed empiere la cittadella di fanti per assicurarsi della terra, ne conferi col capitano, e sepponla si bene governare, che innanzi fussino forti si publicò. Gli aretini, vedendosi scoperti, presono le arme, e preso Guglielmo ed Alessandro Galilei che vi era capitano e Piero Marignolli podestá, gridorono « libertá » e si ribellorono. Udito el romore, el vescovo che era in Arezzo fuggi nella cittadella, e cosi alcuni uficiali fiorentini che vi erano, e Bernardino Tondinelli ed alcuni altri aretini affezionati alla città. Dèttonne e' ribelli subito aviso a Vitellozzo, el quale dolendosi che la cosa era scoperta troppo presto ed innanzi al di disegnato, in modo che lui non era in ordine, ne venne con pochi cavalli in Arezzo, dove per parecchi di furono si pochi provedimenti e poche forze, che è manifesto che se vi si mandavano le gente nostre, non avevano opposizione a entrare in cittadella e di quivi facilissimamente recuperare la terra; ma non si fece, o perché cosí fussi a qualche buono fine ordinazione di Dio, o perché la fortuna volessi ancora giuoco de' fatti nostri, e farci con nostro danno tenere pazzi e da pochi.

Venne la nuova di questa ribellione in Firenze a dí... di giugno a mezzanotte; e di tratto la signoria, che ne era gonfaloniere Francesco d'Antonio di Taddeo, mandò pe' collegi e pe' principali cittadini della cittá; e proposto el caso e dimandati e' pareri, alla pratica pareva che importando Arezzo quanto faceva, non s'avessi rispetto alle cose di Pisa, né alla vittoria si sperava di dí in dí di Vicopisano dove erano a campo le gente nostre, ma si mandassino subito a Arezzo innanzi che la cittadella si perdessi o e' nimici vi ingrossassino più.

E' collegi, come fanno gli uomini da pochi ed ignoranti, insospettiti cominciorono a credere che questa nuova di Arezzo non fussi vera, anzi cosa finta da' primi cittadini, e' quali volessino per questo modo indiretto impedire lo acquisto di Vicopisano; e la fondavano in sul credere che per avere occasione di mutare el governo, desiderassino che la cittá stessi in affanni continui e Pisa non si riavessi. E però consigliorono che le gente non si levassino di quello di Pisa anzi

si seguitassi la impresa di Vico e l'altre fazione vi s'avevano a fare; ed in questa opinione concorrevano ancora alcuni de' signori, e massime Giovan Batista de' Nobili ed uno Batistino Puccini artefice, uomo ardito, caparbio, e che aveva più lingua che persona, ed inimico capitale de' cittadini principali. E fu necessario seguitare el loro parere, perché, da poi che Piero Soderini era stato gonfaloniere, avevano, avezzi da lui, presa tanta licenzia ed autoritá, che volevano intendere tutte le cose publiche, e che le si deliberassino a modo loro; e cosí si perdé la occasione di ricuperare Arezzo facilmente e con poca spesa, per cagione, come è detto, de' collegi, e si vedde non per ognuno, ma pe' più savi, quanto fussi stato lo errore di Piero Soderini in avere per ambizione messo adosso a loro tutto el pondo della cittá.

Sopravennono di poi gli avisi come Vitellozzo era in Arezzo e che la ribellione era chiara; a' quali non prestavano fede e' collegi ed el popolo accecati in questa pazzia; pure risonando da ogni banda questo romore, mandorono Simone Banchi, che era di collegio, in verso Arezzo, a intendere se Vitellozzo vi era o vi era stato. El quale tornato riferi assolutamente essere falso, e che, se bene gli aretini avevono prese le arme e ribellatisi, non vi era entrato forestiere alcuno; e però e' collegi si confermavano in opinione che e' non fussi necessario per la ricuperazione di Arezzo levare le gente di quello di Pisa, ma che e' bastassino e' contadini ed uomini del paese, a' quali si era ne' primi di mandati commessari per levargli e mettergli insieme. Non facevano cosí gli inimici nostri, anzi sollecitavano con ogni industria di non perdere una tanta occasione; perché Vitellozzo, come fu giunto in Arezzo, parendogli che le cose fussino in termini che se le genti nostre che erano in quello di Pisa vi venivano, non vi fussi rimedio, statovi poche ore e confortati gli uomini con speranza di soccorso e lasciatovi messer Iulio suo fratello bastardo e vescovo di Castello, se ne partí o per paura o per sollecitare e' provedimenti; e pochi di poi, inteso non vi essere venuto soccorso alcuno, vi ritornò con buono numero di

cavalli, e doppo lui non molto, el signore Paolo Orsini e Fabio suo figliuolo, e con loro Piero de' Medici ed alcuni uomini di arme di Giampaolo Baglioni. Le quali cose intese a Firenze, si conobbe chiaramente che la ribellione di Arezzo era vera e che bisognava provedervi con ogni forza; e però si scrisse al commessario in quello di Pisa, che subito aviassi le gente nostre in verso Arezzo; e cosí si levò el campo da Vicopisano, dove se fussino stati piú uno di o dua lo ottenevano. Trattossi ancora creare e' dieci nuovi; e benché e' collegi repugnassino un poco, pure finalmente, conosciuto in quanto pericolo fussi lo stato nostro, si conchiuse, e furono eletti, da cominciare subito el magistrato, Piero Soderini, Piero Guicciardini, Niccolò Zati, Giuliano Salviati, Filippo Carducci, Antonio Giacomini, Pierfrancesco Tosinghi...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erasi scritto in Francia a Luca d'Antonio degli Albizzi che vi era solo oratore, el caso di Arezzo, e come sendovi venuti prima e' Vitelli e poi gli Orsini, e qualche gente di Giampaolo, soldati del duca Valentino, si cognosceva questo essere ordine del papa e duca Valentino; aggiuntavi una intelligenzia di Vitelli, Orsini, Baglioni e di Pandolfo Petrucci, non meno inimici della maestá sua che della cittá; e che e' non arebbono fatto questa impresa per fermarsi in noi soli, sapendo che offendendo noi si offendeva la maestá del re che ci aveva in protezione; ma che el disegno loro era, fatto questo principio ed accresciutene le forze loro, cavare la maestá sua di Italia; pregassilo adunche instantemente volessi, e per osservanzia della fede sua e perché si trattava dello interesse suo proprio, commettere a monsignore di Ciamonte, suo luogotenente a Milano, che ci mandassi secondo l'apuntamento fatto le quattrocento lancie, e quando non bastassino, più numero perché nella offesa nostra era la offesa sua.

Trovorono questi avisi el re che veniva alla volta di Lione, e risentitosi mirabilmente, disse che cognosceva la malignità di chi ci offendeva, e che potendo caccierebbono ancora lui di Italia; e che voleva riparare a' nostri pericoli non solo colle

quattrocento lancie, ma ancora con tutto lo sforzo e potenzia sua, e venire subito personalmente in Italia. E scrisse a Ciamonte espedissi con ogni prestezza le gente di arme che erano nello stato di Milano alla volta di Toscana; e perché le non passavano la somma di dugento lancie, dette ordine mandare nuove gente in Lombardia; scrisse allo oratore suo che era a Roma, che con ogni instanzia dimostrassi al papa quanto questo insulto gli dispiaceva, e lo confortassi a volere levare le gente de' terreni nostri, altrimenti lo tratterebbe da inimico; mandò un suo araldo in Toscana con lettere a Vitellozzo, a Pandolfo, a Giampaolo, agli Orsini, a comandare loro che ci restituissino le cose nostre ed uscissino del nostro: se non, che gli perseguiterebbe come inimici capitali; disse allo oratore avisassi a Firenze la sua ottima disposizione e gli apparati pronti, e soggiugnessi guardassino bene el guscio della città propria, perché, quando bene perdessino tutto el resto del dominio, lui lo renderebbe loro.

In questo mezzo si soldò a Firenze molti condottieri, de' quali nessuno accettò, eccetto Morgante Baglioni cugino di Giampaolo; ma sendogli proibito dal papa e Valentino, differi più di, pure finalmente per osservare la fede, come uomo franco, si metteva in ordine e voleva venire in ogni modo; ma Giampaolo, veduto che e' si faceva innanzi e dubitando che per questa condotta non acquistassi lo appoggio nostro, lo fece occultamente avvelenare. Erano intanto le gente nostre venute in Valdarno, e perché gli inimici erano si ingrossati in Arezzo che avevano molto vantaggio di numero e di buoni capi, non vollono per paura andare più innanzi; in modo che quegli della cittadella di Arezzo, che avevano insino allora fatta buona resistenzia e portatisi virilmente con somma laude del vescovo de' Pazzi che vi era drento, abandonati da speranza di soccorso e non avendo più che mangiare, furono constretti a arrendersi, salve le persone di tutti eccetto che di nove, e' quali avessino a rimanere prigioni di Vitellozzo a sua elezione. Scelse adunche el vescovo e tutti e' fiorentini vi erano, e Bernardino Tondinelli a chi voleva male, perchė era stato cancelliere del conte Renuccio loro emolo; el quale fu pochi di poi morto da Bernardino Camarani suo genero crudelissimamente, insieme con tutti e' sua figliuoli che si trovavano in Arezzo.

Era in questo mezzo ito a Siena con licenzia della signoria, chiamato da Pandolfo Petrucci, ser Antonio Guidotti da Colle, uomo pratico nelle cose dello stato, ed assai intrinsico con Pandolfo per essersi trovato a tutti e' maneggi che si erano fatti nelle cose di Siena; e ritornato a Firenze, riferi come Pandolfo, conoscendo che e' successi del Valentino ed ogni acquisto che egli facessi in Toscana sarebbe in fine la ruina sua come degli altri, desiderava posare questo fuoco e riconciliare Vitellozzo colla cittá e fare una intelligenzia di tutti questi stati di Toscana. Inteso questo, vi fu mandato subito occultamente oratore messer Francesco Gualterotti, datogli commessione di praticare uno accordo, nel quale avessi a intervenire eziandio Vitellozzo con una condotta e titolo onesto; pure che lo effetto fussi che e' non parlassi de' Medici, non si parlassi per satisfare a Vitellozzo di offesa di alcuno cittadino, non di cosa che fussi contro alla maestá del re di Francia, e che si riavessino tutte le cose perdute in questo

Stette messer Francesco in una villa intorno a Siena parecchi di e finalmente se ne tornò sanza conclusione, o perché cosi fussi da principio el disegno per addormentarci ne' provedimenti, o pure perché e' successi di Vitellozzo, di che ora si dirà, gli facessino mutare pensiero. Perché, come Vitellozzo ebbe avuto la cittadella, si volse a Cortona e subito l'ebbe per accordo, e cosi la rocca, per viltà del castellano; cosi acquistò in uno momento el Borgo a San Sepolcro, Anghiari, Castiglione Aretino, la Pieve a San Stefano, el Monte a San Sovino e ciò che noi tenavamo in questa provincia. La quale celerità nacque perché gli uomini delle terre, veduto non avere soccorso alcuno, si davano per non perdere le loro ricolte, mossi ancora più facilmente perché gli pigliavano in nome di Piero e del cardinale de' Medici; e cosi pareva loro che

e' si trattassi non di ribellarsi ed alienarsi dal dominio fiorentino, ma di darsi a' nostri medesimi e di avere a vivere sotto e' fiorentini, ma governati più tosto da uno stato che da uno altro; benché ancora vi fussi alcuni che lo facessino per affezione avessino a Vitellozzo. E cosí e' castellani che erano nelle fortezze, alcuni per viltá, alcuni per amare Piero de' Medici, si dettono, non ostante che le fortezze fussino di sito fortissime, e dato che male proviste pe' disordini della cittá, si sarebbono pure potute tenere qualche tempo.

E cosí ogni cosa era, da Arezzo in fuora che usava el nome della libertá, sotto Piero de' Medici in nome, ma in fatto nelle mani di Vitellozzo, che le teneva o a stanza di Piero de' Medici o per farne la voluntá di Valentino, o come piú tosto si stimò, per farne uno stato per sé. E benché questo acquisto fussi grandissimo e presto, nondimeno fu molto maggiore la occasione se ne perdé; perché messer Ercole Bentivogli ed e' soldati nostri erano in modo impauriti, e nella città era tanta viltá per questa ferita sí súbita, aggiunto massime che non vi era danari, non ordine, non buono governo, non forze, non concordia, non fede, che se, subito preso Arezzo, fussino col nome e favore de' Medici venuti alla volta della città, egli è certo che e' soldati nostri non gli arebbono aspettati, e si crede che in Firenze si sarebbe fatta qualche mutazione e rientrato Piero de' Medici; e cosi loro arebbono potuto disporre non solo di Valdichiana, ma di tutto el dominio nostro a loro modo. Ma quello Dio che ci ha più volte aiutato nelle estremitá, non volle lasciare perire la cittá; e però Vitellozzo, o diffidandosi che la impresa di Firenze avessi si presto a riuscire, o vinto dalla cupiditá di acquistare el Borgo e la Valdichiana e farsene uno stato, se n'andò a quella volta; in modo che di poi la città per e' caldi avisi di Francia e le provisione del re, a che prima si era prestata poca fede, riprese animo.

Avevano e' dieci, intesa la commessione che el re dava a Ciamonte, subito per più riputazione e più espedizione presta, mandato in Lombardia a levare quelle gente Piero Soderini, el quale vi trovò poche gente e si poco ordine che la esecuzione si ritardò molti dí, in tanto che e' venissi di Francia nuovi avisi e provedimenti; in modo che stando la cittá sospesa ed ambigua della volontá del re, che fu in quello tempo che Vitellozzo era ito alla volta del Borgo, avendosi a creare la nuova signoria per luglio ed agosto, el popolo, dubitando che e' primi cittadini non volessino mutare lo stato, non ne fece alcuno gonfaloniere, ma elesse Giovan Batista Giovanni uomo di poca qualitá e riputazione e da poco; ma come volle la sorte della cittá, fece una signoria ottima, che ne furono capi Alamanno Salviati, Alessandro Acciaiuoli e Niccolò Morelli.

Entrò la nuova signoria in calendi di luglio e trovò la città in tanti disordini e pericoli, che forse non erano tanti quando el re di Francia venne in Firenze; perché se bene allora si trattava di condizione intollerabile, nondimeno concernevano più tosto le facultà de' cittadini e la ritornata di Piero con la ribellione di quegli che l'avevano cacciato, che la perdita della libertà e diminuzione di quello dominio ci era restato; qui, perduto Arezzo e quasi tutto lo stato nostro, si vedeva ridotta in termini la città, che, se el re non riparava, bisognava cedere alle condizioni che volessino gli avversari, le quali si mostravano si dure, che per meno male si sarebbe desiderata la ritornata di Piero, perché si dubitava non avere a pigliare el giogo del papa e Valentino, e le esecuzione di Francia erano si tarde, che poca fede vi s'aveva drento.

Entrata adunche la nuova signoria, cominciorono a migliorare le condizioni della cittá; in che s'ha a presupporre che, sendo el gonfaloniere uomo da poco e di poca qualitá, ne erano capi Alamanno Salviati, Alessandro Acciaiuoli e Niccolò di Girolamo Morelli; e con questi aveva Alamanno tanta fede ed autoritá, che si può dire lui governassi ogni cosa, e ciò che nacque di bene, nascessi prima per virtú ed opera sua e poi de' compagni. Costoro adunque, vòlti a difendere la libertá e lo imperio con franco animo, ed essendo el fondamento principale el fare danari, el primo dí che entrorono, comandorono a' capitani di parte guelfa vendessino certe mulina; e perché e' bisognava el partito de' loro collegi, de' quali

la maggiore parte non era in Firenze, mandorono a dire a' capitani che cassassino gli assenti e traessino gli scambi; e cosi ubbidito e ragunati e' collegi, non si vincendo la provisione, comandorono loro non uscissino di quivi insino a tanto l'avessino vinta, in modo che e' furono necessitati al venderle; ed in pochi di si venderono e vennesene in sul danaio.

Posesi intanto un certo accatto a' cittadini più ricchi, e perché molti non pagavano, la signoria comandò loro pagassino sotto pena di rapresentarsi al bargello; e cosi si riscosse la somma intera, non avendo e' signori alcuno rispetto a' parenti ed amici loro. E cosi riscaldavano con ogni vivacità le provisione della città, la quale ebbe sorte avere in quello tempo, si può dire per capo suo, uno simile a Alamanno, che era di natura viva libera e calda, e che aiutava el bene sanza rispetto alcuno, e da piacergli più e' rimedi vivi e forti che altrimenti, come allora richiedevano e' bisogni publici, ne' quali era pericolosa ogni dilazione; in modo che se el timone fussi stato in mano di qualche uomo che fussi proceduto adagio e con rispetti, ancora che fussi stato uomo prudente, era pericolo che la città non gli perissi sotto.

Intanto ci furono avisi di Francia, come el re ne veniva a dirittura in Italia con animo prontissimo di salvare noi ed abattere gli avversari e molto male disposto in verso el papa e Valentino; e giá le gente franzese erano arrivate in su' terreni nostri ed adiritte a Montevarchi, dove el campo nostro faceva capo. Per la venuta delle quali, sendo gente bellissime, era molto alleviata la cittá, con tutto che ci fussi una difficultá grandissima di avere a provedere a vettovaglie, delle quali e' franzesi logorano e straziano assai, e se ve ne fussi stato mancamento, era pericolo che, sendo uomini bestiali ed impazienti, non si disordinassi ogni cosa; pure con una voluntá ardente si vincevano tutte le difficultá.

Era intanto el re venuto in Asti, e quivi trovati nuovi oratori nostri messer Francesco Gualterotti e Luigi dalla Stufa, co' quali si congiunse a visitare el re Piero Soderini, e raccolto allegramente dalla maestá sua, e discorrendo e' fatti nostri, gli parve necessario aggiugnere alle sue gente che erano in Toscana quattro o cinquemila svizzeri, de' quali voleva che la città ne pagassi tremila; e perché e' dubitava che el papa e Valentino, insieme con Vitelli, Orsini e quella fazione, non facessino resistenzia, e così le quattrocento lancie non fussino abastanza, dette ordine di inviare con altre quattrocento lancie monsignore dalla Tramoglia capitano famosissimo, affermando che quando questo non bastassi, lui seguiterebbe personalmente con ogni suo sforzo, perché la intenzione sua era restituirci quello ci avevano tolto e' communi inimici e di poi distruggergli. E fatta questa risoluzione, mandò subito uno suo uomo a levare e' svizzeri, e volle che Luca degli Albizzi venissi a Firenze in sulle poste a portare di bocca questa conclusione e confortare al pagamento de' tremila svizzeri; a che la cittá acconsentí.

El duca Valentino era in questo tempo a' confini di Urbino, ed avendo fatto certo accordo con quello principe, lo assaltò furtivamente, in modo che non si guardando, in spazio di pochissimi di gli tolse tutto quello ducato, ed el duca fuggitosi con gran pericolo, se ne andò a Vinegia. E benché el Valentino desiderassi la nostra distruzione, la quale in fatto si procurava co' soldati e forze sue, e però avessi voluto congiugnere el resto del suo esercito con Vitellozzo, nondimeno sapendo quanto el re si era risentito di questo insulto e la venuta sua gagliarda in Italia, si fermò e fece intendere a Firenze che mandandogli uno uomo si poserebbono per aventura queste cose; ed al medesimo effetto el papa richiese si mandassi a sé, in modo che a Roma fu subito mandato messer Francesco Pepi, ed al Valentino monsignore de' Soderini. Furono le pratiche diverse perché el papa prometteva la restituzione di tutto, se si gli lasciava el Borgo a San Sepolcro per essere di ragione terra di Chiesa; el duca prometteva la restituzione intera, se gli fussi osservata la condotta sua e se a Firenze si introducessi uno stato nuovo, ristretto in pochi cittadini, con chi lui si potessi fidare e consultare le cose occorrenti. Ma non si consentendo nulla di queste dimande, massime intesosi chiaramente l'animo buono del re, el vescovo fu revocato da Urbino ed el Pepe fu lasciato a Roma, ristrettagli però la commessione del praticare.

Giunti e' franzesi a Montevarchi, Vitellozzo si ritirò verso Arezzo; e benché prima avessi detto che verrebbe co' franzesi a giornata, o almeno ritiratosi in Arezzo farebbe una difesa memorabile, pure poi considerando che el papa e Valentino gli mancavano sotto ed anche per satisfare al re si gli volterebbono contro, e che tutto lo sforzo del re verrebbe adosso a lui, mancatogli l'animo deliberò accordarsi; e tenuta stretta pratica co' capitani franzesi, che erano monsignore di Lancre (1) e monsignore Imbalt, conchiuse con loro contro alla voluntá della cittá: in forma che lo effetto era che noi recuperavamo tutte le cose nostre eccetto Arezzo che rimaneva libera. Di che sendosi caldamente dato aviso agli imbasciadori erano in corte, el re scrisse a' suoi capitani che questo accordo non andassi innanzi e che voleva che Arezzo ed ogni cosa ritornassi; e però fu constretto in ultimo Vitellozzo accordare con loro, mettendo in loro mano, a stanza del re. Arezzo e tutte le terre aveva prese; e cosi, partitosi lui, gli Orsini ed e' Medici, e' capitani franzesi presono ogni cosa in nome del re, el quale sopratenne la restituzione insino a tanto che e' si pagassino e' tremila svizzeri; la quale parte accordata, mandò monsignore di Milone a Firenze con ordine del potere restituire e di operare intorno a ciò quanto gli fussi commesso dalla città.

Venne Milone a Firenze, e bisognò, innanzi che gli andassi a Arezzo, accordare monsignore di Ravel, nipote di Roano, che era creditore della ragione de' Medici di ottomila ducati; la quale cosa perché si espedissi, Alamanno Salviati obligò alla osservanza di questo accordo la sua proprietá; e cosí ne andò Milone alla volta di Arezzo, e con lui furono deputati commessari a ricevere le terre, Piero Soderini e Luca d'Antonio degli Albizzi, e' quali presono pacificamente la possessione di Arezzo e di tutte le terre perdute. Le quali trovorono essere state vote da Vitellozzo di tutte le artiglierie, e

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha Lanchr.]

tutti gli aretini che erano stati capi contro alla città essersi fuggiti in gran numero, a' quali fu dato bando di rubello, e cosi si posò in tutto questo movimento con grande spesa, pericolo e travaglio; dove se non fussi stata la pazzia de' collegi, si sarebbe fermo con poca fatica e disagio, e sanza averne a avere obligo con persona.

Erasi nella venuta del re in Italia conceputa speranza che volendo lui mandare monsignore della Tramoia e disfare gli inimici sua, che noi, assicurati da ogni banda ed avendo lo appoggio di questo esercito, facilmente recupereremo Pisa; el quale disegno mancò, perché el duca Valentino come e' vedde el re venuto in Italia, e che a visitarlo vi era concorso, oltre agli oratori nostri, gli oratori viniziani, e personalmente el duca Ferrara e marchese di Mantova, el cardinale Sanseverino, a chi fu rilasciato el Fracassa suo fratello, e di più lo Orsino che era ito a dolersi de' tristi modi del pontefice, e finalmente che tutta Italia faceva capo a lui; inteso ancora quanto el re fussi male disposto e come e' mandava in Toscana monsignore della Tramoia e tante gente di arme e fanterie, sbigottito assai, né vedendo altro rimedio, ne venne in poste a Milano a giustificarsi col re; in modo che e'si riconciliò seco cogli effetti che di sotto si diranno, e così rimanemo certi che per quello anno non si attenderebbe alle cose di Pisa.

Trovavasi adosso a tempo di questa signoria la città una altra peste di grandissimo pericolo e di vituperio, cioè le cose di Pistoia, le quali erano tutto di piggiorate ed incancherite; perché poi che e' Panciatichi furono cacciati di Pistoia, attendendo e' Cancellieri a perseguitargli nel contado, si levò su dalla parte panciatica un contadino giovane chiamato Franco, el quale era di persona gagliardissimo e di buono cervello e di natura quieta e che volentieri attendeva a fare e' fatti sua. Costui in difendere la villa sua da' Cancellieri che gli assaltorono (1), si portò si bene e con forze e cervello, che cominciando

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha assoltorono.]

a acquistare riputazione, non solo fu fatto capo degli uomini vicini a sé, ma in brieve tempo di tutta la parte panciatica; in modo che lui ne era interamente signore e ne disponeva a arbitrio suo, e con questo seguito si affrontò dua volte in battaglia grossa co' Cancellieri e gli roppe, faccendone occisione di più di dugento per volta.

Ouesti successi de' Panciatichi furono utili alla cittá, perché furono uno freno a' Cancellieri di non potere malignare; la quale cosa, se fussino stati liberi, arebbono fatto, perché parendo loro avere offeso e disubbidita la cittá, cominciavano a non fidarsene. Nondimeno le cose erano in cattivi termini, perché l'una parte e l'altra stava malissimo contenta: e' Panciatichi, se bene si erano difesi nel contado, nondimeno non erano si superiori potessino ritornare nella terra; e' Cancellieri, se bene tenevano e' Panciatichi fuora, non potendo usare e godere la maggiore parte del contado, erano in grande angustie; in modo che l'una parte e l'altra arebbe preso partito co' principi forestieri, e ribellatisi e fatto a ogni male giuoco; e cosí la cittá al presente non si valeva di Pistoia e conosceva che sanza dubio si ribellerebbono. Per la qual cosa la signoria, faccendone massime instanzia e riscaldandovisi su Alamanno Salviati, deliberò assicurarsene, e poi che e' non giovavano gli unguenti ed impiastri, usare a ultimo el ferro ed el fuoco. Alla quale cosa non concorrendo e' dieci di balía e mostrando alla signoria che pericoli erano in questa via, Alamanno, avuta licenzia da' compagni di dire quello che gli paressi, gli punse forte, mostrando che quella era la intenzione della signoria, e quando non la eseguissino, che la signoria notificherebbe a tutto el popolo come loro erano quegli che non volevano che Pistoia si recuperassi; per la qual cosa loro, ristrettisi, attesono a eseguire vivamente quello ordine. Comandossi adunche a moltissimi capi dell'una parte e dell'altra, che fra uno certo termine comparissino a Firenze, con animo che, se non ubbidivano, di procedere più oltre. Stettono tutti ambigui, e finalmente per meno male, temendo per avere la cittá le gente franzese in Toscana, comparirono tutti el di determinato, eccetti pochi che si fuggirono ed ebbono bando di rubello; e volle la sorte che e' venissino innanzi alla signoria el di medesimo o el di allato che comparirono gli imbasciadori aretini mandati doppo la recuperazione. E cosi la città si riassicurò di Pistoia, e si rimesse drento la parte panciatica e fecesi in spazio di più mesi molti ordini, quali al presente non è necessario raccontare.

Successe in questi tempi uno caso che fu per fare un poco di scompiglio nella città, e se fussi seguito arebbe impedito gli ordini che si feciono: questo è che poi che e' furono creati e' dieci non si conferivano piú, come si soleva, tutti gli avisi a' collegi; e però avendosi un di a vincere uno partito fra e' collegi e non si vincendo, un collegio de' Peri, per l'arte minore, disse che ne era cagione perché non si conferiva loro le cose occorrente. Il che sendo rapporto alla signoria, Alessandro Acciaiuoli, che era Proposto, propose tra e' signori che e' fussi casso, e subito si vinse; di che e' collegi sdegnorono assai e volevano appellassi al consiglio e loro parlare in suo favore; il che seguendo si sarebbono in modo alienati dalla signoria, che mai più concorrevano a bene nessuno; ma confortati da savi cittadini che le condizione della città non pativano queste quistioni, finalmente si posorono, e quello che era stato casso non appellò.

## XXIII.

Riforma interna della costituzione fiorentina: istituzione del gonfalonierato a vita. — Imprese del Valentino. — Lega di diversi principi contro di lui. — Elezione di Piero Soderini a gonfaloniere a vita. — I collegati fanno pace col Valentino che li attira a Sinigaglia e li fa uccidere.

Assettati con somma laude e felicitá questi disordini che apartenevano alla conservazione dello imperio e della quiete di fuora, la signoria volse gli animi a riordinare le cose e lo stato della città, per la disordinazione del quale nascevano tutti gli altri disordini e confusione, che erano di natura che perseverandosi (1) in essi, ciascuno dubitava avere a vedere el fine ed ultimo esterminio della cittá. In che s'ha a intendere che e' sarebbe difficile immaginarsi una città tanto conquassata e male regolata quanto era la nostra; e tutto el male procedeva per non vi essere uno o più uomini particulari che vegghiassino fermamente le cose publiche e che avessino tale autoritá che, consigliato quello fussi utile a fare, potessino di poi essere instrumenti a condurlo a esecuzione; anzi mutandosi di due mesi in due mesi le signorie, e di tre e quattro in tre e quattro e' collegi, ognuno per la brevitá del tempo che aveva a essere in magistrato, procedeva con rispetto e trattava le cose publiche come cose di altri e poco apartenente a sé. Aggiugnevasi che e' signori ed e' collegi, per e' lunghi

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha perserevandosi.]

divieti che danno le legge della città alla casa ed alla propria persona dall'una volta all'altra, non possono essere el più delle volte se non uomini deboli e di poca qualità ed esperienzia degli stati; in modo che se e' non prestano fede a' cittadini savi ed esperti, anzi vogliono procedere di loro capo ed autorità, come interveniva allora perché avevano sospetto che e' primi cittadini non volessino mutare lo stato, impossibile è che la città non vadia in perdizione. Concorrevaci tutti e' disordini che fanno e' numeri grandi, quando hanno innanzi le cose non punto digestite: la lunghezza al deliberare, tanto che spesso vengono tardi; el non tenere secreto nulla, che è causa di molti mali.

Da questi difetti nasceva che non pensando nessuno di continuo alla città, si viveva al buio degli andamenti e moti di Italia; non si cognoscevano e' mali nostri prima che fussino venuti; non era alcuno che avisassi di nulla, perché ogni cosa subito si publicava; e' principi e potentati di fuora non tenevano intelligenzia o amicizia alcuna colla città, per non avere con chi confidare, né di chi si valere; e' danari andando per molte mani, e per molte spezialità, e sanza diligenzia di chi gli amministrava, erano prima spesi che fussino posti, e si penava el più delle volte tanto a conoscere e' mali nostri e di poi a fare provisione di danari, che e' giugnevano tardi, in modo che e' si gittavano via sænza frutto, e quello che si sarebbe prima potuto fare con cento ducati non si faceva poi con centomila.

Nasceva da questo che, bisognando ogni di porre provisione di danari e provisione grosse, la brigata doppo el corso di molti anni era si stracca che non voleva vincere più provisione; in modo che non avendo danari, ogni di la signoria sosteneva e' cittadini più ricchi in palagio e gli faceva per forza prestare al commune; e nondimeno non se ne cavava tale provedimento che e' non fussino constretti a ultimo lasciare trascorrere ogni cosa, stare sanza soldati, tenere sanza guardia e munizione alcuna le terre e le fortezze nostre. E però e' savi cittadini e di riputazione, vedute queste cattive

cagione, né vi potendo riparare perché subito si gridava che volevano mutare el governo, stavano male contenti e disperati e si erano in tutto alienati dallo stato; ed erano el piú di loro la maggiore parte a specchio, né volevano esercitare commessarie o legazione se non per forza e quando non potevano fare altro; perché sendo necessario pe' nostri disordini che di ogni cosa seguitassi cattivo effetto, non volevano avere addosso el carico e grido del popolo sanza loro colpa.

Di qui procedeva che uno Piero Corsini, uno Guglielmo de' Pazzi erano tutto di mandati commessari, perché, non volendo andare gli uomini savi e di riputazione, bisognava ricorrere a quegli che andavano volentieri; così andorono in Francia imbasciadori uno Giovacchino Guasconi, uno Luigi dalla Stufa e simili che non accade nominare, perché uno messer Guidantonio Vespucci, uno Giovan Batista Ridolfi, uno Bernardo Rucellai, uno Piero Guicciardini non andavano se non quando non potevano fare altro. Di qui nasceva che la cittá non solo non aveva riputazione cogli altri potentati di Italia, ma né ancora co' sua propri sudditi; come si vedde nelle cose di Pistoia, dove non sarebbono e' pistolesi tanto trascorsi, se avessino temuta o stimata la cittá. Aggiugnevasi a questi mali cosí publici, che non sendo nella città nessuno che avessi perpetua autorità, e quegli che erano in magistrato, per essere a tempo, procedendo con timore e con rispetti, era introdotta una licenzia sí publica e grande, che e' pareva quasi a ognuno, massime che fussi di stirpe punto nobile, lecito di fare quello che e' volessi. Cosi chi si trovava ne' magistrati, se avessi nelle cose che vi si trattavano una spezialtá ed una voglia o onesta o disonesta, bisognava che ne fussi satisfatto e contento.

Questi modi dispiacevano tanto a' cittadini savi e che solevano avere autorità, che erano quasi stracchi del vivere; perché e' vedevano la città rovinare ed andarne alla 'ngiù cento miglia per ora, vedevano essere spogliati di ogni riputazione e potere; il che doleva loro e per rispetto proprio e perché in effetto quando gli uomini di qualità non hanno, io non dico la tirannide, ma quello grado che si conviene

loro, la cittá ne patisce. Aggiugnevasi che ogni volta che nasceva qualche scompiglio, el popolo pigliava sospetto di loro e portava pericolo che non corressi loro a casa, in modo che ogni di pareva loro essere in sul tavoliere; e però sommamente desideravano che el governo presente si mutassi o almeno si riformassi, in modo che la cittá fussi bene governata, loro recuperassino parte del grado loro, ed in quello che avevano si potessino vivere e godere sicuramente. Era el medesimo appetito in quegli che si erano scoperti inimici di Piero de' Medici, perché per e' disordini della città avevano a stare in continuo sospetto che e' Medici non tornassino, e cosi riputavano avere a sbaraglio lo essere loro. Cosi gli uomini ricchi e che non attendevano allo stato, dolendosi di essere ogni di sostenuti e taglieggiati a servire di danari el commune, desideravano uno vivere nel quale, governassi chi si volessi, non fussino molestati nelle loro facultá.

Allo universale della cittá, che erano gli uomini di case basse e che conoscevano che negli stati stretti le case loro non arebbono condizione, erano gli uomini di buone case, ma che avevano consorti di più autorità e qualità di loro e però vedevano che in uno vivere stretto rimarrebbono adrieto; a tutti costoro, che erano in fatto molto maggiore numero, piaceva molto el governo, nel quale si faceva poca distinzione da uomo a uomo presente e da casa a casa; e con tutto intendessino vi era qualche difetto, pure ne erano tanto gelosi e tanto dubio avevano che non fussi loro tolto, che come si ragionava di mutare ed emendare nulla, vi si opponevano. Ma di poi, stracchi dalle grande e spesse gravezze che si ponevano, dal non rendere el Monte le paghe a' cittadini, ed in ultimo mossi da questi casi di Arezzo e da tanto pericolo che si era portato, che si toccava con mano essere causato da' disordini nostri, cominciorono a conoscere si chiaramente che, non si pigliando migliore forma, la cittá si aviava al fine suo, che e' diventorono facili a acconsentire che si pigliassi qualche modo di riformare el governo, pure che lo effetto fussi che el consiglio non si levassi, né lo stato si ristrignessi in pochi cittadini.

Trovando adunche la signoria la materia bene disposta ed essendovi caldi, massime Alamanno Salviati, cominciorono a trattare e consultare quello che fussi da fare, e finalmente discorrendo si risolverono che e' non fussi da ragionare di fare squittini, di dare balia a' cittadini e cosi di levare el consiglio, per piú cagioni: prima, perché come lo stato si ristrignessi in pochi, nascerebbe, come si era veduto ne' Venti ed in molti altri tempi, divisioni e sette fra loro, in modo che lo effetto sarebbe che quando si fussino prima bene percossi, bisognerebbe fare uno capo ed in fine ridursi a uno tiranno; di poi, che quando fussi bene utile el fare cosi, el popolo ne era tanto alieno, che mai vi si condurrebbe; e però non essere bene di ragionare né di attendere allo impossibile, ma pensare un modo che, mantenendosi el consiglio, si resecassino quanto più si poteva e' mali della cittá e loro; e' quali erano in somma, che le cose grave ed importante si trattavano per mano di chi non le intendeva; e' cittadini savi e di qualità non avevano grado né reputazione conveniente; nella cittá si amministrava pe' magistrati nostri poca giustizia e ragione, massime nel criminale.

Occorreva a questo uno modo: creare a vita uno magistrato di venti, quaranta, sessanta, ottanta o cento cittadini, e' quali creassino e' commessari ed imbasciadori, come facevano allora gli ottanta, e non avessino autorità di creare altri ufici e magistrati per non tôrre la autoritá al consiglio; vincessino le provisione di danari, massime per finale conclusione, e cosí non avessino di poi a ire in consiglio; di loro si creassino e' dieci: con loro si trattassino e consultassino le cose importante dello stato, come si fa a Vinegia co' pregati. Di questo nascerebbe che, stando loro continuamente, la cittá arebbe chi vegghiassi le cose sue; sendo e' piú savi della cittá, sarebbono bene intese e consultate; provederebbono di danari a' tempi e quando bisognassi; arebbono sempre buona notizia delle cose che andassino a torno, perché loro vi attenderebbono; sarebbonne di continuo avisati perché nessuno temerebbe essere scoperto da loro; ed e' potentati di Italia non fuggirebbono el tenere pratica con loro, perché arebbono di chi si fidare e con chi si valere. Cosi sarebbono bene governate le cose publiche; e' cittadini savi e di qualità ritornerebbono in grado e riputazione conveniente; ed essendo nella città uomini che arebbono qualche autorità e riverenzia, si reprimerebbe la licenzia di molti, ed e' magistrati nelle cose criminali farebbono più el debito loro; e se non lo facessino, non mancherebbe trovare de' modi che provedessino a questa parte.

Questa conclusione piaceva assai, ma si dubitava che el popolo, per el grande sospetto che aveva che non si mutassi lo stato, come e' vedessi ordinare deputazione di cittadini non vi concorrerebbe; e però si risolverono che egli era meglio fare uno gonfaloniere di giustizia che fussi o in perpetuo o per uno lungo tempo, di tre anni o cinque per due cagioni: l'una perché quando bene si facessi quella deputazione di cittadini di che è detto di sopra, nondimeno non pareva che avessi la sua perfezione se non vi fussi uno gonfaloniere almeno per lungo tempo; e di poi feciono giudicio che essendo eletto uno gonfaloniere savio e da bene, che avendo fede col popolo sarebbe poi el vero mezzo a condurre facilmente quello o altro disegno; di che lo effetto fussi che le cose di importanza si governassino per mano de' primi cittadini della cittá, e che gli uomini di conto avessino quella autorità che meritamente si conveniva loro. E non pensorono che se la sorte dava loro uno gonfaloniere ambizioso, che e' non vorrebbe in compagnia uomini di riputazione, perché non gli potrebbe disporre e maneggiare a suo modo; e cosí che essendo eletto libero non vorrebbe legarsi da se medesimo; e però che prima si doveva fare gli ordini, poi l'uomo che vi aveva a vivere sotto, non prima l'uomo sciolto, che stesse a lui se s'aveva a ordinare e legare, o no.

Fatta adunche questa risoluzione nella signoria e di poi persuasola destramente a' collegi, si cominciò a praticare e' modi e la autoritá sua co' cittadini più savi e si conchiuse che la autoritá sua fussi quella medesima che solevano avere pel passato e' gonfalonieri di giustizia, non accresciuta né diminuita in alcuna parte, eccetto che e' potessi proporre e trovarsi a rendere el partito in tutti e' magistrati della cittá nelle cause criminali. Questo fu fatto perché, trattandosi di uno delitto di uno uomo nobile, se e' magistrati per rispetto vi andassino a rilento, lui la potessi proporre, e colla autorità e presenzia sua muovergli a osservanzia delle leggi.

Venne di poi in consulta quale fussi meglio, o farlo a vita o per tempo lungo di qualche anno; a molti non pareva da farlo a vita, perché si potessi qualche volta mutare e dare parte a altri; di poi se e' riuscissi uomo non sufficiente o per ignoranzia o per malizia, che e' finirebbe qualche volta, e la città non l'arebbe adosso in perpetuo; inoltre lo stare uno tempo lungo, bastare a fare quegli effetti buoni che si cercavano per la creazione sua, perché la città arebbe chi vegghierebbe le cose publiche ed uno timone fermo e che potrebbe introdurre gli ordini buoni; inoltre, che ricordandosi di essere a tempo, non gli parrebbe avere tanta licenzia, quanta se fussi perpetuo, e più consentirebbe a ridurre e' cittadini al governo in compagnia sua, che se fussi a vita.

A molti, fra' quali era Giovan Batista Ridolfi, pareva el contrario; assegnavanne massime due ragione: l'una, che sendo fatto a vita, arebbe el maggiore grado che potessi desiderare nella città e però che l'animo suo si quieterebbe e contenterebbe, e potrebbe sanza rispetto alcuno pensare al bene della cittá, dove, se fussi a tempo, non poserebbe forse cosí l'animo, ma penserebbe come vi si potesse perpetuare, o con favore della moltitudine o con qualche via estraordinaria; il che non potrebbe essere se non con danno ed alterazione grande della cittá; di poi, che sendo in perpetuo, potrebbe più vivamente fare osservare la giustizia e punire e' delitti, perché avendo a stare sempre in quello magistrato, non arebbe rispetto e paura di persona, dove sendo a tempo, si ricorderebbe avere a tornare un di cittadino privato, e non vi sarebbe gagliardo, anzi procederebbe con quegli riguardi che facevano gli altri magistrati della città, e così verrebbe a mancare la osservanza della giustizia, che era uno di quegli effetti principali pel quale si introduceva questo nuovo modo. Deliberossi finalmente non lo fare in perpetuo, ma per tempo lungo di tre anni; e cosi sendo ferma la provisione e tirandosi innanzi, Piero degli Alberti, Bernardo da Diacceto ed alcuni simili cominciorono a gridare che gli era meglio farlo a vita e tanto intorbidorono, che quella provisione non si vinse, mossi perché e' non piaceva loro farlo in modo alcuno e si persuasono che el popolo non concorrerebbe mai a farlo a vita.

La signoria adunche che ci era calda, massime Alamanno, alterata in su questa contradizione, ordinò la provisione di farla a vita, e vi si aggiunse avessi a avere cinquant'anni; non potessi avere magistrato alcuno della cittá; e' sua figliuoli non potessino essere de' tre maggiori; fratelli e figliuoli di fratelli non potessino essere de' signori; non potessino né lui né sua figliuoli fare trafico ed esercizio alcuno, il che si fece acciò che ne' conti del dare ed avere non avessino a soprafare altri; avessi di salario ducati milledugento l'anno; potessi essere, portandosi male, privato del magistrato da' signori e collegi, dieci, capitani di parte guelfa ed otto, congregati insieme pe' tre quarti delle fave, e' quali potessino essere chiamati a petizione di qualunque de' signori; potessi essere eletto ognuno che fussi inabile per conto di divieto o di specchio. E fu presa si larga questa parte, che e' si interpretò che etiam quegli che vanno per le minore arte potessino essere eletti; il che si fece o per inavvertenza o perché la arte minore ci concorressi più volentieri.

El modo del crearlo fussi questo: chiamassisi el consiglio grande, nel quale potessino intervenire pel di tutti quegli avevano el beneficio non ostante fussino a specchio; il che si fece acciò che chi fussi eletto, fussi con consenso più universale del popolo; ognuno che fussi in consiglio avessi autorità di nominare chi gli pareva e quegli tutti nominati andassino a partito, e tutti quegli che vincevano el partito per la metà delle fave e una più, o uno o più che fussino, andassino un'altra volta a partito, e quello o quegli che vincevano,

andassino questa seconda volta a partito, e tutti quegli che vincevano, riandassino poi a partito la terza volta; e di quegli che vincevano questa terza volta, si pigliassi chi vinceva per la metà delle fave e una più, ed avessi più fave che gli altri che fussino iti a partito la terza volta, se altri vi era ito; e questo tale fussi gonfaloniere di giustizia a vita.

Presesi questo modo perché la elezione non si sarebbe mai vinto si fussi cavata del popolo; e però ordinorono questi vagli, acciò che avessi più maturità che fussi possibile. Aggiunsesi che la elezione si facessi a tempo della signoria futura, acciò che el popolo potessi meglio pensare e risolversi a chi fussi a proposito; e che chi fussi eletto, fussi publicato quando la signoria che aveva a entrare di novembre, e pigliassi el magistrato in calendi di novembre prossimo futuro. Aggiunsesi in questa provisione un altro capitolo, che dove gli ottanta si traevano a sorte di quegli che avevano vinto el partito, ora se ne pigliassi pochi più di cento che avessino vinto per le più fave, e di quegli si traessino gli ottanta, dando la rata a' quartieri. Il che fu fatto acciò che in quello consiglio si trovassino uomini più scelti perché come è detto di sopra, quando in quello consiglio intervenissino tutti gli uomini savi e di qualità, sarebbe utilissimo alla città.

Ordinata e ferma questa provisione, e vinta fra' signori e collegi, si misse negli ottanta, dove si dubitò avessi assai difficultá, perché si credeva che molti cittadini che pretendevano d'avere a essere gonfalonieri di giustizia se si creassi per dua mesi, non vi concorrerebbono per non si privare di quella degnitá. Aggiugnevasi che Bernardo Rucellai publicamente la disfavoriva; e la cagione si diceva perché e' vedeva volgersi el favore a Piero Soderini, del quale lui era particulare inimico; nondimeno sendo riscaldata dalla signoria e da' collegi, si vinse con poca fatica la seconda volta che ebbono gli ottanta. Chiamossi di poi el consiglio grande, ed avendovi parlato in favore chi era deputato pe' collegi, e di poi Piero Guicciardini ed Iacopo Salviati ed altri uomini da bene, si accostò el primo dí a poche fave; in modo che l'altro dí fa-

cilmente si condusse alla sua perfezione. Acquistòvi, fra gli altri che la favorirono, gran laude Piero di Niccolò Ardinghelli, giovane di trentuno o trentadue anni, che era de' dodici, el quale, avendovi per conto de' compagni parlato su più volte, satisfece tanto a ognuno, che pochi di poi fu creato dagli ottanta commessario a Castiglione Aretino, e si fece una via da dovere avere tanto stato quanto uomo da Firenze, se non se l'avessi poi tolto da se medesimo.

Vinta questa provisione e dato principio alla riordinazione della cittá, uscí la signoria; la quale avendo trovata la cittá in somma confusione, smembrato Arezzo con tutta quella provincia, Pistoia quasi perduta e ribellata, aveva rassicurata la cittá di Pistoia, recuperato Arezzo e ciò che si era perso in quella rivoluzione, ed in ultimo vinta la provisione di riformare lo stato, lasciato ognuno in somma allegrezza e speranza; e però uscí meritamente con somma commendazione, sendo però ogni buona opera attribuita a Alamanno Salviati, Alessandro Acciaiuoli e Niccolò Morelli, e sopra tutto a Alamanno, in modo che e' tre quarti di quella gloria furono sua.

Successe in luogo loro gonfaloniere di giustizia Niccolò di Matteo Sacchetti, a tempo del quale la città richiese el re che per sicurtà nostra ci concedessi che le sue gente che erano venute in Toscana, o almeno una parte di quelle sotto monsignore di Lancre (1), rimanessino alle stanze in sul nostro. Rispose el re che era contento vi stessino qualche tempo, ma perché potrebbe essere che n'arebbe bisogno per sé, le voleva potere rivocare a ogni sua posta, non avendo rispetto se ci lasciassi provisti o no. Acconsentillo da principio la città; di poi non se ne sapendo bene risolvere, tutte le gente si partirono e tornorono in Lombardia; di che la città venne a entrare in nuovi pensieri, perché el re, sendo riconciliato con Valentino, prese la volta di Francia; ed el Valentino contro alla opinione di molti che credevano che lo dovessi menare

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha Lranch.]

seco in Francia e quivi ritenerlo onestamente, accompagnatolo insino in Asti, se ne ritornò in Romagna agli stati sua. Donde la cittá trovandosi sanza arme, cominciò a avere gran paura di lui, e benché si intendessi che el re gli aveva alla partita raccomandato lo stato nostro, nondimeno si dubitava che, avendo una occasione di offenderci, non la usassi, avuto poco rispetto al re, col quale, secondo la natura de' franzesi, si truova doppo el fatto facilmente rimedio; e lui ne aveva veduta la esperienzia, sendosi si intrinsecamente riconciliato seco, non ostante che el re si fussi persuaso che ciò ch'egli aveva fatto, fussi stato per cavarlo di Italia; e massime che, nella recuperazione di Arezzo e delle altre cose nostre, el papa ed e' Vitelli e gli Orsini avevano publicamente detto che come el re fussi partito di Italia, ci farebbe uno altro assalto, el quale sarebbe di natura che non sarebbono e' franzesi ogni volta a tempo a liberarci. Ed essendo adunche in questa ambiguitá, sopravenne uno accidente, el quale per qualche poco di tempo ci assicurò; el quale perché si intenda meglio, bisogna ripetere la origine sua da' fondamenti.

Benché gli Orsini, Vitelli, Baglioni e Pandolfo Petrucci fussino o soldati o aderenti ed in una intelligenzia col papa e col duca Valentino, nondimeno la unione più stretta e quasi una fazione era tra Vitelli, Orsini, Baglioni e Pandolfo, e' quali per molti rispetti e per correre una medesima fortuna, erano di una volontá medesima. Costoro conoscendo la ambizione del duca Valentino e lo appetito suo infinito del dominare, el quale prima si estendeva ne' luoghi più vicini ed in quegli dove aveva qualche titolo e colore di ragione, in fatto n'avevano sospetto e ne temevano, massime considerando che Perugia e Città di Castello apartenevano di ragione alla Chiesa, e cosi una parte degli stati degli Orsini, e l'altra essere in su' terreni di Roma; e cosi, spacciati loro, accadere di Siena. E però doppo lo acquisto di Faenza avevono avuto caro che e' non gli fussi riuscita la impresa di Bologna; e perché non pareva da loro essere cosi gagliardi contro al papa ed alla Chiesa, massime avendo lo appoggio di Francia, arebbono desiderato rimettere Piero de' Medici in Firenze, parendo che colle forze di quello stato si sarebbono assicurati.

Da altra banda el Valentino secretamente gli aveva in odio e desiderava la ruina loro, parte perché intendendo questi umori n'aveva preso sospetto, parte per ambizione e desiderio di insignorirsi di quegli stati; e però fu opinione di qualcuno, che se bene da un canto gli piacessi che noi avessimo perduto, o perché sperassi acquistare qualcuna delle terre nostre, o perché credessi che noi per difenderci fussimo forzati pigliare accordo seco con qualche suo grande vantaggio, da altro gli dispiacessi, dubitando che o Vitellozzo non acquistassi per sé qualcuna di quelle nostre terre, o e' Medici ritornassino in Firenze. Ma di poi venendone el re in Italia, lui e prima per lettere e di poi a bocca col re, per sua giustificazione sempre disse che lui non aveva saputo nulla di questo insulto, ma che era stata opera di Vitellozzo ed Orsini sanza sua participazione; di che nacque che comandando el re a Vitellozzo che venissi a Milano, lui impaurito non vi volle mai andare, allegando per scusa lo essere ammalato; e però el re si sdegnò molto forte contro a Vitellozzo e cominciollo a riputare suo capitale inimico.

Arebbe avuto el re, per lo ordinario, desiderio che Vitellozzo e gli Orsini perissino, perché riputava essere utile a conservazione del suo stato che la milizia di Italia si spegnessi, e però, aggiuntoci questo odio particulare, vi era su molto infiammato; da altro canto, se bene si era adirato col papa e Valentino, non se ne fidava molto, pure per essersi inimicato, come di sotto si dirá, nel reame cogli spagnuoli, pensava, riconciliandosi seco, potersene valere in quella provincia; e cosí da altro canto che se fussi suo inimico, gli potrebbe nuocere nelle cose del reame, e si farebbe forse una unione fra 'l papa, re di Spagna e viniziani, che lo metterebbe in assai pericoli. Per questo, sendone massime persuaso da monsignore di Roano, con chi el papa si manteneva assai faccendolo legato di lá da' monti, ed esaltando e' sua nipoti alle dignitá ecclesiastiche, si contrasse uno accordo ed una

unione tra loro, lo effetto della quale fu che el re permetteva al Valentino insignorirsi di Bologna, di Perugia e di Cittá di Castello, e lui gli prometteva nel reame tutti e' favori possibili. E però sendo tornato Valentino in Romagna e preparandosi alla impresa di Bologna, sentito che ebbono questo Vitellozzo e gli Orsini e quella fazione, perché non avevano ancora notizia quello che si fussi designato degli stati loro, considerando che se el Valentino pigliava Bologna, arebbono tutti a stare a sua discrezione, si ristrinsono insieme e deliberorono fare forza di opprimere la grandezza del Valentino, innanzi che crescessi più. Furono in questa intelligenzia messer Giovanni Bentivogli, pel pericolo ed interesse suo e perché era parente nuovamente degli Orsini, Pandolfo Petrucci, Giampaolo Baglioni, gli Orsini, Vitellozzo, Liverotto da Fermo ed el duca Guido di Urbino al quale si obligorono rendergli e conservágli lo stato suo. E cosí accendendosi uno principio di nuovo fuoco, la città diminui assai la paura del Valentino. e cosí di Vitellozzo e degli altri.

Nel quale tempo, secondo la provisione fatta di agosto, si venne alla creazione del gonfaloniere a vita; e ragunato el consiglio grande dove intervenne più che duemila persone e fatte le nominazione, nelle quale nominò ognuno che volle nominare, andorono a partito e' nominati che furono più di dugento; e lo effetto fu che nella prima squittinazione vinsono solo tre, che furono messer Antonio Malegonnelle, Giovacchino Guasconi e Piero Soderini; e riandati a partito la seconda volta, non vinse se non Piero Soderini, el quale riandando solo la terza volta, vinse el partito; in modo che, benché el publico non scoprissi chi era fatto, nondimeno necessariamente si manifestò, poi che la seconda e terza volta andò lui solo; e così rimase fatto gonfaloniere di giustizia a vita Piero di messer Tommaso Soderini, che a pena aveva cinquant'anni non ancora finiti.

Le cagione perché lui fu in tanto magistrato preposto a tutti gli altri furono molte: era di casa buona e nondimeno non piena di molti uomini, né copiosa di molti parenti; era

ricco e sanza figliuoli; era riputato cittadino savio e valente; era tenuto amatore del popolo e di questo consiglio; aveva buona lingua. Aggiugnevasi che si era dal 94 in qua affaticato assai nelle cose della città, e dove gli altri cittadini reputati come lui avevano fuggite le brighe e le commessione, lui solo l'aveva sempre accettate, e tante volte esercitate quante era stato eletto; e però n'aveva acquistato opinione di essere buono cittadino ed amatore delle cose publiche; ed inoltre la moltitudine, veduto adoperarlo piú che gli altri e non pensando che la cagione era perché e' simili a lui fuggivano gli ufici, credeva procedessi perché e' fussi più valente uomo che gli altri. Aggiunsesi el favore datogli da Alamanno ed Iacopo Salviati, e' quali, avendo amici e parenti assai e trovandosi in somma grazia e credito del popolo, né essendo per la etá ancora capaci di quello magistrato, messono ogni loro forza che fussi eletto Piero Soderini, mossi non per avere parentado ed amicizia intrinseca con lui, ma perché riputorono che la creazione sua dovessi essere a beneficio della cittá; e fu di tanta efficacia questo aiuto, che in ogni modo gli accrebbe el quarto del favore. Fu eletto, sendo assente ed ancora commessario a Arezzo insieme con Antonio Giacomini, perché Luca d'Antonio degli Albizzi era morto in quegli giorni, in luogo di chi fu poi eletto Alamanno Salviati; ed avuta la nuova della elezione, ne venne in Casentino, pochi di poi venne in Firenze, standosi sempre in casa insino al dí che e' fussi publicato.

In questo tempo gli Orsini, Vitelli e gli altri aderenti, fatta una dieta alla Magione in quello di..... e quivi conchiusa e publicata la loro nuova lega ed intelligenzia, ne vennono nello stato di Urbino, el quale recuperorono con poca fatica, e renderonlo al signore vecchio. Sbigotti assai el papa e Valentino di questo assalto; e pure voltisi a' rimedi avisorono subito in Francia, chiedendo aiuto; feciono quanti soldati a cavallo ed a piede potevano, e richiesono instantissimamente la città di collegarsi insieme, per potersi valere di quella in tanto bisogno. Cosi da altra parte e' collegati feciono per

mezzo di Pandolfo Petrucci molte richieste, offerendo qualche commodità circa a Pisa; la quale cosa per intendere meglio, fu mandato occultamente a Siena ser Antonio da Colle; ed in effetto non avendo loro facultà di farlo, la città si risolvé di stare neutrale insino a tanto che e' si intendessi chiaramente la voluntà del re di Francia. E perché e' si credeva che e' sarebbe inclinato a favorire Valentino, per ritenerselo intanto con qualche dimostrazione, vi fu mandato da' dieci a lui che era in Imola, Niccolò Machiavelli cancelliere de' dieci, ed a Roma fu mandato ser Alessandro Bracci, uomo esercitato in queste cose, per dare pasto al papa insino a tanto che vi andassi messer Giovan Vettorio Soderini che vi era deputato oratore.

Nel medesimo tempo la cittá, vedendosi spogliata di arme, condusse per capitano generale el marchese di Mantova, el quale, el dí che fu fatta la condotta, si trovava in Milano che ne andava a dirittura in Francia; ma perché el marchese si era di nuovo riconciliato col re, del quale era stato lungamente inimico, el re non si fidava interamente di lui; e però gli dispiacque questa condotta, parendogli che el mettere in mano al marchese le forze della città nostra gli potessi in qualche accidente nuocere assai. Disse adunche lui e Roano a Luigi dalla Stufa, che vi era oratore solo, perché el Gualterotto non aveva passati e' monti, che el desiderio loro era. questa condotta non andassi innanzi, e nondimeno che e' si facessi con tale destrezza che el marchese non si accorgessi della cagione; e però fu necessario introdurre molte cavillazioni per impedirla, tanto che lo effetto fu che la condotta non ebbe luogo; e pure el marchese cognobbe che e' non era stato per difetto nostro, ma per opera del re.

Entrò di poi in calendi di novembre el nuovo gonfaloniere di giustizia, nel quale furono due cose nuove e singulari: l'una, essere creato a vita, l'altra, essere creato diciotto mesi poi che era stato una altra volta: conciosiaché secondo le legge ordinarie della città bisognassi dall'una volta alla altra stare almeno tre anni. Successene di poi una altra non meno nuova,

che mentre che e' sedeva in magistrato, furono de' signori e collegi alcuni de' sua consorti Soderini; conciosiaché innanzi a lui non solo fussi proibito el trovarsi insieme de' tre maggiori due di una casa medesima, ma ancora quando era de' signori uno di una casa, da poi che era uscito avevono e' sua consorti divieto uno anno a potere essere de' signori, e sei mesi de' collegi. Entrò con grandissima grazia e riputazione e con universale speranza della cittá che non solo a tempo suo le cose avessino a essere prospere, ma ancora s'avessi per opera sua a riformare ed introdurre un vivere sí buono e santo, che la cittá n'avessi lungamente a godere, la quale si trovava in molte onde e pensieri.

Erasi quanto al governo di drento fatto uno principio buono, di avere creato uno gonfaloniere a vita; ma come a una nave non basta uno buono nocchiere se non sono bene ordinati gli altri instrumenti che la conducono, cosi non bastava al buono essere della città l'avere provisto di uno gonfaloniere a vita che facessi in questo corpo quasi lo uficio di nocchiere, se non si ordinavano le altre parte che si richieggono a una republica che voglia conservarsi libera e fuggire gli estremi della tirannide e della licenzia. E come non può essere chiamato buono nocchiere in una nave quello che non provede a introdurre gli instrumenti di che sopra è detto necessari, cosi in questa città non poteva essere chiamato buono gonfaloniere a vita quello che non provedeva gli altri ordini necessari e riparava agli inconvenienti detti di sopra.

Quanto alle cose di fuora, la cittá si trovava due piaghe proprie: una le cose di Pisa, le quali se non si posavano ed in forma che Pisa fussi nostra, non ci potevamo posare noi; l'altra e' Medici, che benché paressino molto deboli e con pochi amici e senza parte nella cittá, nondimeno se bene da loro propri non pareva ci potessino offendere e perturbare, pure per la potenzia avuta nella cittá e nel contado nostro, erano uno instrumento col quale e' potentati inimici nostri ci potevano piú facilmente bastonare. Aveva la cittá di poi qualche altro male piú accidentale e meno proprio: la inimicizia con

Vitellozzo, el quale era uomo si inquieto e di tale riputazione co' soldati ed appoggiato in modo da quella fazione Orsini. Pandolfo e Baglioni, che e' bisognava fare conto che, non si reconciliando o non si spegnendo, avessi a tenere la cittá in continui sospetti ed affanni; la potenzia ed ambizione del papa e duca Valentino, che era da temere assai rispetto alle forze grandissime della Chiesa e la vicinità degli stati di Romagna con noi; lo essere el Valentino uomo valente ed in sulle arme. e tanto più quanto per le cose di Pisa la città nostra era debole e conquassata; questi erano e' mali che più si vedevano e palpavano per ognuno. Aggiugnevasi lo stato grande de' viniziani, e' quali se bene allora non offendevano né cercavano di offendere la cittá, pure s'aveva a considerare che erano sí grandi, che perdendo o per morte o per altro caso el re di Francia el dominio di Milano e del reame. Italia tutta rimaneva in preda ed a loro discrezione. E dato che questo male fussi si grande che la cittá da sé non vi potessi riparare, pure aveva a pensare di fare lo sforzo suo, e con lo incitare contro a loro el re di Francia, e con tenere le mani in sulle cose di Romagna, se mai per morte del papa o per altro accidente si alterassino. Eraci da stimare assai le cose di Francia, colle quali la cittá pareva in buoni termini, e che el re e monsignore di Roano, in chi era el pondo d'ogni cosa, ci fussi affezionato; pure s'aveva a presupporre che la avarizia, la leggerezza loro ed el rispetto che hanno a se medesimi era tanto, che di loro s'aveva a cavare più briga, più spesa sanza comparazione, che utile.

Trovavansi in questi termini le cose nostre; e perché più si mescolavano allora e' signori collegati ed el Valentino che altra cosa di Italia, però gli animi ed e' pensieri di tutti erano vòlti a quelle. El subito acquisto dello stato di Urbino, e la riputazione che aveva massime Vitellozzo, avevano tanto sbigottito el Valentino, che si trovava in Imola, ed e' sudditi sua, che è opinione che se subito fussino andati alla volta di Romagna, arebbono fatto in quello stato qualche grande sdrucito, e forse riportatane una assoluta ed intera vittoria;

ma lo indugio loro fu tanto, o perché e' fussi lungo lo accozzare insieme le forze di tante persone, dove sempre nasce mille difficultà, o perché e' fussino tenuti in pratiche di accordo, che el Valentino ebbe tempo prima fortificare le fortezze e terre sua, di poi soldare cavalli e fanterie in somma da potersi difendere e di poi aspettare a bell'agio l'aiuto di Francia, el quale veniva in suo favore molto gagliardo; perché el re subito scrisse a monsignore di Ciamonte, che era a Milano, che spignessi in Romagna tutte le sue gente, e fece intendere che non mancherebbe di tutti quegli aiuti che potessi. Per la qual cosa e' viniziani, di chi si era dubitato, feciono intendere al papa e Valentino, che erano parati servirlo di tutte quelle gente che avevano; ed e' fiorentini al tutto si confermorono o di fare accordo col papa o di starsi neutrali.

Di che sbigottiti assai e' collegati, cominciorono a tenere pratiche di accordo; e finalmente gli Orsini, Vitelli e quella fazione si convennono restituire Urbino al Valentino, tornare a' soldi sua, e che delle cose di Bologna e di messer Giovanni si facessi uno compromesso. El quale capitolo perché fu sanza saputa di messer Giovanni, lui sdegnatosi fece da parte un altro accordo con Valentino; l'effetto del quale fu che el Valentino non molestassi quello stato e fussine servito per tempo di più anni di certa somma di danari e di uomini d'arme; e cosi el Valentino, benché si trovassi forte in sulla campagna e di sue gente e de' franzesi che erano arrivati in Romagna, fu contento a lasciare stare Bologna, o perché cosi fussi el parere del re di Francia, di che messer Giovanni era in protezione, o perché volessi, come di poi mostrò lo effetto, essere più espedito a attendere a altro.

Né molto poi, sendosi simulatamente riconciliato co' collegati, ne vennono colle loro gente Vitellozzo, Paolo Orsini, Liverotto da Fermo ed el duca di Gravina, che era di casa Orsina, a trovarlo a Sinigaglia; dove lui industriosamente aveva esercito più potente di loro e sanza loro saputa, perché aveva condotto un gran numero di lancie spezzate; e cosi avendo condotti pochi cavalli per volta, non si era inteso né

saputo quanto numero avessi fatto. Pose adunche loro le mani adosso e fece subito strangolare miserabilmente, con un modo però nuovo e crudele di morte, Vitellozzo e Liverotto, e pochi di poi el signore Paolo ed el duca di Gravina; ed in quello di medesimo el papa fece sostenere in palazzo el cardinale Orsino e messer Rinaldo Orsini arcivescovo di Firenze e messer Iacopo da Santa Croce, gentiluomo romano e de' primi capi di parte Orsina; de' quali fece subito morire el cardinale; gli altri dua, avendogli sostenuti qualche tempo, lasciò.

Cosí finí el dí suo Vitellozzo, e quelle arme che erano preposte a tutte le arme italiane; in che è da notare che messer Niccolò suo padre ebbe quattro figliuoli legittimi. Giovanni, Camillo. Pagolo e Vitellozzo, e' quali tutti nella milizia feciono tale profitto che furono ne' tempi loro riputati de' primi soldati di Italia; in modo che si faceva giudicio che avessi per la virtú di questi quattro fratelli a essere una casa di grandissima potenzia ed autoritá. Ma come volle la sorte, questi princípi sí felicissimi ebbono fini piú infelici: Giovanni innanzi al 94, sendo soldato di Innocenzio, fu nella Marca, nella guerra di Osimo morto da una artiglieria; Camillo sendo nel reame a soldo del re Carlo (1), fu, nella espugnazione di uno castello, morto da uno sasso gittato dalle mura; a Paolo fu tagliato el capo; Vitellozzo fu strangolato; ed in effetto tutti a quattro, sendo ancora giovani, perirono di morte violenta.

Di Liverotto s'ha a intendere che e' fu da Fermo, di nobile casa; ed essendo valente soldato ed in riputazione per essere cognato di Vitellozzo, e favorito da parte Orsina, venne in disegno di occupare lo stato di Fermo, e vedendo che bisognava la forza, ordinò che uno di determinato molti soldati sua confidati, spicciolati e sotto nome di altre faccende, fussino in Fermo; el quale di, essendovi lui, convitò in casa sua messer Giovanni Frangiani suo zio, uomo di grande autorità, con parecchi altri cittadini principali di Fermo, e doppo el convito, avendogli con parecchi sua compagni crudelmente amaz-

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha del re di Carlo, senza segni di cancellatura.]

zati, corse la terra in suo nome, essendo impauriti tutti e' cittadini, e non avendo alcuno ardire di parlare. Ma come volle la giustizia divina, avendo fatto questo eccesso l'anno 1501 el dí di san Stefano, fu nel sequente anno, el dí medesimo di san Stefano, fatto nel sopra detto modo morire dal duca Valentino.

Morti che furono crudelmente costoro, el duca si voltò collo esercito suo verso Città di Castello, dove si trovava messer Iulio, vescovo di Castello e fratello bastardo di Vitellozzo, ed alcuni garzoni figliuoli di Giovanni, Camillo e di Pagolo, e' quali intesa la venuta sua, essendo sanza forze e sanza speranze, si fuggirono; di che lui acquistata quella terra, andò subito alla vòlta di Perugia, nella quale entrò sanza resistenzia, perché Giampaolo, non avendo rimedio, se ne fuggi. Vòlto di poi verso Siena, sotto nome di volerne cacciare Pandolfo suo inimico, in fatto per fare pruova se potessi insignorirsene, poi che e' vedde e' sanesi ostinati a difendersi; per virtú del quale rimanendo Siena come si era, Pandolfo s'ebbe a partire ed andossene a Pisa; e nondimeno rimasono nel governo gli aderenti ed amici sua, in modo che si poteva dire lo tenessino fuora mal volentieri, ma per fuggire la guerra del Valentino, accordandosi ancora lui a questo partito. Andossene di poi in terra di Roma allo acquisto degli Orsini, dove in brieve tempo occupò ogni cosa, eccetto alcune terre di Gian Giordano. Aveva in questo mezzo la cittá per mezzo di messer Giovan Vettorio Soderini oratore nostro a Roma, trattato accordo col pontefice; e per questa cagione essendo stato eletto oratore al duca Valentino Piero Guicciardini ed avendo rifiutato, vi fu mandato Iacopo Salviati, a tempo che ancora era a' confini nostri e non si era ritirato in quello di Roma. E finalmente lo effetto fu che doppo molte pratiche, sendo quasi fermi ed appuntati e' capitoli, non se ne fece conclusione alcuna, ora rimanendo dal papa che voleva condizione disoneste, ora da noi che volavamo intendere l'animo del re di Francia.

## XXIV.

Francesi e spagnoli nel regno di Napoli.— Nuove azioni contro Pisa. — Morte di Alessandro VI e suoi effetti. — Pio III. — Giulio II. — Morte del Valentino. — I francesi sconfitti sul Garigliano. — Morte di Piero de' Medici.

1503. Seguitò lo anno 1503, nel quale si détte mutazione grandissima alle cose di Italia. Sul principio di questo anno la città desiderosa di armarsi, e di qualche arme franzese per più riputazione, tolse a soldo per conforto del re e di Roano e per mezzo degli oratori nostri che erano in Francia, monsignore de' Soderini ed Alessandro di Francesco Nasi, uno capitano franzese chiamato Bagli di Cane, uomo valente e di buona riputazione nel mestiere delle arme. Fu la condotta sua cento lancie franzese, delle quali cinquanta ne pagava la città, cinquanta ne erano accommodate dal re; e fecesi, perché si credette che per conto de' franzesi, el papa e Valentino avessino a avere più rispetto a offenderci; e cosi si temporeggiavano le cose di Italia, quando nel reame nacque uno accidente di momento grandissimo.

Era fra e' franzesi e spagnuoli nata differenzia nel regno per conto della dogana di Puglia, la quale non si potendo acconciare colle parole, si venne alle arme, dove trovandosi e' franzesi più forti e superiori di numero, occuporono quasi tutta la Calavria; ma poco di poi avendovi el re di Spagna mandato rinfrescamento di gente, e trovandovisi per lui Consalvo Ferrando, uomo valentissimo, si cominciorono a levare via e' vantaggi, e l'una parte e la altra essere più del pari. In questo mezzo Filippo duca di Borgogna, figliuolo di Massimiano re de'romani e genero del re di Spagna, venuto personalmente in Francia a aboccarsi col re, praticò e concluse accordo fra questi principi; per virtú del quale avendosi a levare le offese, e l'una parte e l'altra a posare le arme, e cosí avendo el re di Spagna a ratificare quello che era stato fatto dal genero di suo mandato, faccendosi per parte di quello re molte cavillazioni, lo effetto fu che Consalvi venne nel reame a giornata co' franzesi e gli ruppe vittoriosamente. E di poi seguitando la vittoria, acquistò in pochi di Napoli con tutto el regno, ed espugnò con somma industria e laude quelle fortezze di Napoli che erano riputate inespugnabile; e cosi ogni cosa venne in sua mano, eccetto Gaeta, nella quale rifuggirono una parte delle gente franzese.

Alterossi e risentissi mirabilmente el re di questa percossa; e benché dalla parte di Spagna si facessino molte scuse ed introducessinsi nuove pratiche di accordo, veduto alfine che tutte erano parole, si risolvé a fare uno sforzo ed una impresa potentissima per recuperare lo stato e l'onore, e vendicare quella ingiuria che gli era stata fatta sotto la fede degli accordi.

Era in questi tempi nata fra lui ed el papa indegnazione, la quale ebbe forse origine intrinseca, perché el re cominciava a non se ne fidare ed a temere della potenzia sua; ma le cagione che apparirono di fuora, furono che doppo la morte degli Orsini, el re scrisse al papa e Valentino, che in nessuno modo occupassino lo stato di Gian Giordano Orsino che era suo soldato, e benché loro, spacciato che ebbono lo stato degli altri Orsini, da Pitigliano in fuora, si accampassino a certe castella di Gian Giordano, el re se ne riscaldò tanto con lettere e con messi, e fecene tanta instanzia, che doppo molte querele del papa e Valentino, lo effetto fu che nacque uno accordo tra loro, per virtú del quale le terre che erano in quistione s'ebbono a dipositare in mano del re.

Aggiunsesi di poi che el Valentino, el quale aveva a andare nel reame in aiuto de' franzesi, differi tanto con varie cagioni la andata, che e' seguitò el disordine detto di sopra; del quale el papa e lui si rallegrorono assai, giudicando che questa mutazione fussi a suo proposito. Per la qual cosa el re insospettito che non si accordassino con Ispagna, fece concetto che aparterrebbe molto a sua sicurtà degli stati di Italia potersi valere di Toscana; e però disegnò di fare una unione di Firenze, Siena e Bologna. Ed a questo effetto avendone conferito colla cittá e fatto che la prestò favore a questa opera, fece ritornare Pandolfo Petrucci al governo di Siena; la quale cosa fu facile perché e' sanesi amici di Pandolfo, in mano de' quali era lo stato, come ebbono intesa la voluntá del re ed el favore che arebbono dalla cittá, posto da canto la paura del papa e Valentino, pacificamente e sanza alcuno tumulto lo rimessono in Siena. E lui prima promesse caldamente al re ed alla cittá, che come fussi tornato restituirebbe Montepulciano; di che non fece nulla, allegando massime non essere in potestá sua, perché el popolo non lo consentirebbe mai, e però bisognare aspettare qualche occasione, la quale come venisse, lui eseguirebbe volentieri; e cosi in questa cavillazione differi tanto, che e' si mutorono le condizione de' tempi.

In questo tempo la cittá, ristretto lo esercito suo, si volse a dare el guasto a' pisani, e' quali, mandati oratori al papa e Valentino, ebbono da lui aiuto di qualche somma di danari e di fanterie; nondimeno el guasto si dette quasi per tutto, sendo commessario Antonio Giacomini che allora in quello mestiere avanzava di riputazione tutti gli altri cittadini. Ma perché e' non mancava chi tuttavia dessi soccorso, per via di mare, di vettovaglie a' pisani, non ne seguitava quegli effetti che si disegnavano; perché se bene ne seguitava qualche carestia e difficultá di vivere, pure la ostinazione loro era tanta, che e' s'aveva a presupporre che innanzi arebbono acconsentito ogni cosa, che ritornare sotto la divozione della cittá, e però che non la difficultá, non la carestía, ma la necessitá e la forza sola gli aveva a condurre. Riebbesi, credo, quello anno,

o fu el sequente, Vicopisano e Librafatta, e presesi quasi a caso la Verrucola, che sempre in questa guerra si era tenuta pe' pisani; dove si disegnò e cominciò a murare una bella fortezza.

Creò in questo tempo el papa molti cardinali, fra' quali messer Francesco Soderini, vescovo di Volterra e fratello del gonfaloniere, uomo che per la etá che era di circa a cinquant'anni, per essere stato lungo tempo in corte, per essere litterato e di gran cervello nelle cose del mondo ed assai costumato, secondo lo uso degli altri preti, sí gli conveniva quello grado. Nondimeno non gliene dettono questi meriti, ma lo acquistò con qualche favore di Francia e della cittá, in nome; in fatto, lo comperò buona somma di danari, sendo cosí allora la consuetudine del papa; ed el Soderino, uomo in molte cose virtuoso, pure, dove lo menava la avarizia e la ambizione, immoderatissimo e sanza rispetto, sanza fede e sanza conscienzia alcuna.

Aveva in questo mezzo el re ordinato uno esercito potentissimo di più che millecinquecento lancie franzese e quindicimila fanti, buona parte svizzeri; ed aviatolo in Italia, fattone capitano generale monsignore della Tramoia che era el piú riputato uomo nelle arme che avessi Francia; cosí richiesto el marchese di Mantova vi andassi personalmente, servito ancora di qualche numero di uomini d'arme da Ferrara, Bologna e Siena, e da noi del Bagli di Can colle sue cento lancie. E perché queste gente avessino meno riscontro, avendo esaminato che tre cose gli potevano tôrre la vittoria: uno potente soccorso che el re di Spagna mandassi nel reame. se e' viniziani favorissino quello re, se el papa e Valentino si accordassino con lui; aveva, per divertire el soccorso di Spagna, fatto uno altro esercito non meno potente di quello che veniva in Italia, e mandatolo in Linguadoch a rompere guerra agli spagnuoli, acciò che, constretti difendersi da quella banda, non potessino cosi attendere alle cose di Napoli; aveva mandato a Vinegia per intratenergli oratore messer Constantino Lascari greco, che giá aveva letto greco in Firenze e di poi l'anno 94, andatosene in Francia, era favorito da Roano; aveva

fatto strignere el papa dagli oratori sua che residevano a Roma. che manifestassi la sua intenzione. Dal quale però non si traeva se non risposte dubie ed ambigue, perché el papa e Valentino sagacissimamente considerando di avere acquistato con favore del re di Francia lo stato de' Colonnesi, Imola, Furlí, Faenza, Rimino, Pesero e tanti stati in Romagna, el ducato di Urbino, Camerino, Fermo e gran parte della Marca, Perugia, Piombino, gli stati degli Orsini e Cittá di Castello; e che col favore suo non poteva piú acquistare, perché cosí era la voluntá del re, e n'aveva fatto pruova prima nelle cose nostre, di poi in Bologna, nello stato di Gian Giordano ed in Siena; e considerando ancora che se el re otteneva la impresa del reame, lui e tutta Italia rimaneva a sua discrezione, ed e converso che, accordandosi cogli spagnuoli, loro gli farebbono partiti larghi e favorirebbonlo a acquistare Siena, Bologna e dello stato nostro, si risolveva a non volere seguitare più la amicizia del re di Francia; da altra parte considerando quanto grande e potente era questo esercito, e con quanti apparati veniva a questa impresa, e cosí certificandosi piú ogni dí che e' viniziani, se bene desideravano che el re di Spagna avessi vittoria, pure si starebbono neutrali, o se pure favorissino el re di Spagna, sarebbono favori piccoli ed occulti, gli pareva entrare in troppo gran pericolo. Pure gli dava animo el vedere essere nel reame pel re di Spagna uno esercito assai potente, ed esserne capitano Consalvi Ferrante, uomo di grandissima virtú e riputazione; avere a soldo e' Colonnesi; aspettare di Spagna, el quale di poi venne, un grosso rinfrescamento; essere in pratica di condurre o di giá avere condotto Bartolomeo d'Alviano Orsino, el quale, sendo riputato de' primi condottieri di Italia, si era partito da' soldi de' viniziani, o per non essere di accordo delle convenzione, o perché loro sotto questo colore ne volessino accomodare sanza loro carico el re di Spagna; in modo che congiunto a queste forze da per sé grande l'esercito suo e del Valentino, gli pareva essere gran momento alla vittoria, in modo che, fatti questi discorsi, è opinione che in ultimo, vinto dalla ambizione che gli era

ogni di cresciuta collo imperio, si sarebbe alienato da Francia e seguitate le parte di Spagna; quando, fuora della espettazione di tutti, mori del mese di... quasi di subito.

La cagione della sua morte si disse variamente; nondimeno la più parte si accordò che e' fussi stato veleno, perché faccendo uno convito a uno giardino, dove disegnava avelenare alcuni cardinali per vendere poi gli ufici e benefici loro, sendovi lui ed el Valentino giunti a buon'ora e innanzi vi arrivassino le vettovaglie, ed avendo per el caldo grande dimandato da bere, non vi essendo altro vino, fu dato loro, da chi non sapeva lo ordine, di quello dove era el veleno; el quale bevuto inavvertentemente fece questo effetto. E che questa sia la veritá ne fa fede che lui morí o la notte medesima o el dí seguente; fanne fede che Valentino ed alcuni altri che vi si trovorono, caddono in mali lunghi e pericolosi e con segni di veleno; de' quali però non morirono, perché, per essere giovani, non fece sí subito lo effetto suo come nel papa che era vecchio, e però ebbono tempo a curarsi.

Cosí morí papa Alessandro in somma gloria e felicitá; circa la qualitá del quale s'ha a intendere che lui fu uomo valentissimo e di grande giudicio ed animo, come mostrorono e' modi sua e processi; ma come el principio del salire al papato fu brutto e vituperoso, avendo per danari comperato uno tanto grado, cosi furono e' sua governi non alieni da uno fondamento si disonesto. Furono in lui ed abundantemente tutti e' vizi del corpo e dello animo, né si potette circa alla amministrazione della Chiesa pensare uno ordine si cattivo che per lui non si mettessi a effetto; fu lussuriosissimo nell'uno e l'altro sesso, tenendo publicamente femine e garzoni, ma più ancora nelle femine; e tanto passò el modo che fu publica opinione che egli usassi con madonna Lucrezia sua figliuola, alla quale portava uno tenerissimo e smisurato amore; fu avarissimo, non nel conservare el guadagnato, ma nello accumulare di nuovo; e dove vedde uno modo di potere trarre danari, non ebbe rispetto alcuno: vendevansi a tempo suo come allo incanto tutti e' benefici, le dispense, e' perdoni,

e' vescovadi, e' cardinalati e tutte le dignitá di corte; alle quali cose aveva deputati dua o tre sua confidati, uomini sagacissimi, che gli allogavano a chi piú ne dava.

Fece morire di veleno molti cardinali e prelati, ancora confidatissimi sua, quali vedeva ricchi di benefici ed intendeva avere numerato assai in casa, per usurpare la loro ricchezza. La crudeltá fu grande, perché per suo ordine furono morti molti violentamente; non minore la ingratitudine colla quale fu cagione rovinare gli Sforzeschi e Colonnesi che l'avevano favorito al papato. Non era in lui nessuna religione, nessuna osservanzia di fede: prometteva largamente ogni cosa, non osservava se non tanto quanto gli fussi utile; nessuna cura della giustizia, perché a tempo suo era Roma come una spelonca di ladroni e di assassini; fu infinita la ambizione, e la quale tanto cresceva quanto acquistava e faceva stato; e nondimeno, non trovando e' peccati sua condegna retribuzione nel mondo, fu insino allo ultimo di felicissimo.

Giovane e quasi fanciullo, avendo Calisto suo zio papa, fu creato da lui cardinale, e poi vicecancelliere; nella quale degnitá perseverò insino al papato con grande entrata, riputazione e tranquillitá. Fatto papa, fece Cesare, suo figliuolo bastardo e vescovo di Pampalona, cardinale, contra tutti gli ordini e decreti della Chiesa che proibiscono che uno bastardo non possi essere fatto cardinale eziandio con dispensa del papa, fatto provare con falsi testimoni che gli era legittimo. Fattolo di poi secolare e privatolo del cardinalato, e vòito l'animo a fare stato, furono e' successi sua piú volte maggiori ch'e' disegni; e cominciando da Roma, disfatti gli Orsini, Colonnesi e Savelli, e quegli baroni romani che solevano essere temuti dagli altri pontefici, fu più assoluto signore di Roma che mai fussi stato papa alcuno; acquistò con somma facilitá le signorie di Romagna, della Marca e del ducato; e fatto uno stato bellissimo e potentissimo, n'avevano e' fiorentini paura grande, e' viniziani sospetto, el re di Francia lo stimava. Ridotto insieme uno bello esercito, dimostrò quanto fussi grande la potenzia di uno pontefice, quando ha uno valente capitano e di chi si possa fidare; venne a ultimo in termini, che era tenuto la bilancia della guerra fra Francia e Spagna; fu insomma più cattivo e più felice che mai per molti secoli fussi forse stato papa alcuno.

Morto Alessandro, si feciono nuovi concetti al papato e nuovi disegni de' principi; ma sopra tutto ci fece fondamento monsignore di Roana, el quale si dette a credere che trovandosi in collegio più cardinali franzesi e molti italiani dependenti dal suo re, ed essendo in Italia uno potentissimo esercito franzese, avere a essere fatto papa; alla quale cosa aveva un pezzo innanzi aspirato. E considerando quanta riputazione e seguito soleva avere in collegio monsignore Ascanio, aveva molti mesi innanzi operato che el re a questo proposito l'aveva cavato di prigione e ritenutolo in corte onoratamente; e però, sendo venute le nuove della morte di Alessandro, Ascanio, ristrettosi con lui e mostrando sommo desiderio della elezione sua, gli persuase che aggiunti gli amici e credito suo a quello favore che e' vi aveva per lo ordinario per conto del re, la via essere facile. In modo che con questa speranza Roano ne venne in Italia e menò seco monsignore Ascanio per trovarsi alla nuova elezione, avendolo fatto prima giurare che a ogni volontá e richiesta del re se ne ritornerebbe in Francia. E benché e' venissino non molto presto, nondimeno per aspettare e' cardinali assenti, si era a Roma date tante dilazione che e' furono a tempo a entrare in conclave; e ne' medesimi giorni che e' passorono per Firenze, era passato molte gente franzese, ed el marchese di Mantova, e monsignore della Tramoia, a chi fu fatto grande onore e mandatogli incontro insino a Parma Alamanno Salviati.

Giunti e' cardinali a Roma, ed entrati in conclave in numero circa a trentotto, si venne allo scrutinio, nel quale doppo molte pratiche ed aggiramenti, restorono vani e' pensieri di monsignore di Roano; perché oltre alla opposizione che gli feciono gli spagnuoli che erano in numero circa undici, tutti quegli cardinali che erono sanza rispetto, la contradissono in modo che e' si trovò sanza altro favore che de'

cardinali franzesi e degli italiani sudditi del re, del Soderino e del Medici e pochi altri dependenti dal re, che non erano tanti che forse ascendessino al terzo. E però sendo disperato di sé, fece instanzia fussi fatto el cardinale Santa Prassede, di nazione genovese, el quale per essere stato amico di Alessandro, aveva ancora grazia con molti cardinali spagnuoli; nondimeno opponendosi a questa intenzione, fra gli altri, monsignore Ascanio ed el cardinale de' Medici, la fine fu che doppo uno dibattito di circa dodici di, fu creato papa Francesco Piccoluomini, cardinale di Siena, uomo vecchio e di buoni costumi e qualità, el quale in memoria di papa Pio secondo, suo zio, assunse el nome di Pio terzo. Fatta la elezione, e' franzesi che non erano ancora passati el Tevere, ne andorono alla vòlta del reame; ma perché monsignore della Tramoia, o per essere ammalato o per altra cagione, ritornò indrieto, la cura ed el pondo di tutto lo esercito rimase nelle mani del marchese di Mantova.

Doppo la morte di Alessandro, el duca Valentino, sendo amalato, stette molti di colle gente sue in Roma, e fu opinione volessi fare forza di creare un pontefice nuovo a suo modo; ma di poi, o sendo un poco alleggerito dal male o fatto altro disegno, usci di Roma colle gente per venirsene alla volta di Romagna, ma el male lo impedi tanto che e' fu necessario si fermassi verso Civita Castellana. Erano intanto e' Vitelli ritornati in Castello, Giampaolo in Perugia, el duca Guido da Montefeltro in Urbino, gli Orsini negli stati loro; in Piombino entrò gente e commessari in nome della città nostra, e' quali potendolo ritenere per noi, lo restituirono, di commessione publica, a quello signore. Solo gli stati di Romagna stavano fermi, ne' quali certo, se fussi stato sano, si sarebbe conservato, perché gli aveva messo a governo di quegli popoli, uomini che gli avevano governati con tanta giustizia ed integritá, che era sommamente amato da loro; aggiugnevasi che arebbono avuto favore da' fiorentini, e' quali dubitavano che e' viniziani non si insignorissino di qualcuno di quegli stati. Ma non potendo per la infermitá venire in quella provincia, Pesero e Rimino richiamorono e' signori sua; Imola e Furlí si dettono al pontefice, benché la ròcca fussi un pezzo tenuta in nome di uno castellano spagnuolo che vi era drento, che cercava darla con suo vantaggio.

Restava Faenza, nella quale tenevano pratiche e cogli uomini e col castellano e' viniziani; tenevanvi pratiche e' fiorentini, e' quali cercavano per alcuni vi erano rimasti de' Manfredi, non tanto per amore loro, quanto perché la non venissi in mano de' viniziani, ed a questo effetto avevano mandato commessario a Castracaro Giovan Batista Ridolfi: ma finalmente era la cosa ridotta in termini, benché io per non essere stato in quegli tempi a Firenze non abbia notizia del particulare, che con poca spesa e' fiorentini facevano di quella città quello che volevano, e si conchiudeva pe' savi cittadini che si facessi a ogni modo per levare a' viniziani la oportunitá di quella cittá, della quale si varrebbono assai per le altre cose di Romagna e per le cose nostre, per essere in su' confini nostri e presso alla città a meno di trenta miglia. Non parve al gonfaloniere, o perché avessi rispetto alla Chiesa, o perché avessi, e sanza bisogno, paura di non entrare in nuova guerra co' viniziani; in modo che non se ne faccendo conclusione, e' viniziani finalmente, comperata la ròcca dal castellano, la acquistorono per sé; e ne' medesimi dí avendo messo paura a Pandolfo Malatesta signore di Rimino, uomo da poco e leggiere, comperorono da lui Rimino, dandogli in ricompensa, oltre a certa somma di danari, Cittadella, castello in quello di Padova, e condotta.

Era in questi tempi vacata di nuovo la Chiesa, perché el nuovo papa, sendo vecchio e male sano, circa a uno mese poi che fu eletto papa, mori; ed essendo nel crearlo, perché Roano si era tolto giú, stata concorrenzia fra monsignore di San Piero in Vincula, e Santa Prassede, fu a ultimo creato Santo Piero in Vincula, chiamato Giuliano, di nazione savonese, e nipote di Sisto, da chi era stato fatto cardinale, e nominato Iulio secondo. Risentissi mirabilmente di questa perdita di Faenza e di Rimino, ma invano, perché e' viniziani

non l'avevono preso per rendergliene; in modo che sendo sdegnati gli animi, stettono più di uno anno innanzi mandassino oratori a dargli la ubidienzia.

Mandò la città a costui subito, a dare la ubidienzia, sei imbasciadori, che furono messer Cosimo de' Pazzi vescovo aretino, messer Guglielmo Capponi protonotario e maestro d'Altopascio, quale era riputato amico del papa, messer Antonio Malegonnelle, Francesco Girolami, Tommaso di Paolantonio Soderini e Matteo Strozzi; nella elezione de' quali, avuto rispetto che e' vi fussi qualche uomo di autoritá, si cercò che gli altri fussino uomini ricchi e da potere andare bene in ordine, come richiedeva una tale legazione. Costoro, data la obedienzia, renderono Citerna al papa, la quale, essendo terra de' Vitelli, era venuta in mano di Valentino e poi, doppo la morte di Alessandro, datasi a' fiorentini; ma perché la era di ragione ecclesiastica, el pontefice la rivolle, e la cittá, per non si adirare seco in una cosa di non molta importanza, e perche e' si concitassi tanto più contro a' viniziani, facilmente lo acconsenti.

Intanto e' Baglioni e gli Orsini erano iti alla volta di Valentino per amazzarlo, ma lui non avendo altro rimedio, sendo ancora ammalato si era ritirato in Roma, dove avendo operato co' cardinali spagnuoli per San Piero in Vincola ed avuto promesse grandi da lui, venne nelle sue mani; dove, tenuto sanza effetto alcuno come prigione molti mesi, si fuggi a Napoli a Consalvi, dove sendo raccolto con buona cera, fu di poi imprigionato e mandato prigione in Spagna; e quivi stato in prigione più d'uno anno, si fuggi occultamente ed andossene in Navarra da' sua parenti, dove fu presto in battaglia assaltato e morto.

In questo mezzo erano e' franzesi entrati nel reame; e perché el marchese di Mantova amalato si era ritornato a Mantova, sotto el governo de' capi franzesi erano venuti in sul fiume del Garigliano, dove per la parte di Consalvo si era fatta restistenzia che non potessino passare. Quivi stettono molti di, ne' quali non facendo profitto alcuno, cominciorono,

secondo che è la natura loro quando truovono riscontro, a disordinarsi, a andarsene in qua ed in la; per la quale cosa Consalvi, uomo valentissimo, conosciuta la occasione, gli assaltò e dette una rotta grandissima. Fu in questo conflitto lodata assai la virtú degli italiani, massime de' Colonnesi e di Bartolomeo d'Albiano; de' franzesi una parte ne fuggí a Gaeta, fra' quali Piero de' Medici, fuggendo, annegò nel Garigliano; e pochi di poi e' franzesi che erano in Gaeta, privati d'ogni speranza, patteggiata la salute loro, dettono Gaeta a Consalvo, in forma che tutto quello regno venne nelle mani del re di Spagna, e la riputazione di Consalvo, che era chiamato el gran capitano, cominciò a essere si grande, che tutta Italia non diceva altro e n'aveva paura e riverenzia.

Né fu migliore la fortuna del re di Francia di lá da' monti, perché in Linguadoch a Salsa fu interamente rotto dagli spagnuoli lo esercito suo; per le quali cose essendo quello re assai sdegnato e conoscendo esserne stata in gran parte cagione e' disordini degli uomini sua, deliberò volersi per lo innanzi trovare personalmente a tutte le imprese s'avessino a fare, le quali tutte insino a quello di aveva amministrate per mano de' sua capitani; e cosí sendo molto sbattuta e debole la potenzia del re ed inviliti assai per Italia gli amici e dependenti sua, fu ferma opinione che se Consalvi si fussi fatto innanzi colle sue gente, arebbe co' danari medesimi degli italiani rivolto per tutta Italia lo stato de' franzesi. Ma lui, o non considerando questo partito o per qualche altro rispetto e fine incognito, acquistato che ebbe tutto el reame, eccetti quegli porti che erano in mano de' viniziani co' quali teneva buona amicizia, fermò le arme; in modo che poco poi tra Francia e Spagna si contrasse una triegua e si cominciò a praticare accordo, el quale, come di poi si dirá, ebbe effetto.

## XXV.

Governo di Piero Soderini. — Suoi errori nell'impresa di Pisa. — Preparativi di Ascanio Sforza contro Firenze e Milano.

1504. Seguitò lo anno 1504, nel principio del quale si cominciorono a scoprire nuovi umori di cittadini nella città. Di sopra si è detto largamente per che cagione si creassi la provisione di fare el gonfaloniere a vita, e perché el popolo voltassi tanto grado in Piero Soderini, e come in lui concorressi molti uomini da bene, massime Alamanno ed Iacopo Salviati; ora s'hanno a intendere gli effetti sua, e' quali non corrisposono in gran parte al disegno fatto. Principalmente lui, o perché considerassi che se e' metteva el governo delle cose importante nelle mani degli uomini da bene, che loro sendo savi e di autoritá ne disporrebbono a modo loro e non seguiterebbono el suo parere se non quanto si conformassino insieme, ed e converso che gli uomini di meno cervello e qualitá, nelle cose che avessino a trovarsi, si lascierebbono disporre e maneggiare da lui, e cosí mosso da ambizione, o pure avendo preso sospetto contra ragione, che se gli uomini da bene pigliavano forze, vorrebbono ristrignere uno stato e cacciare lui di quello grado che aveva acquistato per opera loro; o mosso da l'uno e l'altro, e cosí da ambizione mescolata con sospetto, cominciò a non conferire ogni cosa colle pratiche, le quali quando si facevano era necessario vi intervenissino e' primi uomini della città, ed in quello che pure

si conferiva, quando facevano qualche conclusione contraria al parere suo, non volere che si eseguissi, anzi ingegnarsi ed el più delle volte mettere a effetto la voluntà sua. Alla quale cosa aveva la via facile, perché come e' fu creato, la moltitudine, parendogli che, poi che in palagio era uno timone fermo, la città non potessi perire, creava quasi sempre de' signori uomini deboli e di qualità che si lasciavano menarne da lui in modo che tutta via, o tutti gli erano ossequenti o non gli mancavano sei fave. Di questa medesima sorte erano e' collegi, e la elezione de' dieci anche era cominciata a allargarsi; cosí gli ottanta; in forma che quello che e' non conduceva nelle pratiche, conferendolo con questi altri magistrati ed usando ora uno indiretto ora un altro, lo tirava el più delle volte a suo proposito.

Aggiugnevasi che quando lui entrò, avendo trovata la cittá in grandissime spese e gravezze e molto disordinata nella amministrazione del danaio, e le cose del Monte molto disordinate, si erano diminuite in forma le spese, che el Monte rendeva più che l'usato, e le gravezze tutto di scemavano. La quale cosa era proceduta in gran parte da diligenzia sua, perché lui avendo presa la cura del danaio ed amministrandola con somma diligenzia e con strema miseria, che gli era naturale ctiam nelle sue cose private con tutto che fussi ricchissimo e sanza figliuoli, aveva limitato moltissime spese. Erane stato aiutato dalla sorte, perché non avendo la cittá piú uno continuo sospetto del papa, Valentino, Vitelli, Orsini, erano cessate molte spese che bisognavano farsi; e cosi ridotta la cittá in tre cose che satisfacevano sommamente alla moltitudine: essere gli ufici più larghi che mai fussino, el Monte ogni di migliorare di condizione e le gravezze scemare, era lodato universalmente el suo governo.

Aggiugnevasi che alcuni uomini di autorità ed alcuni giovani che venivano in riputazione, si gli erano dati in anima ed in corpo, chi per ambizione, chi per valersi di lui, chi per uno rispetto e chi per uno altro: messer Francesco Gualterotti, el quale di poi se ne alienò e diventògli inimico, Bernardo Nasi, Antonio Canigiani, Niccolò Valori, Alessandro Acciaiuoli, Alessandro Nasi, Francesco Pandolfini e simili; ma a quasi tutti gli altri uomini di qualitá e vecchi e giovani dispiaceva el suo governo, giudicando che el volere governare le cose da se medesimo e di sua autoritá facessi dua effetti cattivi: l'una che, come mostrò tutto dí lo effetto, e' pigliassi molti errori in danno del publico; l'altra ch'egli spacciassi e sotterrassi interamente gli uomini da bene.

Aggiugnevasi che circa alla giustizia lui ne aveva tenuta cura nessuna; in modo che in questa parte, da poi che e' fu creato, la cittá non era medicata nulla, anzi piú tosto piggiorata e trascorsa; nondimeno per ancora questo disparere stava coperto o si manifestava poco. Ma in questo anno si venne a aprire, perché Tommaso Soderini, nipote del gonfaloniere, maritò una sua piccola figlioletta a Pierfrancesco de' Medici, figliuolo di Lorenzo di Pierfrancesco che era morto l'anno dinanzi; e perché questo parentado non si trattò per mano de' parenti e degli uomini da bene, come ragionevolmente si debbono trattare gli altri parentadi, ma sfuggiascamente e per mano di notai, Giuliano Salviati che era parente di Pierfrancesco, ed Alamanno ed Iacopo sdegnati, e cosí e' Medici instigati da costoro stracciorono la scritta ed intorbidoronlo in modo, che quello parentado rimase in aria e sospeso.

Erano e' Salviati sdegnati con lui, perché non piacevano loro e' sua governi e perché, sendo stati sua fautori ed operatori assai che e' fussi condotto a tanto grado, pareva loro gli pagassi di ingratitudine, e massime che pochi mesi innanzi, essendo ser Iacopo di Martino, loro amico intrinseco, cancelliere della mercatantía, l'aveva difatto e con sei fave de' signori casso di quello uficio. E la cagione fu per battere e' Salviati, parendogli che per avere sulla mercatantía uno instrumento come ser Iacopo (che era uomo d'assai ed esercitato in quello luogo, in modo che era di momento grande alle sentenzie che s'avevano a dare) molti cittadini che avevano a fare alla mercatantía fussino forzati a fare concorso a loro; e lui diceva in sua giustificazione che, conoscendo che si

volevano fare capi della cittá, aveva voluto privargli di quella forza per beneficio publico. E cosí si cominciò a dividere la cittá: da una parte Piero Soderini gonfaloniere, da altra molti uomini di qualitá, de' quali si facevano piú vivi e' Salviati e di poi Giovan Batista Ridolfi; e nondimeno, perché la moltitudine ed el consiglio grande non curava e non attendeva a queste cose, questa divisione faceva gli effetti sua piú tosto fra gli uomini di più autoritá e nelle pratiche e luoghi stretti, che altrove.

In questo tempo si voltorono di nuovo gli animi alle cose di Pisa; e parendo che fussi bene seguitare nel dare guasto e strignerli colla fame, si condusse messer Ercole Bentivogli, Giampaolo Baglioni ed alcuni Colonnesi e Savelli, e fatto commessario Antonio Giacomini, si dette el guasto quasi interamente; di poi considerando che tutto di erano mandati loro aiuti di vettovaglie per via di mare, si tolse a soldo... Albertinelli con alcune galee, e' quali stando intorno a Porto Pisano ed a Torre di Foce impedissino l'entrarvi vettovaglie. Le quali cose strinsono assai e' pisani; ma perché, non ostante le galee che erano in mare per noi, non poteva essere che qualche volta non vi entrassi vettovaglie, fu dato uno disegno al gonfaloniere che e' si poteva di sotto a Pisa volgere el letto di Arno, in forma che non passerebbe più per Pisa, e farlo sboccare in Stagno; e cosí che rimanendo Pisa in secco, non vi entrerebbe più vettovaglie per via di mare, e verrebbesi più facilmente a consumare. Messesi questa cosa in pratica da' dieci co' cittadini più savi, e finalmente non si acconsentendo, e parendo loro fussi piú tosto ghiribizzo che altro, lo effetto fu che, sendo el gonfaloniere di opinione che si facessi, la girò con tante pratiche e per tante vie, che se ne venne alla pruova; la quale con spesa di più migliaia di ducati riusci vana e come aveano giudicato e' cittadini savi.

Fecesi di poi un altro errore molto maggiore; perché sendo persuaso al gonfaloniere che la disposizione de' cittadini pisani e de' contadini era si cattiva che se fussino sicuri

poterlo fare, ne uscirebbe tanto a uno a uno che Pisa rimarrebbe vota, fece contro la volontá de' cittadini primi e savi fare una legge, che tutti quegli pisani che uscissino di Pisa e venissino in sul nostro fra uno certo termine, sarebbono restituiti nelle robe loro, perdonati loro tutti e' delitti, rimessi tutti e' debiti publici. Vinta questa legge, e' pisani usorono bene la occasione, perché pochi se ne fuggirono sinceramente, ma cavorono via molti uomini disutili; di che nacque che avendo meno mangiatori, si sostennono; ché, come si intese poi per diverse vie, la carestia era tale, che se non avevano questa uscita, bisognava pigliassino partito. Nacquene ancora, che molti di quegli rimessi nelle facultà e beni loro vicini a Pisa, hanno, come è stata ferma opinione, sempre aiutato occultamente quegli di drento, e nondimeno, non se n'avendo vera notizia, è stato necessario conservare la fede. A questi mali, nati per imprudenzia nostra, si aggiunse uno caso di fortuna, perché e' legni dello Albertinello per tempesta si ruppono, e così sendo aperta la via del mare, vi entrò per ordine de' genovesi, sanesi e lucchesi tanto grano che scamporono la fame.

In questo verno el re di Francia si trovava in extremis, perché avendo avuto uno male lungo, e caduto, secondo el giudicio de' medici, in ritruopico, si stimava inrimediabile; e però lui non avendo figliuoli maschi, e veduto che el regno ricadeva a monsignore di Anguelem, giovanetto, disfece el parentado della figliuola sua col figliuolo dello arciduca, e maritolla a Anguelem; el quale non si trovando in corte, si partirono molti signori di corte a visitarlo come nuovo re, tanto si credeva per ognuno che el re fussi spacciato. E cosí in Italia essendo sollevati gli animi, monsignore Ascanio che si ritrovava in Roma, perché richiesto da Roan non era voluto tornare in Francia ed erasi fatto assolvere del giuramento da papa Pio, parendogli tempo a ricuperare lo stato di Milano ed avendo, come si credette, intelligenzia col papa e viniziani, e co' danari sua o di altri condotto Bartolomeo d'Albiano. e cosi favorito da Consalvi Ferrando e seguitandolo Pandolfo Petrucci e, come si vedde poi, Giampaolo Baglioni, disegnò con queste forze prima cavalcare in sul nostro e rimettere el cardinale e Giuliano de' Medici in Firenze, e cosí fatto uno stato a suo proposito e del quale si potessi valere, andarne al·la volta di Milano, dove in sulla morte del re pareva la vittoria facilissima; el quale apparato presentendosi, aveva molto sollevato ed insospettito gli animi della cittá, tanto che ne venne l'anno seguente.

## XXVI.

Morte del cardinale Ascanio. — Impresa dell'Alviano contro Firenze. — Sua disfatta. — Nuovo campo contro Pisa, ed assalto nel quale i fiorentini sono respinti. — Opposizioni contro il Soderini. — Il Machiavelli e le nuove ordinanze della milizia. — Bernardo Rucellai.

1505. L'anno 1505, fu in Firenze nel principio carestia grande, che el grano valse lo staio uno ducato, in modo si dubitò assai che e' poveri e'l popolo non facessino tumulto; pure si manteneva la brigata, per essersi condotta buona quantità di grano a Livorno, che prevedendo la futura carestia si era fatto venire di Francia e di Pollonia. Ma accadde che le gente nostre, faccendo una scorreria, furono per loro disordine rotte al Ponte a Capelletto da' pisani molto inferiori di numero; per la quale cosa e' nimici, rimasti superiori alla campagna, impedivano la venuta del grano da Livorno; pure finalmente si prese tale ordine, che venendo qualche parte del grano ed apressandosi la ricolta, la carestia si sopportò.

In detto tempo el re di Francia cominciato a migliorare, guari fuora di speranza con tanta velocitá, che in pochi di fu fuora di pericolo; da altra parte, come sono vani e fallaci e' disegni degli uomini, monsignore Ascanio, essendo sanissimo, mori a Roma in dua o tre giorni, e dissesi di peste; e cosí el subito guarire del re e la improvisa morte di Ascanio ruppe un disegno ed ordito grande che si era fatto. Nondimeno Bartolomeo d'Albiano, non avendo faccende e trovandosi in

sull'arme, continuava el mettersi in ordine, deliberato per ordine di Pandolfo e Giampaolo seguire la impresa contro a' fiorentini; e però trattandosi de' provedimenti che s'avevono a fare, si condusse per capitano el marchese di Mantova, el quale venne a Firenze con animo di accettare, e nondimeno, quello che se ne fussi la cagione, non ebbe effetto. Aggiunsesi che Giampaolo, ritornatosi a Perugia, si alienò da' soldi nostri; per la quale cosa la cittá, sendo sanza arme, condusse Marcantonio e Muzio Colonna, per opera del gonfaloniere el quale si confidava di loro perché erano inimici degli Orsini e perché cosí voleva el cardinale suo fratello, per avere in Roma l'appoggio loro e potere stare a petto al cardinale de' Medici parente e favorito degli Orsini.

Erane stato tutto el verno grandissimo disparere, pignendola el gonfaloniere per satisfare al cardinale, che si diceva averlo loro promesso e cominciato di giá a dare e' danari, ed opponendosi e' dieci de' quali erano capi Alamanno Salviati e Lanfredino Lanfredini; e però fu poi opinione che el gonfaloniere guastassi la condotta del marchese, acciò che la città fussi necessitata a condurre loro. E perché e' si dubitava che Consalvo non fussi fautore della impresa di Bartolomeo, vi mandorono e' dieci mandatario Ruberto di Donato Acciaiuoli, avendone però fatto conclusione con grandissima difficultá; perché el gonfaloniere vi si opponeva, e per avervi uno uomo suo intrinseco, vi voleva mandare Niccolò Machiavelli, cancelliere de' dieci, in chi si confidava assai. Mandossi ancora degli ottanta mandatario a Milano a monsignore di Ciamonte, Niccolò di Girolamo Morelli, e si ritrasse da Napoli che Consalvo non era per volere aiutare Bartolomeo, ma che noi non molestassimo e' pisani, che erano in protezione del re suo. Tennesi ancora pratica con Giampaolo di ricondurlo, la quale non ebbe effetto; ma si tolse uno suo piccolo figliuolo con venti uomini d'arme, a che lui acconsenti, parendogli che doppo la morte di Ascanio e' disegni contra noi fussino deboli, e la città lo fece volentieri, acciò che per questo rispetto Giampaolo si astenessi dal venirci contro.

Bartolomeo intanto, messo in ordine, ne venne per la via di Siena al principio di agosto, e non volendo seguitarlo Giampaolo, allegando la scusa di essere el figliuolo a' soldi nostri, prese la volta di Pisa per la via di Maremma di Siena e poi di Volterra; e perché lo entrare suo in Pisa sarebbe stato danno grandissimo alle cose nostre, di che era governatore messer Ercole Bentivogli e commessario Antonio Giacomini, si aviorono a quella volta; e finalmente sendo acchetate (1) in luogo propinquo, e sendo pari d'uomini d'arme, benché e' nostri avanzassino di fanterie, si venne a giornata a dí... di agosto; dove doppo una lunga zuffa, gli inimici furono rotti e presine assai, e Bartolomeo d'Albiano ebbe la caccia; pure fuggendo scampò. Furono presi tutti e' carriaggi e bandiere sue, le quali si apiccorono nella sala del consiglio, sendo el gonfaloniere molto invanito di questa vittoria ed attribuendola a gloria sua.

Avuta questa vittoria, messer Ercole ed Antonio Giacomini che erano allora in somma riputazione, scrivendone molto in publico ed in privato al gonfaloniere che si andassi a campo a Pisa, accennando avervi intelligenzia e promettendone una vittoria certa, el gonfaloniere vi era su molto caldo e procedevavi non come chi ha speranza o fede in una cosa, ma come chi ha certezza. E' cittadini savi e di autorità erano d'una altra opinione: presupponevano che, conoscendo quanta fussi la ostinazione de' pisani e quante volte avevano con arte tenute pratiche di accordi, s'aveva a fare fondamento in sulla forza sola, e tutte le altre essere cose vane e però essere da pensare come colla forza fussimo sufficienti; in che s'aveva a considerare quanto e' pisani erano uomini valenti ed esercitati e quanto la terra loro fussi piena ed abondante di artiglierie e cose necessarie a difendersi. E però bisognare tre cose alla vittoria di Pisa: una, uno valente capo, e questo non essere messer Ercole, tenuto uomo prudente e di grande giudicio a disegnare, ma di poco animo e male atto a mettere a esecuzione, e se bene aveva rotto Bartolomeo d'Albiano,

<sup>(1) [</sup>Parola di molto incerta lettura.]

che la sorte di uno di non doveva avere tanta efficacia che scancellassi la opinione s'aveva di lui fondata in su e' sua processi di molti anni; la seconda, uno esercito grosso, massime di buone e pratiche fanterie, la quale cosa non era possibile, e per la difficultá che avevamo da fare danari e perché rispetto alla scarsitá del tempo bisognava con prestezza esservi a campo; la terza, potervi stare a campo tanti di che, se non el primo impeto, almeno la lunghezza gli domassi, e questo non si potere fare, si per la stagione del tempo, che si guasterebbe ragionevolmente presto poi che el campo vi fussi giunto, quale non vi poteva essere prima che a' sei o otto di di settembre, si perché vi verrebbe aiuti da Consalvo co' quali poi si difenderebbono francamente. Essere meglio, in sulla riputazione della vittoria fresca, volgere le gente in quello di Siena, dove era entrata tanta paura e viltá, che scorsa e predata sanza riparo quella Maremma e presa Massa o qualche altra terra grossa in pegno di Montepulciano, facilmente si muterebbe lo stato di Siena; e di poi, voltisi in quello di Lucca, fare e' medesimi effetti e condurgli a qualche accordo; e cosi levati a' pisani questi sussidi che gli mantenevano vivi, posarsi per quello anno, piú tosto che temerariamente andandovi a campo, perdere una tanta occasione di vendicarsi ed acconciare le cose di Siena e Lucca, gittare via una somma grande di danari, provocarsi inimico Consalvo e perdere tutta quella gloria ed onore che si era acquistato nella rotta di Bartolomeo.

Questi erano e' discorsi de' cittadini prudenti, e cosí, ragunati in una pratica de' dieci circa quaranta de' principali, quasi tutti d'accordo consultavano. Ma el gonfaloniere che aveva disposto altrimenti, sapendo quello che e' cittadini di autorità consulterebbono, avendo affermata la vittoria di Pisa, aveva subito fatto chiamare gli ottanta, e loro avevano vinto vi si andassi a campo; e così fattolo intendere agli uomini della pratica, loro, veduto el suo consultare essere vano, ed essere dileggiati dal gonfaloniere, se ne andorono a casa. L'altro di poi, fatto chiamare el consiglio, propose se s'aveva andare a campo a Pisa; e si vinse, non vi sendo, in uno nu-

mero di più che mille uomini altro che centosei fave bianche. Fatta adunche la deliberazione, si attese ad eseguire ed ordinare che a di... di settembre fussino a campo.

Intanto Consalvo, udito questo apparato, fatto chiamare Ruberto Acciaiuoli, si era molto doluto, dicendo questo essere contro alla fede datagli di non andare a campo a Pisa, e minacciando che vi manderebbe aiuto; a che replicandosi per Ruberto non avere notizia di questa promessa, lui chiamò in testimonio Prospero Colonna, el quale disse, el cardinale Soderino avergliene promesso per parte del gonfaloniere. Rispose Ruberto giustificando la città, che non era obligata per le promesse del gonfaloniere; ma non giovando nulla, Consalvi gli disse che voleva che ritornassi a Firenze e facessi imbasciata che fra otto di sarebbono in Pisa le genti sue. Ritornato Ruberto, e riferendo al gonfaloniere, lui sorridendo rispose: « Ruberto, fra otto di aréno noi acconcio e' casi nostri »; tanto era ostinato nella opinione sua. Intanto ordinandosi el campo, messer Ercole Bentivogli chiese el titolo di capitano, el quale ottenne non per voluntà della città, ma perché non si partissi.

Venne adunche el campo a Pisa a dí sei di settembre, e nello alloggiare fu morto el cavallo sotto a messer Ercole; ed a' di otto la signoria fece venire in Firenze la tavola di Santa Maria Impruneta. Ma come la impresa fu presta e temeraria, cosí fu debole e vituperoso el successo; perché non si scoprendo in Pisa intelligenzia alcuna, el capitano e commessario sbigottirono assai, ché aveano in su questo disegno fondata la maggiore parte della speranza loro; e di poi avendo gittate colle artiglierie in terra parecchi braccia di muro, e volendo dare la battaglia, fu ne' nostri fanti tanta viltá e sí poco ordine, che bruttamente ributtati non feciono effetto alcuno; e di poi, giugnendo in Pisa alcuni fanti spagnuoli mandati da Consalvi, fu necessario levarsi da campo, perduta ogni speranza, con gran carico del capitano, del commessario e del gonfaloniere. Cosi segui secondo el parere de' savi; co' quali s'aveva a procedere, non colla moltitudine la quale non sa e non considera le circumstanzie delle cose e volenterosa si muove a ogni speranza; benché el gonfaloniere non si movessi per consiglio della moltitudine, ma sendo disposto in ogni modo fare la impresa, pigliassi quel sesto e per sbigottire chi la sconfortava e per essere scusato in ogni evento; cosa troppo brutta e perniziosa a guidare e consigliare cosi le cose publiche di tanta importanza.

Levato el campo da Pisa, successe non molto poi la morte di Isabella regina di Spagna; cosa di momento grande, perché, non avendo lei figliuoli maschi, una parte di quegli regni che erano sua, per eredità avevano a venire in mano della figliuola moglie di Filippo duca di Borgogna, e così la potenzia del re Ferrando si veniva a dividere; e benché lui cercassi rimanerne in vita governatore, nondimeno quegli populi chiamorono el duca Filippo, el quale subito insieme colla donna ne andò in Spagna.

In questo tempo el gonfaloniere disegnando, come di sotto si dirá, fare una ordinanza di fanterie in sul nostro, e volendo farne capo don Micheletto spagnuolo che era stato a' servigi del Valentino, uomo crudelissimo, terribile e molto temuto, deliberò, per facilitarsi la via, condurlo per bargello del contado; e perché dubitava che se si metteva in pratica de' dieci, e' cittadini non la acconsentissino, fece prima destramente tentare dal Machiavello, cancelliere, lo animo di messer Francesco Gualterotti, Giovan Batista Ridolfi, Piero Guicciardini e di alcuno de' primi, e veduto la contradicevano, non ne fatta consulta alcuna, messe la condotta a partito negli ottanta, e trovatigli sori, la vinse al secondo e terzo partito. Ebbonne e' cittadini di qualità grande alterazione, dubitando che questa voglia di avere don Michele non fussi fondata in su qualche cattivo disegno e che questo instrumento non avessi a servire o per desiderio di occupare la tirannide o, quando fussi in qualche angustia, per levarsi dinanzi e' cittadini inimici sua; e benché molto se ne sparlassi, nondimeno, sendo vinta la condotta negli ottanta, fu necessario avessi effetto.

Ne' medesimi tempi si cominciò a dare principio alla ordinanza de' battaglioni; la quale cosa era stata anticamente

nel contado nostro, che si facevano le guerre non con soldati mercennari e forestieri, ma con cittadini e sudditi nostri; di poi era stata intermessa da circa dugento anni in qua, nondimeno si era, innanzi al 94, qualche volta pensato di rinnovarla; e doppo el 94, in queste nostre avversitá molti avevano qualche volta detto che e' sarebbe bene tornare allo antico costume, pure non si era mai messo in consulta, né datovi né disegnatovi principio alcuno. Volsevi di poi l'animo el Machiavello, e persuasolo al gonfaloniere, veduto che gli era capace, cominciò a distinguergli particularmente e' modi; ma perché gli era necessario per riputazione e conservazione di una tanta cosa, che se ne facessi provisione in consiglio, e considerando che per essere cosa nuova ed insolita, el popolo non vi concorrerebbe se non avessi prima visto qualche saggio, o vero se e' cittadini primi non la consentissino, e dubitando, come era vero, che la pratica non vi concorrerebbe, cominciò el gonfaloniere, sanza fare consulta, colla autoritá della signoria a fare scrivere pel contado, come in Romagna, in Casentino, in Mugello e ne' luoghi più armigeri, quegli che parevano atti a questo esercizio, e messigli sotto capi, cominciò el di delle feste a fare esercitare e ridursi in ordinanza al modo svizzero; nella cittá non si fece nulla, perché era cosa sí nuova ed insolita che bisognava condurla a poco a poco.

Furonne ne' primi cittadini di vari pareri: tutti acconsentivano lo ordine essere in sé buono, ma avere bisogno di due cose: l'una, che si dessi qualche premio a questi scritti, acciò che più volentieri si esercitassino e più fidelmente servissino; l'altra, che e' si osservassi fra loro una severa giustizia, perché altrimenti essendo in su le arme, si avezzerebbono a fare superchierie, e sarebbe pericolo che un di non si voltassino contro alla città o cittadini. E perché chi credeva che queste cose si farebbono, chi no, però nascevano e' dispareri: alcuni dubitavano che el gonfaloniere non gli adoperassi un di a occupare la libertà o a spacciare e' cittadini inimici sua, e però terribilmente la dannavano; el popolo non si sapeva risolvere, e però per pigliarlo cominciorono a farne mostre in piazza

de' Signori di seicento o ottocento per volta, ed esercitargli alla svizzera, in modo che colla moltitudine entrorono in riputazione.

In questo tempo Bernardo Rucellai, inimico capitale del gonfaloniere, e che doppo la creazione sua non si era mai voluto trovare a pratiche né intervenire in cosa alcuna publica, si parti occultamente della città ed andossene a Vignone, non avendo conferito forse con alcuno questo suo proposito e le cagione che lo movevano, fecesene vari giudici: alcuni stimorono che e' fussi partito perché veduto ordinare e' battaglioni e condurre don Michele, avessi paura che el gonfaloniere non volessi con modo estraordinario e tirannico manomettere gli inimici sua, la quale cosa facendosi, stimava avere a essere el primo o de' primi percossi, e lui ebbe caro si credessi fussi stata questa causa; alcuni crederono che Bernardo, male contento del gonfaloniere, avessi tenuto qualche pratica con Medici o con Pandolfo Petrucci circa a mutare lo stato, e massime che Giovanni suo figliuolo, di cervello e modi simile al padre, era più volte andato a Roma occultamente per le poste; e però insospettito non essere messo in una quarantía, giudicio terribile, come di sotto si dirá, essersi partito. Ed a questa opinione, che era forse ne' più savi, faceva fede l'averne più mesi innanzi mandato Giovanni a Vinegia e di poi menatolo seco a Vignone. Molto lo attribuirono che Bernardo, eziandio che fussi sanza sospetto, soportassi tanto male volentieri el gonfaloniere e modi sua, che per non avere questo dispetto in su gli occhi e discostarsi da questa passione, eleggessi el partirsi; a questo giudicio faceva fede la natura e modi sua, de' quali, perché fu uomo eccellente e qualche volta in riputazione grande, non sará fuora di proposito dirne qualche cosa.

Fu Bernardo Rucellai uomo di grande ingegno, di ottime lettere e molto eloquente, ma secondo el parere de' savi, di non molto giudicio; e nondimeno per la lingua, per gli ornati ed acuti discorsi che faceva, per molte destrezze di ingegno, era universalmente riputato savissimo. Ma fu di una natura

che, o perché gli aspirassi di essere lui capo e guida della cittá, o perché e' fussi amatore della libertá e desiderassi uno stato libero e governato da uomini da bene (ma con molte cose si apuntò, che era impossibile fermarlo altrimenti che di cera), non potette mai stare contento e quieto a alcuno governo che avessi la cittá. Era a tempo di Lorenzo cognato suo, e con grande autoritá e credito, nondimeno impaziente cominciò a mordere le azioni sue; non però publicamente, ma con qualcuno e tanto che ritornava agli orecchi di Lorenzo, al quale dispiaceva assai; nondimeno perché l'aveva molto amato ed eragli cognato, lo comportava. Morto Lorenzo, rimase, nel principio, grandissimo con Piero, ed in forma che pel parentado e per la etá poteva sperare d'avergli a essere quasi padre; ma cominciato a intraversare seco, gli diventò in modo inimico, che, per mezzo di Cosimo suo figliuolo, tenne pratiche co' figliuoli di Pierfrancesco e col duca di Milano; di che sostenuti e' figliuoli di Pierfrancesco, Cosimo ebbe bando di rubello e Bernardo rimase in Firenze con pericolo e sospetto grande.

Cacciato Piero e fondato el consiglio grande, a lui dispiaceva sommamente, e però si oppose alle cose del frate e prese uno modo di vivere di non volere onori e starsi a specchio e pure attendere a ciò che si faceva, quanto altro cittadino di Firenze, che acquistò nome di essere ambizioso e male contento, in modo che venne in sommo odio al popolo. Arso el frate, dove si operò assai in beneficio de' cittadini amici del frate, fu fatto gonfaloniere di giustizia, e rifiutollo; di che perdé molto, giudicando assai che in lui fussi una ambizione infinita, la quale non si saziassi degli onori consueti ed ordinari, ma desiderassi una potenzia ed autoritá estraordinaria; e nondimeno era riputato tanto savio, che era di gran momento ed aveva fede grande nelle pratiche. Ma poi creato el gonfaloniere, del quale era prima privatamente inimico, lui, seguitando lo stile suo, non volle andare a visitarlo, non mai intervenire a pratiche, e vivendo malissimo contento. benché in dimostrazione si fussi ristretto con molti litterati

ed attendessi alle lettere ed al comporre, è opinione di qualcuno tenessi qualche pratica de' Medici, tanto che ultimamente, o per paura o per sdegno, si partí da sé e non cacciato dalla cittá; cosa miserabile a pensarlo, che lui vecchio e che aveva in ogni stato avuto tanto credito, si partissi poi in quella forma; e nondimeno non parve se ne risentissi né curassi persona di qualitá alcuna, tanto era cominciata a dispiacere la natura ed inquietudine sua.

## XXVII.

Nuove gravezze. — Caso di Alessandro Mannelli. — Trattato di Blois. — Giulio II contro Venezia. — Morte del re Filippo. — Ferdinando di Spagna a Napoli.

1506. Seguitò lo anno 1506, nel principio del quale essendosi ordinata la riforma ordinaria del Monte ed una provisione, per potere rispondere alle paghe, di due decime e mezzo, e due arbitri [e] mezzo; ed essendo molte volte ita a partito negli ottanta, passò con difficultá, sendo massime contradetta da messer Antonio Malegonnelle, che, mostrando questa gravezza essere disonesta, persuase si facessi una gravezza ordinaria, lo effetto della quale era in buona parte rincarare el sale. Ma opponendosigli e ributtandolo vivamente el gonfaloniere, passò gli ottanta; e venuta nel consiglio e non si vincendo, venne in gara, da una parte, dal gonfaloniere che tutto di chiamando el consiglio non cessava di proporla e riscaldarla, da altra da molti uomini da bene, massime giovani, che erano molto caldi e solleciti al contradirla; e tanto piú, quanto e' si intendeva che poco numero di fave gli darebbono perfezione.

E però el gonfaloniere riscaldato, sendo una mattina ragunato el consiglio, fece publicare che secondo gli ordini non potevano essere in consiglio ancora quegli che erano caduti a specchio da poi che si era fatta la ultima imborsazione; il che toccava a molti, de' quali la più parte erano giovani da bene e che si opponevano alla gravezza; e cosi vòto el consiglio di più fave inimiche, credette avere vinta la provisione. Ma sendo sdegnati di questo atto disonesto molti di quegli che rimasono in consiglio e che prima la vincevano, e però dando le fave bianche, la provisione tornò adrieto; e cosi inaspriti gli animi, andò in consiglio a partito centosei volte e finalmente non si vinse. Eravi el gonfaloniere su indiavolato, e come fu entrata la nuova signoria, la voleva cimentare, ma Giovan Batista Ridolfi, che era de' signori nuovi, si gli oppose dicendo non essere giusto volere cozzare col popolo; e però si riformò el Monte per otto mesi, non si ponendo gravezza alcuna. Ma come la signoria fu uscita, si propose una decima ed uno arbitrio, e rincarare el ottavo le gabelle di dogana; la quale, per parere cosa leggiere, si vinse facilmente.

In detto tempo nacque uno caso privato, el quale tenne in sospensione molte settimane la cittá. Aveva Alessandro di Lionardo Mannelli per moglie una figliuola di Alamanno de' Medici, giovane disonesta e cattiva e molto notoriamente; costei essendo in villa ed Alessandro in Firenze, fu di notte amazzata da uno famiglio di Alessandro, e parendo verisimile fussi stato per ordine di Alessandro, fu posta la querela agli otto contro a lui. E' quali non si risolvendo a volerne ritrovare el vero, andò el giudicio in quarantia, secondo una legge fatta innanzi a tempo del gonfaloniere, dove si disponeva che ogni volta che uno caso criminale fussi innanzi a qualunque magistrato e fra uno certo termine non si spedissi, avessi a diffinirsi dalla quarantía; che era uno giudicio dove interveniva el gonfaloniere, uno de' signori, tre de' collegi, el magistrato che la intrometteva, e tanti degli ottanta, che si traevano per sorte, ma el numero si deputava da' signori e collegi, pure che non potessino essere meno di venti né piú di quaranta; e loro avevano termino a espedirle quindici dí.

Venuto adunche questo caso in quarantía, dove venivano in accusa di Alessandro e' fratelli della morta ed in difesa Francesco, fratello di Alessandro, fu prima ordinato che Alessandro

si rapresentassi al bargello; e parendo indizi molti urgenti contro a lui, si dispose si traessino esaminatori che avessino a esaminarlo con parole e con fune. De' quali sendo a sorte tratto messer Antonio Malegonnelle, che era di quarantia, non volle mai dargli fune, allegando non vi essere indizi sufficienti; in modo che correndo el tempo de' quindici di e non essendo trovata la veritá, né si potendo gli uomini risolvere, assolverono Alessandro, con patto che questa materia si potessi ogni volta ritrattare e lui non uscissi di prigione insino a tanto avessi dato mallevadori, per cinquemila ducati, di rapresentarsi a ogni requisizione di qualunque magistrato. Ma non si posò per questo la cosa, perché e' Medici, avendo notizia che el famiglio che l'aveva morto era fuggito a Siena, ne avisorono el cardinale de' Medici, el quale vi concorreva volentieri, sí per lo interesse del parentado, si perché intendeva e' Mannelli essere inimici di casa sua ed amici del gonfaloniere; e però per mezzo suo Pandolfo lo fece sostenere in Siena, e quivi avuto della corda, confessò averla amazzata per ordine di Alessandro, e venuto el processo in mano de' fratelli, lo riaccusarono agli otto. E perché questa cosa era venuta quasi in divisione di stato rispetto al gonfaloniere ed agli amici de' Medici ed inimici sua, gli otto, desiderosi di ritrovarne el vero, chiesono questo famiglio a Pandolfo, e non lo potendo ottenere, Pellegrino Lorini e Giovan Batista Guasconi, dua degli otto, andorono insino a Siena a esaminarlo; ed avuto el riscontro in carico di Alessandro, tornati a Firenze lo feciono subito pigliare.

Ma poco di poi, donde si nascessi la origine, non confessando Alessandro che era stato apiccato un poco alla corda, Pandolfo concesse el famiglio, el quale venuto a Firenze con sicurtá della vita, disse el contrario di quello che aveva detto a Siena, e che Alessandro era innocente; in modo che gli otto lo assolverono, benché la piú parte degli uomini restassi in opinione che Alessandro aveva errato. Così si terminò questo caso, del quale si era parlato assai non solo a Firenze ma ancora a Siena e Roma, dove si interpretava che sotto nome di caso criminale fussi una rabbia e gara di stato. Èbbene nella

prima quarantía messer Antonio Malegonnelle carico grande, come se contro al dovere avessi voluto perdonare a Alessandro; ed uomini della quarantía scrissono polizze assai in suo vituperio, ricordando non era stato sí clemente quando furono sostenuti Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco; di che lui che era riputato uomo intero ed amatore dello onore, ebbe tanto dispiacere che, morendo poche settimane poi, si attribuí ne fussi stato cagione questo rimescolamento.

Levossi nel medesimo tempo una voce, come una figliuola di Piero de' Medici, che era a Roma, si era maritata a Francesco di Piero di messer Luca Pitti, che si trovava nella Marca; e però sendo posto agli otto una querela in carico di Piero Pitti, chiesono la quarantía, la quale si trasse nel medesimo dí che quella di Alessandro. Ma udito Piero Pitti e certificati detto parentado non essere vero, lo assolverono facilmente, e fu opinione ferma e vera che la querela fussi stata posta da chi sapeva la veritá, non per punire Piero Pitti, ma per mostrare a chi avessi voglia di fare quello parentado, che la cittá se ne risentirebbe e farebbesi caso di stato, e che chi lo facessi, arebbe a essere giudicato dalla quarantía.

Ne' medesimi tempi si intese essere fatto accordo tra il re Ferrando e Filippo duca di Borgogna, per virtú del quale rimaneva al re Ferrando el reame di Napoli e di Sicilia ed el regno d'Aragona; a Filippo la Castiglia, la Granata ed altri stati; in modo che per virtú di questo accordo, el nome di re di Spagna rimaneva al re Filippo, el nome di re di Ragona rimaneva a Ferrando. E poco poi detto re Ferrando ritolse per donna una franzese di casa regale, e per sua dote el re di Francia gli cedé tutte le ragione che aveva nel reame di Napoli, e si contrasse pace, lega ed amicizia tra questi dua re di Francia e di Ragona. E perché el re di Ragona aveva per molte cause avuto sospetto che Consalvo non volessi usurpare per sé el reame di Napoli, deliberò, e per questo e per altri rispetti, venire personalmente in Italia con la regina e con tutta la corte, e con animo di fermarvisi qualche tempo; e si cominciò a mettere in ordine e prepararsi al venirne.

Intesesi ancora come Massimiano, favorito dal re Filippo suo figliuolo, si metteva in ordine per passare in Italia per la corona dello imperio e contro al re di Francia; di che sendo sollevata tutta Italia, non ebbe effetto per la cagione che di sotto si dirá.

El papa, ancora sdegnato molto contro a' viniziani per la perdita di Rimino e di Faenza, e desideroso recuperare quelle terre ed altri stati della Chiesa, massime Bologna, tenuta pratica col re di Francia ed avendo promessa da lui di essere servito di gente, publicò volere fare la impresa di Bologna ed andarvi personalmente, con animo, acquistata Bologna, di attendere agli stati della Chiesa che tenevano e' viniziani in Romagna; e si credeva che el re di Francia romperebbe la guerra in Lombardia. Partissi adunche da Roma e stette molti di fermo in quelle circumstanzie, perché e' favori del re gli mançavano sotto; pure di poi assodatosene, ne venne a Perugia e fatto accordo con Giampaolo Baglioni che governava quella terra, gli dette condotta, e lasciò uno legato in Perugia e ridusse quella terra in arbitrio suo, rimettendovi ancora molti fuorusciti inimici di Giampaolo e restituendo loro e' beni usurpati. Richiese ancora la città di cento uomini d'arme per questa impresa; della quale dimanda faccendosi pratica, alcuni la contradissono, de' quali massime furono capi messer Francesco Gualterotti, messer Francesco Pepi ed Alamanno Salviati; e benché allegassino molte ragione che erano tenute debole, tacevano la vera che gli moveva, che era per fare vergogna al gonfaloniere ed al cardinale suo fratello e' quali avevano sanza dubio promesso privatamente al papa questo sussidio e volevano di questo beneficio publico acquistare grado in privato. Nondimeno, perché male si poteva negare questa dimanda, Giovan Batista Ridolfi, Piero Guicciardini e molti altri la confortorono; in forma che accordandosi la più parte e favorendola el gonfaloniere, si consenti e si mandò con queste gente Marcantonio Colonna.

Seguitò di poi el papa el suo viaggio, ed essendo pieno di sdegno contro a' viniziani, usci della via diritta per non passare pe' terreni loro, e vennene in sul nostro per una via più lunga e difficile; dove essendo accompagnato da Pierfrancesco Tosinghi nostro commessario in Romagna, gli disse che era venuto el tempo che noi vedremo vendetta degli inimici della Chiesa e nostri, accennando apertamente de' viniziani. Cosi apressandosi a Bologna con forte esercito, publicò una fortissima escomunica contro a messer Giovanni Bentivogli e figliuoli, comprendendovi drento tutti quegli che gli dessino alcuna spezie di sussidio e favore; e da altro canto apressandosi le gente franzese, era ridotto lo stato di messer Giovanni in somma difficultá; in forma che, come el papa fu in Faenza, dove era andato per la cittá nostra imbasciadore messer Francesco Pepi, messer Giovanni ed e' figliuoli inviliti e diffidati di se medesimi, fatto certo accordo, si fuggirono di Bologna, ed e' bolognesi subito si dettono (1) al papa. La quale cosa intendendo e' franzesi che desideravono mandare Bologna a sacco, come uomini bestiali e sanza ragione, vollono entrare violentemente in Bologna, ma difendendosi francamente quegli di drento, furono ributtati; e nondimeno el papa, per posargli, dette loro certa somma di danari e poi entrò con tutta la corte pacificamente in Bologna, e vi cominciò a edificare una fortezza.

Era in questo mezzo el re di Ragona venuto per mare alla volta del reame, e molti de' sua gentiluomini e baroni colle donne e brigate loro ne venivano per terra; e perché gli aveva per transito a toccare Piombino, vi fu mandato oratori a visitarlo e presentarlo, messer Giovanni Vettorio Soderini, Niccolò del Nero, amico suo per avere lungamente fatto faccende in Spagna, Giovan Batista Ridolfi ed Alamanno Salviati, de' quali Giovan Batista, amalato per la via, si ritornò a Firenze. Aspettoronlo quivi piú di uno mese, perché el re, sendo arrivato a Portofino in quello di Genova, fu constretto pe' tempi cattivi starvi molti dí e di poi arrivato in Piombino,

<sup>(1) [</sup>Nel ms. sovrapposti alle parole subito e si dettono sono i numeri 2 e 1; appare tuttavia dubbio che sieno di mano dell'A. e non piuttosto di epoca più tarda.]

mostrò avere molto cara questa visitazione della cittá. Partitosi da Piombino, ebbe in quegli tempi nuove, come el re Filippo suo genero, avendo avuto male dua o tre giorni, era morto; segno della fragilitá umana, che uno principe sí grande e sí felice pel reame di Spagna, pel ducato di Borgogna, per la aspettativa dello imperio, essendo giovane e gagliardo, morissi quasi di subito.

Fu questa morte cagione di impedire la passata di Massimiano in Italia, perché mancandogli questo favore e non gli bastando le forze sue, fu constretto a cercare aiuti di altri; fu gratissima al re di Francia, per essersi levato dinanzi uno vicino suo inimico e potentissimo, e vedere indebolita la possanza del re de' romani; fu grata al re Ferrando, perché rimanendo lo stato di Spagna nelle mani della figliuola sua, ebbe speranza avere a essere richiamato al governo; e nondimeno seguitando el suo viaggio, ed essendogli venuto incontro e datosigli nelle mani liberamente Consalvo, fu ricevuto in Napoli con grandissima allegrezza e piacere, e fece ne' primi giorni molti segni di benivolenzia a Consalvo; nondimeno poco poi, con tutti e' modi che potette, gli tolse tacitamente riputazione. A questo re riputato molto savio e buono ed aspettato con sommo desiderio da chi desiderava acconciarsi le cose di Italia, mandò la città oratori messer Francesco Gualterotti ed Iacopo Salviati, avendo grande speranza che e' fussi per annunciare le cose di Pisa; il che, come di sotto in altro luogo si dirá, riuscí vano.

Vinsesi poi la provisione di fare la ordinanza de' battaglioni nel contado e, per dare più riputazione, che e' si creassi uno magistrato di nove cittadini e' quali tenessino la prima degnitá doppo a' dieci, che avessino cura di questa opera; e cosí furono creati.

Avuta che ebbe el papa Bologna, aspettandosi che e' facessi la impresa contro a' viniziani ed avendo lettere dal re di Francia come e' si metteva in ordine con grosso esercito per venire personalmente in Italia ed a Bologna a fargli reverenzia ed aboccarsi colla santità sua, subito ex arrupto, lasciato

uno legato a Bologna ed ordinata una certa forma di governo, se ne ritornò con la corte a Roma per la via di Romagna, toccando per transito e' terreni de' viniziani. La cagione fu interpretata perché e' dubitassi che essendo el regno di Francia in nome apresso al re, in fatto nelle mani del cardinale di Roano, che se el re veniva con tanto esercito in Italia ed a Bologna, quello cardinale per ambizione del papato, non gli facessi mettere le mani adosso e privassilo del papato. Ma non si seppe se questo sospetto gli entrassi naturalmente da se medesimo, o pure per suggestione del cardinale di Pavia, el quale poteva in lui el tutto, e di altri sua confidati che fussino stati corrotti da' viniziani; quello che si fussi la cagione, questa partita roppe tutti e' disegni fatti contro a' viniziani, e' quali erano si fondati, che loro ne temevano assai.

Alla fine di questo anno essendo tornato el papa a Roma, gli fu creato oratore Ruberto Acciaiuoli; ed a Napoli, in luogo di messer Francesco e di Iacopo che volevano tornare, fu eletto Niccolò Valori.

## XXVIII.

Ribellione di Genova, rapidamente sedata dal re di Francia. — artenza del re di Spagna. — Disegni di Massimiliano e trattative con esso. — Dispareri in Firenze. — I tedeschi battuti dai veneziani.

1507. Seguitò lo anno 1507, nel principio del quale nacquono movimenti nuovi per le cose di Genova. Era nella fine dello anno nata in Genova differenzia tra e' gentiluomini ed el popolo, la quale procedé tanto oltre, che el popolo, levato in arme, cacciò di Genova tutti e' gentiluomini con le donne e famiglie loro; ma perché e' ricorsono al re di Francia, sotto el dominio di chi era nello acquisto di Milano venuta Genova, lui cercò pacificamente rimettergli nella patria. Ma sendo ostinati gli animi de' popolani ed intendendo che el re era disposto, se non giovavano e' modi dolci, a usare la forza, prese alla fine l'arme, si ribellorono dal re ed accamporonsi al Castelletto che era guardato pel re, richiedendo di aiuto el papa, lo imperadore, el re di Napoli ed e' viniziani. E però nel principio di questo anno el re, ordinato uno grosso e potente esercito, ne venne alla volta di Italia; di che sendo avisata la cittá da Francesco Pandolfini, che vi era oratore mandatovi in scambio di Niccolò Valori che vi era stato mandato doppo Alessandro Nasi, si elesse oratori nuovi per onorarlo in Italia, Giovan Batista Ridolfi ed Alamanno Salviati; e' quali avendo rifiutato, vi furono mandati Pierfrancesco Tosinghi e Giovanni di Tommaso Ridolfi.

El re intanto, giunto a Milano, si aviò personalmente colle gente verso Genova, benché Roan ed e' primi della corte molto lo sconfortassino dello andare in persona, perché, rispetto a' luoghi aspri e difficili, pareva che si mettessi in qualche pericolo, e quando bene non vi fussi pericolo, che non riuscendo la impresa, giucassi troppo della riputazione sua. E certo questa impresa fu riputata tanto difficile, che tutta Italia stava sospesa a aspettarne lo effetto, perché oltre allo essere fra Milano e Genova passi molto forti ed aspri dove avevano a passare e' franzesi, oltre allo essere la cittá fortissima e di natura e di accidente, si intendeva che quello popolo armigero ed uso alle zuffe era ostinatissimo al difendersi. Avevano eletto uno popolano vile per doge, avevano pieno Genova di soldati e fanti forestieri e pareva che con grande animo aspettassino la venuta degli inimici: ma come el re in persona e le sue gente si accostorono alla città, subito entrò fra loro tanta viltà e disordine, essendo massime stati ributtati da uno passo forte, che prestissimamente si dettono al re.

Credesi che questa vittoria dispiacessi al papa ed al re di Napoli, nondimeno, massime el re, non ne feciono, né prima né poi, segno manifesto. Ma certo fu che a' viniziani dispiacque assai, e' quali considerando essere el re in Italia con sí grosso esercito, e quanta riputazione aveva acquistata per la sí presta espugnazione di Genova, cittá fortissima e potentissima, cominciorono molto a temere dello stato loro, e però voltisi allo imperadore, lo richiesono facessi qualche dimostrazione di volergli soccorrere in caso che el re gli offendessi; il che lui fece volentieri, e gli serví di cinquemila uomini, publicando che gli aiuterebbe con tutte le forze sue.

Ebbe di questa vittoria grandissima allegrezza la cittá nostra, perché avendo e' pisani mandato aiuto di molti uomini a' genovesi, el re dimostrò averlo per male e disse molte volte agli oratori nostri che, acquistata Genova, voleva renderci Pisa, e che, bisognando, verrebbe a questa impresa per nostro capitano. Ma come facevano tutte le nostre buone nuove, ogni cosa diventò vana, perché el re, acquistata Genova, intendendo

el sospetto de' viniziani e come e' si gitterebbono in collo a' tedeschi e metterebbongli in Italia, con tutto che fussi molto male disposto contro a loro, pure per non si recare tanta piena adosso, fece ogni dimostrazione per assicurargli; e però subito rimandò parte delle gente in Francia, licenziò e' svizzeri che aveva tolti a soldo, dette voce volersi presto tornare in Francia. E cosí fece con effetto, perché, come ebbe rimessi e' gentiluomini in Genova, ordinato trarre da tutti somme grande di danari, tagliato el capo al doge nuovo ed a altri de' primi, e molti cacciatine, disegnato fortificare la città a suo proposito in più modi, ed in ultimo aboccatosi a Saona col re di Napoli, si ritornò in Francia, seguitandolo oratore in nome della città Giovanni di Tommaso Ridolfi.

In questo tempo medesimo el re di Napoli, essendo stato richiamato al governo degli stati della figliuola sua, deliberò tornarsene in Spagna, e però lasciato a Napoli uno viceré, si imbarcò, menandone seco Consalvo, e fatta la via da Savona, dove era aspettato dal re di Francia, entrò in Savona, e quivi stato alcuni di a parlamento con quello re, rimontato in nave e menandone seco Consalvo, se ne andò in Spagna, dove gli fu consegnata, non sotto nome di re ma di governatore, la amministrazione di tutti quegli stati della figliuola. Fu la partita sua di Italia non con quello favore e riputazione che era venuto, e principalmente e' popoli del reame, che l'avevano aspettato come uno Dio, rimasono molto male contenti, perché e' fece loro imposizione assai di danari e messe ogni arte in fare danari nel regno.

Cosí quegli che speravano che egli avessi a acconciare Italia, ne rimasono poco satisfatti, perché e' parve che e' pensassi a ogni altra cosa; e benché da molti, massime dagli oratori nostri, gli fussi mostro quanto lui ed ognuno aveva da temere de' viniziani per la potenzia loro, confortatolo a volere recuperare e' porti sua ed abassargli, e quanto la cittá nostra se fussi reintegrata di Pisa sarebbe buona a questi effetti, come molte volte aveva mostro la esperienzia de' tempi passati, nondimeno in tutte le pratiche si tenne con lui di Pisa, ogni cosa

si riferiva a danari. Le quali cose erano imputate non solo alla natura sua che era avarissima, ma nelle necessità si trovava per lo accordo fatto con Francia, per vigore del quale era obligato dare a lui certa somma di danari, cioè cinquantamila ducati l'anno, duranti certi tempi, conservare in stato o dare ricompenso a molti che avevano seguitati e' franzesi, fare bene e rimunerare e' partigiani sua; le quale cose, per essere meno gli stati che gli uomini che gli bisognava contentare, era necessitato espedire con danari. E nondimeno la sua partita dispiacque alla città, perché si credeva che fermandosi a Napoli, penserebbe a volerne essere un di signore intero ed assoluto, ed a diminuire la potenzia de' viniziani.

Partiti di Italia e' dua re, si cominciorono a suscitare nuovi tumulti per conto della Magna, perché e' si intendeva che lo imperadore disposto al tutto di passare in Italia, aveva chiamato a Gostanza una dieta de' príncipi e communitá della Magna, e che aiutato dalle forze loro, verrebbe non tanto per la corona, quanto per riconoscere la ragione dello imperio in Italia, e che sarebbe una impresa comune di tutta la Magna. E perché si intendeva che el re di Francia stimava assai questo movimento ed ordinava di fare preparazione grandissime, e cosi che el papa ed e' viniziani avevano uomini nella Magna, si cominciò a fare giudicio nella città che sarebbe cosa di molto momento, e però si propose per molti che e' sarebbe bene mandarvi uno uomo. E fu eletto per opera del gonfaloniere, che vi voleva uno di chi e' si potessi fidare, el Machiavello; el quale mettendosi in ordine per andare, cominciorono a gridare molti uomini da bene, chi e' si mandassi altri, essendo in Firenze tanti giovani da bene atti a andarvi ed e' quali era bene che si esercitassino. E però mutata la elezione, fu deputato Francesco di Piero Vettori con commessione generale, e da intendere e scrivere, non da praticare e conchiudere.

Ma riscaldando ogni di questa voce, si cominciò a praticare di mandare imbasciadori, a che opponendosi vivamente el gonfaloniere, in ultimo la pratica conchiuse di eleggergli, riscaldandosene massime Giovan Batista Ridolfi, che aveva

nelle pratiche credito ed autoritá grandissima. Furono adunque eletti dagli ottanta, Piero Guicciardini ed Alamanno Salviati, e' quali avendo accettato, nacque nel mandargli disparere grandissimo, perché el gonfaloniere non voleva mandargli, Giovan Batista Ridolfi ed e' Salviati volevano. Quegli che confortavano el mandargli, cioè Giovan Batista ed e' Salviati, co' quali concorreva Lorenzo Morelli, messer Francesco Pepi, Lanfredino Lanfredini, Guglielmo de' Pazzi, Piero Popoleschi, Piero degli Alberti e molti altri, presupponevano che e' fussi da credere la passata dello imperadore con grandissime forze; il che dimostrava l'essere ragunata e fatta risoluzione di passare tutta la Magna, la quale non essere da credere che volessi rimanere vituperata, come sarebbe se e' non passassi; dimostravalo e' favori arebbe dal papa, e di danari e di ogni aiuto, che lungamente per vendicarsi del re di Francia e de' viniziani aveva tenute pratiche con lui ed in ultimo mandatovi per legato de latere con amplissime autorità e commessione, el cardinale di Santa Croce; dimostravalo gli apparati e le grandissime spese faceva el re di Francia, le quali per certo e' non farebbe, se non vedessi in ordine la passata sua.

Se e' passava essere da tenerne per certa la vittoria, perché le forze della Magna essere molto maggiore che quelle del re di Francia, e tanto più se e' fussino con loro e' svizzeri, come si credeva; di poi lo stato di Milano, dove s'aveva a fare lo insulto, essere male disposto contro al re ed appetire grandemente questa mutazione; e però potersi conietturare la vittoria. La quale seguendo, se noi prima non avessimo appuntato seco, che e' sarebbe ragionevolmente adirato con noi, sendo mancati di quelle debite riverenzie, a che gli eravamo tenuti per debito dello imperio; non si dovere attendere quello fussino per fare e' viniziani, perché, secondo quello che era verisimile, sarebbono d'accordo collo imperadore amico loro, contro al re loro inimico; e quando pure non fussino d'accordo nascerebbe, perché lo imperadore, sendo eglino incompatibili col papa, gli rifiuterebbe; il che tanto piú dimostrare la potenzia sua e doverci fare piú caldi a

essere seco d'accordo ed aiutare [la] (1) ruina de' viniziani. Essere da considerare che se noi fussimo d'accordo collo imperadore e lui vincessi, recupereremo Pisa e cosi apunteremo seco; se e' perdessi non ci mancherebbe modo a medicare Francia con danari, come ci aveva molte volte mostro la esperienzia: se noi fussimo d'accordo con Francia e lui vincessi, a noi non tornerebbe utilitá nessuna, perché con loro non ci era mai giovato el bene fare; se lui perdessi patiremo assai, e cosi seco ci toccherebbe a stare alla perdita e non al guadagno; doversi adunche risolvere in questa parte, né curare le parole del gonfaloniere, el quale, se bene vedessi la ruina della cittá, non sarebbe per deviare da Francia per la dependenzia che aveva con quello re e lui ed el cardinale suo fratello, che aveva in Francia benefici ed entrata per più migliaia di ducati. Queste ragione si allegavano per chi consigliava el mandarsi gli imbasciadori; de' quali molti si movevano però, e perché forse pensavano, in sulla venuta dello imperadore, rimescolandosi le cose della cittá potersi tôrre lo stato al gonfaloniere.

Da altra parte al gonfaloniere dispiaceva el mandargli, mosso forse in secreto per non abandonare la amicizia di Francia, utile a sé ed al cardinale suo fratello, e perché, degli imbasciadori che avevano a andare, credeva che Alamanno, per essere inimico suo, gli opererebbe contro quanto potessi; di Piero Guicciardini sapeva che, se bene non gli opere[re]bbe contro, non era per operare per lui da parte, ma solo attendere alle cose della cittá. In questo parere del non mandare imbasciadori concorrevano tutti quegli che seguitavano ordinariamente e' pareri del gonfaloniere, come Niccolò Valori, Alessandro Acciaiuoli, Francesco Pandolfini e simili, e' quali però non avevano molto credito; ma vi concorreva Piero Guicciardini, che difendendo vivamente questa parte nelle

<sup>(</sup>I) [L'A. aveva scritto prima volere la totale ruina, poi sostituendo a volere, aiutare e togliendo l'aggettivo, cancellò per errore anche l'articolo.]

pratiche, la sostenne assai colla autoritá sua, e messer Francesco Gualterotti, benché spesso parlassi ambiguo, pure piú tosto vi inclinava.

Allegavano costoro, presupponendo che quando si mandassi imbasciadori con animo di non conchiudere, ma solo per intratenere lo imperadore e servire a dimostrazione e cerimonie, questa andata sarebbe, in quanto allo imperadore, disutile; perché, come egli intendessi venire gli imbasciadori, si persuaderebbe venissino a comporre, il che non riuscendo, gli parrebbe essere uccellato e tanto più si sdegnerebbe; cosi si farebbe offesa al re el quale insospettirebbe che noi lo volessimo abbandonare ed inoltre arebbe per male che noi favorissimo di questo nome e riputazione gli inimici sua; e però essere da fare una delle due conclusione, o di non mandare imbasciadori o di mandargli con ordine e commessione di appuntare; e cosi el punto di questa deliberazione essere solo se era bene fare accordo collo imperadore o no. In questo aversi a presupporre ed essere chiaro, che ogni accordo che si faceva seco, vi avere a correre danari e somma grossa di presente; e' quali non si potendo annoverare se non si facessi provisione di nuova gravezza, si poteva giudicare che non si vincerebbe in consiglio, perché el popolo non concorre mai allo sborsare, se non quando e' pericoli e le speranze sono in sull'uscio, e non lo muovono e' movimenti propinqui di Italia, non che e' remoti della Magna. E però essere da conchiudere che quando bene el comporre ora collo imperadore fussi utile per la città, nondimeno la difficultá al provedere al danaio sarebbe tale e potrebbe recare seco si nuovi accidenti, che e' non sarebbe da pensarvi, se una urgente difficultá non ci costrignessi. Ma andando piú lá, quando el danaio ci fussi in mano, potersi fare seco accordo in due modi: uno di essere seco in ogni impresa, contro a Francia ancora; l'altro, sanza obligarsi contro a persona, sovvenirlo semplicemente di danari. L'uno e l'altro avere a dispiacere insino al cuore al re di Francia, e tanto el secondo modo quanto el primo, perché non mancando allo imperadore

gente ma danari, sovvenirlo di quegli, essere come armarlo e metterlo in campo contro a lui; e cosí, in qualunque modo accordo si facessi, offendendosene ed inimicandosene el re, essere partito di grandissima importanza. Perché e' non era certo che lo imperadore avessi a passare, perché da sé non era bastante; e se bene e' principi della Magna ci parevano caldi, nondimeno difficultarsi a (1) risolversi facilmente quelle deliberazione che pendevano dalla voluntá di molti; e massime che e' non era credibile che le communitá, in chi aveva a consistere el nervo della impresa, per la abilitá che hanno al danaio e la povertá de' príncipi, volessino spendere grossamente per conto dello imperadore e degli altri signori, della grandezza de' quali non guadagnavano nulla, anzi ne perdevano, perché quanto più erano potenti, tanto più gli avevano a temere. Cosi non si vedere ancora si certa la intenzione del papa e de' viniziani, che si potessi farvi fondamento al risolversene; e quando pure lo imperadore passassi, che la forza e gli apparati del re erano tali, che e' non era da giudicare cosi de facili la vittoria de' tedeschi; e però essere molto bene da considerare in quanto pericolo noi entravamo, perché fatto lo accordo, se lo imperadore non passava o passando perdeva, noi rimanavamo sanza rimedio alcuno a discrezione del re, inimico nostro ed offeso da noi; se e' vinceva, sendo lui bisognoso di danari, e non più osservatore della fede che gli altri barbari, ed essendo la città in opinione di ricca, non gli mancherebbe in ogni modo via e cavillazione da trarci di mano nuovi danari. Da altro canto, se noi fussimo di accordo col re e lui vincessi, se bene forse non ci rendessi Pisa, noi non sentiremo altra briga e conserveremo quello che avevamo, il che non era poco in tempi si pericolosi e forti; se e' perdessi, lo imperadore sarebbe si munto di danari che e' non mancherebbe via a posarlo con danari e forse con meno somma, perché n'arebbe allora più

<sup>(1) [</sup>Il ms. ha per errore e.]

bisogno, e quanto piú, che noi ci potremo scusare, non avere composto seco mentre era nella Magna, per la paura ci bisognava avere del re di Francia, mentre che era in Italia propinquo e potentissimo. Considerato adunche el tutto, doversi piú tosto seguitare la amicizia di Francia che dello imperadore; in che non essere di poco momento che noi non potavamo comporre collo imperadore se non dandogli danari e con sconcio nostro e con difficultá; dove tenendoci con Francia, non ci correva noia alcuna, perché quello re, o non ci richiederebbe di nulla o solo di qualche gente di arme; di che lo potavamo servire sanza disagio e spesa, tenendole pagate per lo ordinario e non avendo a servircene a alcuna fazione.

In su queste dispute tenendosene moltissime volte pratica ne' dieci e negli ottanta, la risoluzione che si faceva era sempre che si aspettassi uno altro aviso da Francesco Vettori; dal quale intendendosi come le cose riscaldavano, e che era voce che gli apparati ordinati alla dieta dovevano essere in su' campi a San Michele di settembre, si gli dette commessione praticassí accordo. E perché ogni cosa aveva a ritornare a danari, furono le prime chieste dello imperadore molto grande, insino a dimandare cinquecentomila ducati; di poi pure riducendosi a lega, venne a cinquantamila ducati. In su che tenendosi pratica, e deliberando, pe' caldi avisi che venivano della Magna, darne commessione con certe limitazione, però el gonfaloniere, che desiderava avervi uno di chi e' si potessi fidare e credergli, e fare forse non meno e' fatti sua che della cittá, introdusse ne' dieci che, per dubio che le lettere non capitassino male, sarebbe bene mandarvi uno che riferissi a bocca; e cosi non sendo chi si opponessi, ottenne che vi fussi mandato el Machiavello.

Trovavasi in detto tempo in Francia imbasciadore Giovanni Ridolfi, el quale tutto di avisava e' potenti apparati del re e confortava e consigliava caldamente la città a non si volere partire da quella amicizia; in modo che ne acquistò carico grande e fu tenuto non facessi lo uficio di imbasciadore e di uomo prudente, e si diminui assai assai della riputazione

sua, che era riputato prima savio e valente cittadino. Richiese intanto el re di essere servito di gente d'arme; la quale cosa gli fu negata, allegando aversi a adoperare nelle cose di Pisa; di che lui temperando la indegnazione ne concepé ed el sospetto che aveva preso di noi, mostrò di non si adirare né risentire. E' viniziani in questo mezzo si accordorono col re, la qual cosa non tolse e' dispareri della città, giudicando alcuni che e' l'avessino fatto per cognoscere la debolezza della Magna, alcuni, perché lo imperadore, per non ne dispiacere al papa, non gli avessi voluto accettare. Era el gonfaloniere riputato amico del re di Francia ed inimico di tutti gli inimici sua; la quale opinione non solo era in Firenze, ma ancora divulgata fuori della cittá, intanto che lo imperadore ne' tempi che convocò la dieta a Gostanza, mandando uno uomo suo in Italia, gli dette una lettera di credenza a Alamanno Salviati e gli commesse lo confortassi a consigliare la città a volgersi alla via sua, dicendo che non aveva fatto capo al gonfaloniere, perché sapeva che lui non si discosterebbe mai da Francia: ed essendo questa opinione di lui, tutti coloro che confortavano la andata degli imbasciadori ne dicevano male, in modo che per la cittá n'aveva carico grandissimo.

Allungavansi intanto le cose dello imperadore, perché e' termini del venire si differivano tuttavia più oltre; ed oltre allo essere e' viniziani accordati col re, non si intendeva che el papa, o per avarizia o perché pensassi meglio di quanto momento e pericolo sarebbe questa impresa, concorressi a dargli danari; in modo che ultimamente lo imperadore, trovandosi in galea con poco biscotto, aviò una parte della sua gente verso el Friuoli, un'altra verso Trento per battere le terre de' viniziani. E però e' viniziani mandorono in Friuoli con grossa gente el signore Bartolomeo d'Albiano; dalla banda di Trento el conte di Pitigliano; ed el re di Francia mandò loro in aiuto buono numero di gente di arme, sotto messer Gian Iacopo da Triulzi.

Scorsono e' tedeschi con poco numero e debolmente insino presso a Vicenza, e di poi avendo si grossa opposizione

si ritirorono nella Magna; da altra banda e' tedeschi che erano nel Friuoli, sendo con poche forze e poco ordine, scaramucciorono col signore Bartolomeo, ed essendo rotti da lui, el signore Bartolomeo scoperta la loro debolezza, cominciò per commessione de' viniziani a campeggiare le terre loro e prese Triesti, Gorizia, Fiume, ed acquistò uno stato a' viniziani di entrata di cinquantamila ducati o meglio ed utilissimo, perché per molti passi di importanza era una forte guardia di tutti gli stati loro da quella banda. Sbigottito da questa percossa lo imperadore, ragunò una dieta di nobili a Ulmo, dove mancandogli sotto ogni favore, conchiuse in ultimo una triegua con viniziani, per virtú della quale tenendo e' viniziani durante la triegua quello che avevano acquistato, gli avevano a dare ogni anno ducati trentamila. Questo fine ebbe el movimento dello imperadore, el quale aveva messo tanta paura al re di Francia, che spese una somma infinita di danari: messe in tale travaglio e divisione la cittá nostra, che per certo, se seguitava, si faceva qualche disordine; il che nasceva in gran parte per non intendere particularmente la veritá de' sua processi.

Intesesi poi come lo imperadore aveva insino l'anno dinanzi, insino quando el papa partí da Bologna, tenuto pratiche di passare in Italia, col papa che era adirato col re e co' viniziani che temevano dello sforzo che faceva per la impresa di Genova; di poi avendo fatto beneficio a' viniziani, quando el re prese Genova, con fare dimostrazione di favorirgli se el re gli offendessi, si persuase tanto che dovessino essere dal suo, benché altrimenti in particulare non si fussi assodato con loro; credette ancora che e' svizzeri, benificati molte volte e favoriti da lui contro a' principi della Magna, lo seguitassino. E però quando fece la dieta a Gostanza, sendo riscaldati gli animi de' tedeschi a questa impresa, e proponendo volere fare uno grosso esercito e disegnare capitani in nome dello imperio e fare la guerra per lo imperio (la quale deliberazione se si faceva, era facile cosa che passassino in Italia potentissimi) lo imperadore che desiderava fare la impresa per sé, acciò che

el guadagno fussi tutto suo, ed avendosi presupposto per certo che el papa, viniziani e svizzeri lo dovessino seguitare, e però parendogli non avere bisogno di molto aiuto alla dieta, si oppose vivamente ed impedi questa deliberazione, dicendo: « ego possum ferre labores, volo etiam honores », e dimostrando che uno mediocre sussidio gli bastava; e però sendo concluso secondo la sua richiesta ed in forma che sanza gli aiuti di Italia non poteva fare nulla, gli riusci ogni pensiero vano. E meritamente, perché doveva non promettersi nulla di persona per ragione e segni generali, se prima non capitolava ed obligavagli espressamente; accordoronsi e' viniziani col re contro a lui; el papa non resse a dargli danari; e' svizzeri non avendo danari da lui né da altri per conto suo, si stettono; in modo che lui disperato, e parendogli essere vituperato se non faceva qualche cosa, ruppe temerariamente guerra a' viniziani e, per non avere vergogna, provocando con somma sciocchezza l'arme di chi gli era superiore assai, si tirò adosso uno vituperio molto maggiore ed uno danno grandissimo. Nel quale quando fu incorso, convocò e' principi a Ulmo, dove dimostrò che e' danni e vergogne sue, erano danni e vergogne commune di tutta la Magna, ma veduto che erano verba ad corinthios, fu necessitato, per non fare peggio, acconsentire, alla fine dell'anno o nel principio dell'altro, a una triegua brutta e vituperosa.

Nel detto anno alla fine di dicembre, messer Guglielmo Capponi vescovo di Cortona, uomo bestiale e temerario, stretta pratica collo arcivescovo di Firenze, messer Rinaldo Orsino, che gli rinunziassi lo arcivescovado; ed era la cosa condotta tanto in lá per opera del cardinale de' Medici, a chi messer Guglielmo soleva essere inimicissimo, e per questo gli era diventato amico, che si poteva dire quasi conclusa. Il che dispiacendo assai al gonfaloniere, e perché voleva male a messer Guglielmo e perché sperava che, vacando lo arcivescovado per morte, avessi a essere del cardinale suo, subornò Giovacchino Guasconi, Iacopo di Bongianni e molti altri, e' quali mostrando essere mossi da se medesimi per bene della cittá,

pregassino la signoria che, considerata la natura di messer Guglielmo, volessi scrivere al papa in disfavore di questa rinunzia. Ma questi tali come veddono risentirsi alcuni de' Capponi e Giovan Batista Ridolfi loro parente, non se ne vollono impacciare; e però el gonfaloniere, volendola impedire, fu sforzato a scoprirsi e fece scrivere tante volte lettere dalla signoria al papa, che finalmente questa pratica, per non volere el papa dispiacere alla cittá, si risolvé.

Creossi di poi per gennaio e febraio la signoria nuova, nella quale benché el gonfaloniere avessi spesso sei fave, come nello scrivere lettere contro al Cappone, nondimeno, essendone Bartolomeo di Filippo Valori, Giovanni di Stagio Barducci e Giovanni di Ridolfo Lotti, uomini vivi baldanzosi e molto inimici sua, e non essendo ancora spente in tutto le cose dello imperadore, tanto si gli opposono e svillaneggioronlo in tutte le cose, che fu constretto cedere loro assai ed in modo che non credeva mai vedere el di che eglino uscissino. E certo furono uomini di qualità, che se avessino avuti dua compagni simili a loro, gli arebbono dato fatiche assai; e benché molti uomini da bene avessino caro che el gonfaloniere avessi contradizione, nondimeno la più parte caricò questa signoria d'avere usato troppo leggiermente molte parole e dispregi dove non bisognava.

## XXIX.

Nuovo guasto a' pisani. — Trattative con Francia e Spagna per Pisa. — Contrasti ed accordo coi lucchesi. — Cosimo de' Pazzi arcivescovo di Firenze.

1508. Seguitò lo anno 1508, nel principio del quale essendo posate le cose dello imperadore, si entrò in consulta di dare el guasto a' pisani, el quale l'anno dinanzi non si era dato; ed essendosene fatta pratica ne' dieci tra e' primi cittadini, furono quasi tutti di parere che non si dessi. Allegavanne più ragioni: l'una, che questo come si era veduto con effetto, se bene aveva recato difficultá a' pisani, non ci aveva però data Pisa, perché non mancava tuttavia chi gli aiutassi; l'altra, che egli era da credere che el re di Francia per averci veduti inclinati alle cose delle imperadore, ed e' viniziani per lo antico odio verso la cittá e la ambizione di farsi signori di Italia, non sarebbono contenti che noi avessimo Pisa; e però come intendessino che noi la strignessimo, non mancherebbono di dare loro aiuto, e forse si potente, che noi entrerremo in qualche difficultá e tireremoci adosso qualche cattivo umore. Ed era forse ancora in qualcuno, benché non lo allegassino apertamente, entrato scrupulo di conscienzia, perché questo conduceva molti villani in tanta estremitá, che le famiglie di molti, e massime le donne, ne capitavano male.

Questo era el parere de' piú savi cittadini; da altra parte el gonfaloniere, che sempre fu caldo a ogni impresa di Pisa,

era di contraria opinione, e vedendo che nelle pratiche strette non era ordine a condurla, la messe negli ottanta con una pratica larga, dove da principio si rimessono al parere de' più savi; il che non satisfaccendo al gonfaloniere, non cessò mai di riproporla e sollecitarla, in modo che a ultimo si fece deliberazione che si dessi. Aiutoronlo assai a tirare questa pratica le lettere di Niccolò di Piero Capponi, el quale essendo commessario generale a Cascina, successore di Alessandro Nasi, scriveva caldamente che se questo guasto si dava, le cose di Pisa si conducevano in tanta estremitá, che o e' contadini farebbono tumulto in Pisa, non volendo aspettare di perdere le loro ricolte, o se pure aspettassino, la fame in ultimo gli sforzerebbe a cedere. El gonfaloniere ancora disse agli ottanta, avere in Pisa tale pratica che, come le gente nostre vi si accostassino, era da sperarne assai. Cosí si dette el guasto, e molto largamente, perché e' pisani erano sí deboli di gente che e' non potettono impedirlo in alcuno modo, e nondimeno la loro ostinazione era tanta, che non feciono movimento alcuno. E quella pratica tenuta dal gonfaloniere riusci vana, che la teneva un sensaluzzo chiamato Marco del Pecchia con messer Francesco del Lante cittadino pisano, perfido inimico nostro, e per uccellare. E cosí sempre e' savi riputorono sciocchezza el prestarvi fede, benché el gonfaloniere, troppo semplice e credolo in queste cose, vi facessi su fondamento grande.

Poco poi che e' fu dato el guasto, el re di Francia mandò a Firenze uno imbasciadore chiamato messer Michele de' Ricci napoletano, uomo d'assai negli stati; e benché si dubitassi che la imbasciata avessi a essere spiacevole, perché el re si teneva poco contento di noi, nondimeno riusci più dolce, richiedendo, benché agevolmente, che non si molestassino e' pisani; il che in fatto non era la intenzione del re, ma voleva tirarci per questo mezzo a promettergli danari, in caso che lui non ci impedissi la recuperazione di Pisa. Furono deputati a udirlo e praticare seco, due de' dieci, messer Giovan Vettorio Soderini ed Alamanno Salviati, e quattro altri citta-

dini: messer Francesco Gualterotti, Lorenzo Morelli, Giovan Batista Ridolfi e Piero Guicciardini. Ed in effetto si introdusse una pratica, che el re non soccorressi Pisa, operassi che e' genovesi e lucchesi non lo soccorressino, e noi fussimo obligati a dargli una certa somma di danari; e cosi al re di Spagna, che si obligava non aiutargli, in caso che noi recuperassimo Pisa in termine di uno anno dal di dello accordo fatto, e non altrimenti o in modo alcuno. Ed essendo apiccato questo ragionamento in Firenze, dove era anche venuto per questa materia uno oratore del re di Spagna o di Ragona, el re di Francia revocò lo imbasciadore suo; in modo che questa pratica si ritirò tutta in Francia e doppo molti dibattiti si faceva questa conclusione: che el re si obligassi alla nostra protezione; non ci impedire nelle cose di Pisa, anzi aiutarci di tutti quegli favori che lo richiedessimo, ed in spezie comandare a' genovesi e lucchesi che non gli aiutassino; obligare el re di Spagna alle cose medesime; ed e converso noi fussimo obligati dare a lui centomila ducati, al re di Ragona cinquantamila ducati; e tutto si intendessi in caso che Pisa si acquistassi in termine di uno anno dal di dello accordo fatto, altrimenti ogni accordo ed ogni obligazione dall'una parte e l'altra spirassi e si intendessi vana.

Consultossi questa cosa in molte pratiche, e consigliò vivamente messer Francesco Gualterotti che e' si tagliassi ogni ragionamento, perché considerata la natura de' franzesi, che sono sanza fede e non vogliono stare a ragione, lo effetto sarebbe che questo accordo non ci darebbe Pisa, e nondimeno con cavillazione e per forza ci trarrebbono di mano questa somma di danari. El gonfaloniere, Giovan Batista Ridolfi, Piero Guicciardini, Alamanno ed Iacopo Salviati erano di contraria opinione, presupponendo che, come era chiarissimo, non si componendo con questi dua re, Pisa non si poteva avere; dove componendosi, ed egli osservassino la fede, era da avervi speranza grandissima; e quando la si avessi, benché la somma del danaio fussi grossa, pure che e' sarebbono bene spesi, rispetto al travaglio in che ci teneva

continuamente el non avere Pisa, ed el pericolo in che ci potrebbe un di mettere; essere da credere che gli osserverebbono la fede per la utilità del danaio che risultava loro; e quando non la osservassino, o, pure osservandola, Pisa per altra cagione non s'avessi, che in questo caso noi non eravamo obligati a dare loro nulla; e se e' fussino disposti volerci con forza o con inganni trarre di mano danari, che eziandio non faccendo questo accordo non mancherebbe loro modi e vie. Conchiusesi adunche, per queste ragione e per la autoritá di chi la consigliava ne' numeri piccoli e ne' grandi, questa parte; ma nacque difficultá, perché si dubitò che questo accordo che andava per le mani del re di Francia, non fussi approvato da Ragona per darsigli minore somma di danari; e però fu scritto agli imbasciadori si ingegnassino praticare e conchiudere questo accordo ancora collo oratore del re di Spagna, che vi era; e quando non riuscissi, conchiudessino al modo di sopra con Francia. Ma nelle deliberazione ed in queste difficultá e pratiche si consumò tanto tempo, che accadendo a Roan, per la cagione che di sotto si dirá, a andare in Fiandra, ogni conclusione rimase sospesa insino alla tornata sua.

Erasi in questo tempo eletto oratore a monsignore di Ciamonte a Milano, Alessandro Nasi, el quale andando trovò lui di pochi giorni innanzi essere cavalcato in Francia; in modo che gli fu dato commessione che andassi in Francia, e congiunto con Giovanni Ridolfi, che satisfaceva poco, attendessi alla pratica di questo accordo.

Poco di poi che queste pratiche cominciorono con Francia, la città volta a avere Pisa per fame, per torre loro el sussidio che vi potessi entrare per acqua, condusse con alcuni legni el Bardellotto, figliuolo del Bardella corsale genovese, confidatasi di lui massime per essere compagno di quelli legni Neri di Napoleone Cambi ed alcuni altri fiorentini. Ed essendo questi legni in Porto Pisano, el re, veduto che noi andavamo adagio allo accordo, dubitando che non fussi fatto a arte e che Pisa non s'avessi in questo mezzo, e cosi di non avere a toccare danari, comandò al Bardellotto come suo suddito, si

partissi da' soldi nostri. A che essendo egli necessitato ubidire, bisognò, perché el re lo lasciassi stare, promettere al re che se Pisa si riaveva durante la pratica dello accordo, che noi osserveremo le medesime condizione a che ci obligavamo faccendo lo accordo. Ma poco poi sendosi scoperto uno brigantino carico di grano che andava a Pisa, el Bardellotto e Neri, parendo loro averlo a mano salva, temerariamente con pochi de' loro legni lo assalirono; in modo che scoprendosi tre altri brigantini di pisani che venivano di Corsica, furono presi co[n] que' legni; e però essendo la città disarmata al porto, si condusse con certe galee el Bardella suo padre, e seguitando nello strignere più e' pisani, si dette el guasto alle biade, e così si conducevano ogni di in più estremità.

Fecesi in questi tempi lega ed accordo co' lucchesi; il che, perché si intenda meglio, s'ha a repetere piú da alto. E' lucchesi ne' tempi antichissimi furono molte volte collegati della città ed amici grandissimi; ma poi che la città ebbe acquistata la Valdinievole, che soleva essere loro, ed ultimamente Pisa, insospettiti e cominciando a temere della potenzia nostra, ci cominciorono a avere in odio, el quale si accrebbe in infinito quando, nelle guerre del duca Filippo, la città fece più volte pruova di sforzare Lucca; e così quella inimicizia accidentale nata per proprio sospetto, si converti in odio grandissimo vero e naturale; e nondimeno per paura, rispetto alla vicinità e potenzia nostra, e massime poi che fu acquistata Pietrasanta e Serezzana, erano constretti temporeggiare e passare tempo el meglio che potevano.

Ma nel 94, come noi perdemo Pisa, vedendoci deboli e sbandati, e giudicando mentre che Pisa era fuora delle mani nostre, di essere sicuri, attesono con ogni studio a conservarla, faccendo qualche volta con aperte dimostrazione, come quando al tempo di Pagolo Vitelli vi mandorono trecento fanti, ma non cessando mai occultamente di favorirgli, con stimolare el re di Francia e gli altri principi a soccorrergli, intendersi con genovesi e sanesi alla difesa loro, con tenergli di continuo confortati, dare loro sempre sussidi di vettovaglie

e qualche volta di danari. Di che loro anche feciono bene, perché e' pisani quando avevano necessitá, potendo usare el loro paese come Pisa, vendevano quasi tutte le robe loro a buono mercato in Lucca; di che tutte le cose di Pisa o la maggiore parte, prima quelle di piú valuta e di poi, crescendo la necessitá, tutte le altre, eziandio le minime, si venderono e smaltirono in Lucca; cosí le prede che e'menavano de' terreni nostri; in modo che e' lucchesi arricchirono di questa guerra e feciono in tutte le imprese e disegni nostri grandissimi danni e nocumenti.

Il che si conosceva ed intendeva a Firenze; ma perché loro, sapendosi bene governare, tenevano sempre tributato Ciamonte o qualcun altro de' primi di corte di Francia, erano in protezione del re e favoriti da lui, in modo che la città per non offendere el re non aveva ardire di manomettergli; e benché qualche volta fussino fatti loro de' danni e delle prede, non in nome publico della cittá, ma sotto colori vari, per potersene giustificare e difendere in Francia, nondimeno perché erano rari e di poca qualità per e'rispetti con che s'avevano a usare, non facevano effetto nel rimuovergli da' modi loro. Ma scoprendosi nel conversare co' franzesi di mano in mano la loro natura, e che el procedere dolcemente co' lucchesi era stato el piggiore disegno, perché e' non era dubio che se si fussino offesi gagliardamente sarebbono venuti a qualche composizione e fatto pensiero di volere vicinare bene, e fatte le offese vi erano mille modi a giustificarsene e mitigare Francia; e però cominciorono molte volte nelle pratiche e' più savi cittadini a ricordare che e' sarebbe bene a insegnare loro vivere e trattargli altrimenti che pel passato. Ma perché el gonfaloniere non la intendeva ancora bene ed era pieno di sospetto, si soprasedé piú anni al farne nulla; essendo cosí la sorte della città, che le deliberazione che non gli piacevano, se bene fussino aprovate da tutti gli altri, trovassino difficilmente esito.

Ma poco poi cominciandosi ancora lui a voltare a questa via, deliberò fare una legge di escludere a' lucchesi tutti e' commerzi e commoditá de' paesi nostri, proibire lo scrivere e conversare con loro, ed in effetto non si impacciare con loro come con inimici; di che nasceva che Gherardo Corsini, Lanfredino Lanfredini ed alcuni altri cittadini nostri che avevano trafichi e mercantie con Buonvisi ed altri cittadini lucchesi, bisognava si dividessino e separassino. E si mosse el gonfaloniere, o perché stimassi che questa legge darebbe difficultá a' lucchesi e gli premerebbe assai, o perché volessi offendere e tòrre quello aviamento utile a alcuni cittadini nostri che vi trafficavano; massime a Lanfredino Lanfredini che nelle cose dello stato non si intendeva seco, ed in privato, circa a questi traffichi con lucchesi, aveva avuto disparere con Tommaso Soderini suo nipote. E perché e' pensò, come questa cosa si introducessi in pratica, sarebbe impedita, fatto una sera per altre faccende chiamare gli ottanta, fece subito sanza che altri ne sapessi nulla, fermarla; e di poi vintala tra signori e collegi, la propose negli ottanta, ed avendovi parlato su e mostro quanto danno recava questa legge a' lucchesi, la vinse. Il che sendosi publicato per la cittá, molti cittadini di credito gli dettono carico, allegando con molte ragione che questa provisione non dava noia alcuna a' lucchesi, ma recava danno a alcuni particulari cittadini nostri; e nondimeno per lo universale odio de' lucchesi passò in consiglio grande facilmente.

Vinta questa legge, e' lucchesi, o perché in fatto la dessi noia loro, o perché paressi uno segno tale di volergli per inimici che pensassino s'arebbe a procedere più oltre, mandorono non molto poi a Firenze imbasciadori messer Gian Marco de' Medici e messer Bono... ed essendo deputati a praticare con loro alcuni de' primi cittadini, finalmente, perché gli erano ostinati a volere che noi cedessimo le ragione di Pietrasanta, non si conchiuse nulla. Di poi questo anno 1508, mentre si praticava col re, intendendosi come per la via di Lucca entrava di continuo grano in Pisa, si deliberò in una pratica de' dieci, scrivere al commessario di Cascina che facessi uno assalto a Vioreggio e gli trattassi in questo insulto quanto più poteva

da inimici; ed oltre agli altri cittadini, el gonfaloniere la riscaldò forte. Ma messer Francesco Gualterotti, Giovan Batista Ridolfi, Piero Guicciardini, Alamanno ed Iacopo Salviati, che non si trovorono nella pratica per essere assenti alle ville loro, la biasimorono forte, dicendo che era stato in tempo alieno, perché e' non era bene, vegghiando le pratiche di Pisa con Francia, introdurre nuove difficultá; e parve questa ragione molto verisimile, ed el gonfaloniere gustandola se ne penti in modo che, se fussino stati a tempo, arebbono rivocato la commessione al commessario. Ma era tardi, perché el commessario subito aviò una parte di gente in verso Vioreggio, le quali abruciando magazzini, rubando ed ardendo drappi, menandone bestiame di ogni regione, feciono a' lucchesi un danno grande; in modo che loro risentitisi assai ed impauriti, benché si dolessino in Francia, a Roma ed in ogni luogo, mandorono a Firenze, per tentare gli animi nostri, oratore uno Giampaolo Giglio mercatante che non aveva in Lucca molta autoritá. El quale introducendo pratiche d'accordo, trovando gli animi de' primi cittadini bene disposti ed avendo riferito a Lucca, mandorono imbasciadori messer Gian Marco de' Medici e detto Giampaolo; e si cominciò la cosa a apiccare di buone gambe, perché e' lucchesi erano stati ributtati in Francia, poi che furono udite le giustificazione nostre; e si comprese che quello assalto, benché contro alla opinione de' più savi, fu pure utile e fece fede che el procedere con tanti rispetti, el volere tanto antivedere ed el farsi tanta paura, è qualche volta cosi nocivo come utile.

La cittá desiderava lo accordo, massime gli uomini prudenti, perché e' si cognosceva che levandosi a' pisani l'aiuto de' lucchesi, rimanevano privati di uno potente sussidio e che era atto a tenergli vivi; e cosi come pareva quasi impossibile avergli per fame, mentre che Lucca gli aiutava, cosi pareva facile, privandogli di quello favore ed essendo chiusa la via di mare, a domargli. Ma si dubitava che e' lucchesi non cercassino questo accordo per assicurarsi di noi e nondimeno non mancassino di favorire occultamente e' pi-

sani; pure attenuandosi questo sospetto efficacemente da' lucchesi che mostravano di cognoscere che Pisa era si debole e consumata che non poteva reggersi lungamente da se medesima, e che era necessario che cadessi nelle mani nostre o che venissi in mano di uno potente che bastassi a difendergli da noi; e quando fussi questo secondo, che Lucca rimarrebbe in pericolo e paura della grandezza sua, e però essere loro più utile, quando fussino contenti di qualche particularità, che Pisa venissi nelle mani nostre col mezzo ed aiuto loro, e si reintegrassi tra noi la antiqua amicizia; furono adunche deputati a praticare con loro uno de' dieci, Lorenzo Morelli, e quattro altri cittadini, messer Giovan Vettorio Soderini, Giovan Batista Ridolfi, Piero Guicciardini ed Alamanno Salviati, essendo assente messer Francesco Gualterotti che si trovava a Pistoia capitano.

E venendosi a' particulari, e' lucchesi mostravano due cose: l'una, che questo accordo ci era utilissimo, perché el privare e' pisani del loro sussidio e de' commerzi e commoditá de' paesi loro, non era altro che darci Pisa nelle mani; l'altra, che ogni volta che Pietrasanta e Mutrone fussino in mano de' fiorentini, la cittá di Lucca non potere mai essere sicura della sua libertá, e però bisognare, a fondare bene questa amicizia, che noi cedessimo loro le ragione di Pietrasanta e di Mutrone, la quale cosa noi non dovavamo molto stimare, perché queste terre erano in mano loro, e di poi, che se noi volavamo vedere el vero, le ragione nostre quanto a Pietrasanta erano debole; Mutrone essere luogo rovinato e disfatto, e si piccola cosa, che in uno caso di tanta utilità non si doveva considerare. E se si rispondessi che noi non daremo, perché quando noi avessimo dato, non eravamo bene sicuri che ci avessino a osservare la fede, replicare che erano contenti che la cessione non si facessi assoluta e pura, ma condizionata, in caso che fra uno termine onesto Pisa si riavessi; aggiugnendo che faccendosi tale cessione, servirebbono qualche anno di certo numero di gente d'arme pagate a loro spese.

Queste erano insomma le dimande de' lucchesi, le quale

sendosi cominciate a discorrere tra e' cittadini deputati, furono le opinione varie. Al gonfaloniere, messer Giovan Vettorio e Piero Guicciardini pareva fussi da acconsentirle: allegavanne che se si faceva questo accordo, o e' lucchesi osserverebbono la fede, o no; osservandola, che el separare e' lucchesi da' pisani era sanza dubio di tanta utilità che gli era buona spesa cedere Pietrasanta; se non la osserverebbono e non si recuperassi Pisa, non si intendeva fatto nulla, e che questa speranza di ottenere le cessione gli farebbe più pronti a osservarci la fede, acciò che, recuperandosi Pisa, conseguissino lo intento loro; essere ancora da considerare e fare qualche capitale di quella somma di danari che ci servivano; ed in effetto questo partito mostrare tanto utile, che doveva preponderare a qualche infamia che seguiva dal cedere, e massime perché avavamo poche ragione in Pietrasanta, ed e' lucchesi, doppo qualche dibattito, erano calati quanto a Mutrone.

Furono Lorenzo Morelli, Giovan Batista ed Alamanno di contrario parere, perché questa cessione pareva loro di tanto vituperio, che in nessuno modo la volevano acconsentire; e di poi consultandosene nella pratica de' dieci, si accordorono quasi tutti a questa sentenzia, e che si pigliassi qualche altro modo di assicurargli, offendendo meno che fussi possibile lo onore nostro. E però esclusi e' lucchesi da questo accordo, doppo molti dibattiti si introdusse una altra forma: che e' si facessi lega ed amicizia per qualche onesto tempo, la quale, se Pisa si avessi infra uno certo termino, si intendessi prorogata per anni dodici; e cosi si venivano a assicurare e' lucchesi, se non in tutto, almeno per uno tempo lungo, el quale innanzi che passassi, potevano nascere vari accidenti, ed avere più rispetto alle ragioni della città, le quali non si venivano a tôrre via in tutto, ma a differire. Ed in effetto risolvendosi in questo modo, si abozzò che el tempo della lega fussi di primo colpo anni tre; e di poi, disputandosi quale era el tempo da porre alla riavuta di Pisa, pareva a Piero Guicciardini che el termine dovessi essere di uno anno, per fare maggiore stimolo a lucchesi di procedere bene, e di poi perché questo

accordo si fondava in sulla speranza che noi avevamo di assediare Pisa, la quale, se non colpiva in questo anno, si veniva in gran parte a annullare.

A Giovan Batista ed Alamanno parve il contrario, e che dovessino essere tre anni come durava la lega; perché se fra uno anno non s'avessi Pisa, la lega durerebbe ancora due anni, e nondimeno sendo passata la condizione del prorogarla, procederebbono malignamente, e noi ci troveremo avergli assicurati sanza frutto alcuno per anni dua. E benché e' si replicassi che e' sarebbe in potestá nostra al fine del termino primo prorogare per un altro o due anni, pure non si mutando loro di opinione, e perché la cosa non pareva di molto momento, acconsentirono, tutti a cinque, a tre anni. Ed avendone fatta la bozza, el gonfaloniere, quando la si propose negli ottanta, la propose col termine di uno anno; e cosí sendo approvata e data la autoritá a' dieci, che fra uno certo tempo potessino conchiudere la lega con quelle condizione, gli oratori lucchesi aombrati di si piccolo tempo, ne vollono riferire a Lucca; ed andatovi messer Gian Marco in persona, ritornò col mandato di poterla conchiudere, quando si dessi el tempo de' tre anni, e non altrimenti. E però chiamati gli ottanta, si propose questo modo; ed eziandio si ripropose el primo modo vinto l'altra volta, perché l'autoritá de' dieci era spirata; e non si vincendo né l'uno né ·l'altro, conciosiaché molti, per odio de' lucchesi o perché l'accordo pareva poco onorevole, lo contradicessino, pure riscaldando el gonfaloniere el modo di uno anno solo, si vinse a punto quello; tanto che si comprese quella sera, che e' voleva più tosto rompere l'accordo che acconsentire al modo de' tre anni.

La cagione potette essere varia: o perché mutato proposito, gli dispiacessi al tutto fare accordo co' lucchesi, el quale prima gli soleva piacere, ed essendo certo che e' lucchesi non lo accetterebbono, cosi lo voleva impedire per questa via; o perché, secondo la natura sua, volessi più tosto rompere l'accordo con danno della città, che acconsentire a quello modo commendato contro alla opinione sua da Giovan Batista

Ridolfi ed Alamanno. Ricusoronlo al tutto e' lucchesi e volevonsi partire a rotta, ma dolendosene molti de' primi cittadini, e' dieci dissono al gonfaloniere volerne conferire con gli ottanta, e non gli licenziare altrimenti che col parere loro; e però sendo convocati gli ottanta, el gonfaloniere, credendo non si ottenessi, fece dire da messer Marcello cancelliere primo, che questa briga d'avergli chiamati non dava loro la signoria, ma e' dieci; e nondimeno come si venne a' pareri, vi parlorono su tanto caldamente molti de' primi cittadini, ed intra gli altri Piero Guicciardini, che si vinse con gran consenso.

E cosi si conchiuse una lega co' lucchesi per tre anni, da prorogarsi per dodici, colle condizione predette; aggiugnendo alcuni capitoli circa al levare e' commerzi ed alleggerire certe gabelle; e si conchiuse mandare a Lucca uno imbasciadore, e per intratenergli e per velettare gli andamenti loro; ma chiamati gli ottanta per crearlo, lo cercorono tanto disonestamente qualcuno, massime Piero Ardinghelli e Lorenzo Martelli, che avendo ferme molte fave, con tutto si squittinassi la sera quattro volte e vi andassino a partito tutti e' primi uomini della cittá, non si vinse mai; richiamoronsi l'altra sera, e la seconda volta rimase fatto Piero Guicciardini, el quale avendo rifiutato fu in suo luogo eletto Giovan Battista Bartolini. A Lucca si ratificò lo accordo, e nondimeno sendo imputati gli imbasciadori di avere passato la commessione, massime in non avere rinnovata una lega vecchia, furono ammuniti e confinati in Lucca per certo tempo; e mandati imbasciadori a Firenze, cercorono di ottenerlo, ma non fu acconsentito loro.

Era tanto dispiaciuta la disonestá del bucherare ed el disordine nato da questa ambizione, che si fece una legge, che ogni volta che gli ottanta si ragunavano a eleggere imbasciadori o commessari o altri ufici, avessino a giurare di non dare fava nera né nominare alcuno da chi o per conto di chi fussino stati richiesti e pregati; cosa di gran carico di chi aveva bucherato, massime di Piero Ardinghelli, el quale,

giovane di tale riputazione e qualitá che questi onori gli sarebbono corsi drieto, aveva, giucandosi quasi tutte le sustanzie sue, toltisigli da se medesimo.

Nel medesimo anno, poi che in tutto fu rotta la pratica del Cappone con lo arcivescovo di Firenze, si apiccò una pratica nuova che ebbe effetto. Aveva el gonfaloniere impedito si vivamente la elezione del Cappone, che sentendosi dare carico d'averlo fatto perché fussi el fratello, cominciò per scaricarsi a dire che la intenzione sua era che eziandio el fratello non fussi arcivescovo, ma che e' si dessi a qualche uomo da bene e buono che fussi atto a reformare el clero, e fussi fiorentino; e di giá aveva fatto scrivere qualche volta lettere dalla signoria in questa sentenzia al pontefice, o perché in fatto cosí fussi la intenzione sua, o pure per scaricarsi e dondolare con queste pratiche la cosa, insino a tanto che venissi la morte dello arcivescovo giá vecchio, in sulla quale sperava che el papa fussi per conferirlo al cardinale suo.

Da altra banda el cardinale de' Medici, in potestá di chi era el fare questa renunzia, perché lo arcivescovo si era rimesso in tutto a lui della elezione della persona, considerando che se non se ne pigliava partito, che poi morendo lo arcivescovo sarebbe facile cosa che el Soderino avendo favore dalla città ne fussi compiaciuto, e disposto fare ogni cosa perché questo non seguissi, volse gli occhi in sul vescovo de' Pazzi, parendogli che le qualità e la riputazione sua fussi tale, che el gonfaloniere non potrebbe fare scrivergli contro in nome publico, come aveva fatto al Cappone, e cosí che el disegno suo fussi da riuscire, ed inoltre pensando guadagnarsi con questo beneficio lui e la casa sua. E però fattane conclusione col vescovo e con lo arcivescovo, e provisto alla ricompensa della entrata, non mancava se non avere lettere dalla signoria in suo favore, acciò che el papa subito vi conscendessi. E cosi scrittone a Firenze a' sua parenti, el gonfaloniere mostrandosene molto allegro e contento, fatto chiamare e' collegi, propose la lettera; la quale essendosi vinta alle due o le tre volte e scrittasi a Roma pochi di doppo la arrivata, messer

Cosimo de' Pazzi fu pronunziato in concestorio arcivescovo di Firenze; di che si rallegrò assai lo universale della cittá, perché era riputato prelato dotto savio e costumato.

Fu bene opinione che el gonfaloniere n'avessi dispiacere per due conti: l'uno, per vederne privato el fratello, l'altro, perché pareva da credere che l'arcivescovo non fussi uomo da lasciarsi maneggiare da lui, ed inoltre che gli avessi, e naturalmente e per essere diventato amico de' Medici, a essere piú tosto inimico che no; e però pareva da credere che e' si pentissi d'averlo tolto al Cappone, el quale, se bene gli era inimico, era di natura e cervello si bestiale, e fattone si poco conto, che el gonfaloniere non aveva da stimarlo. E si notò che el gonfaloniere non fece fare la lettera in commendazione di messer Cosimo dalla signoria sola, ma volse el partito de' collegi; di che, benché si potessi giustificare averlo fatto perché el papa vedessi el consenso più universale della città, e cosí la lettera fussi più efficace, pure dette ombra che e' non fussi proceduto acciò che non si vincendo la lettera, non si scrivessi, la quale e' non poteva per altro modo contradire, rispetto alla buona fama di messer Cosimo; nondimeno chi non si lasciò ingannare dalla passione, se bene e' facessi concetto che al gonfaloniere dispiacessi, confessò non se ne essere veduto in lui segno alcuno, con tutto che e' fussi certo che el cardinale Soderino cercassi a Roma, con ogni modo diretto ed indiretto, impedirlo. Entrò di poi lo arcivescovo nuovo in Firenze con allegrezza grande dello universale, per essere stata piú di trent'anni la chiesa nostra nelle mani dello Orsino. el quale non vi era quasi mai venuto, ma l'aveva amministrata qualche volta con vicari, qualche volta affittatala, e vendutone non solo el temporale, ma ancora lo spirituale.

Posata questa parte dello arcivescovado, successe a Firenze uno accidente che tenne molti di alterata la cittá e fu per essere di momento grandissima; il che, acciò che meglio si intenda, s'ha a ripetere da più alto principio.

## XXX.

Arti del cardinale de' Medici per riconciliarsi i fiorentini. — Matrimonio di Filippo Strozzi con la figlia di Piero de' Medici e conseguenze in Firenze. — Continua l'azione contro Pisa. — Lega contro Venezia.

Cacciati che furono e' Medici di Firenze, e restata la città nel governo populare, furono e' portamenti di Piero altieri e violenti, secondo la natura sua bestiale, e molto alieni dal ritornare nella cittá; perché egli aveva a presupporre che la cittá benché conquassata e smembrata del dominio di Pisa e delle altre terre, era pure rimasta si potente, che s'egli aveva a entrarvi per forza, bisognava che avessi una forza ed uno appoggio molto grande ed estraordinario, in modo che era tanto difficile, che e' si accostava allo impossibile. E però doveva pensare che la principale parte che lo potessi rimettere in casa sua, sarebbe stata l'avere qualche benivolenzia nella cittá, e cosí tenere modi di addolcire gli inimici sua, mostrando di conoscere che l'avessino cacciato meritamente per lo errore di avere voluto negare el passo al re di Francia, e nondimeno scusarsene collo essere stato giovane e male consigliato; ma che aveva imparato, in modo che in futuro, se mai ritornassi nella cittá, presterebbe fede a' cittadini da bene e prudenti, e vorrebbe che lo stato ed el governo fussi piú loro che suo; cosí ancora standosi in quiete e non suscitando movimento alcuno, né tenendo pratica del ritornare con potentati italiani o esterni, mostrare di non

volere che per sua cagione la cittá ed el popolo ricevessi danno o lesione alcuna, e con queste vie ingegnarsi di placare el popolo e muoverlo in compassione di sé e fare scusa che gli errori sua erano proceduti dalla etá, e chiedere la tornata nella patria amorevolmente, e di essere rimesso non come capo del governo e dello stato, ma come privato cittadino. E certo era da giudicare che o questa via l'arebbe condotto alla intenzione sua, o se questa non era buona, che nessuna altra bastava.

Ma lui usò modi in tutto contrari: non era prima uscito di Firenze, che scrisse una villana lettera a Francesco Valori; cominciò a minacciare che ritornerebbe e gastigherebbe gli inimici sua; venne più volte armato contro alla cittá, prima a' confini di Arezzo, di poi alla porta in Casentino, a Arezzo; tenne continuamente pratiche con viniziani, con Milano, col re di Francia, col papa e Valentino, tutte contro alla cittá, in modo che fu cagione di tenerla continuamente in spese, sospetti, guerre ed affanni, e fu sempre uno instrumento a quegli che vollono per tempo alcuno battere la cittá. Per le quali cose non solo gli inimici sua vegghiavano sempre e' sua andamenti e di continuo gli erano implacabili, ma ancora lo universale della cittá l'aveva in odio grande.

Fugli posta la taglia drieto a lui e di poi a Giuliano suo fratello; furono fatte legge che proibivano lo stare in casa el cardinale ed ogni commerzio con ciascuno di loro, e poste grandissime pene a chi contrafacessi; per le quali, e di poi per la morte di Bernardo del Nero e degli altri, e' cittadini spaventati, quando capitavano a Roma o in luogo dove e' fussino, non conversavano con loro se non occultamente e con riguardo; in modo che e' si faceva giudicio, e massime quando fu fatto el gonfaloniere a vita e riformati e' disordini della cittá, che e' Medici fussino in tutto spacciati; e' quali oltre al non avere piú grazia nella cittá, si trovavano in gran disordine, perché Piero nelle imprese sue avendo speso tutto el mobile che gli era avanzato della ribellione, aveva ancora messo el cardinale in grande spese e disordini.

Ma creato el gonfaloniere a vita, ed essendo circa a uno anno di poi morto Piero nel Garigliano, el cardinale e Giuliano, o perché per lo ordinario fussino di natura più civile ed umana, o perché considerassino che e' portamenti di Piero non erano stati a proposito, cominciorono a tenere altri modi, ed ingegnarsi di apparecchiarsi la tornata, non per forza e dispetto, ma con amore e benivolenzia, e con beneficare e' cittadini, non con offendergli né in publico né in privato. E però non pretermettevano di fare spezie alcuna di piacere a quegli fiorentini che stavano o capitavano a Roma, dando loro grande aiuto e favore in tutte le occorrenzie ed espedizione loro, servendo ancora di danari o di credito chi n'avessi bisogno; ed in effetto la casa, le facultá, le forze e la riputazione tutta del cardinale erano a saccomanno de' fiorentini. Le quali cose faceva molto più grate el cardinale Soderino, che, essendo di natura avarissimo e tutto di sé, ne servendo o facendo piacere a alcuno fiorentino, era uno paragone da fare cognoscere meglio la liberalitá e benefici del Medici.

Queste cose, divulgate a Firenze, avevano fatto che tutti quasi e' fiorentini, a chi accadeva in Roma avere bisogno della corte o per espedizione di benefici o per altro, facevano o personalmente o con lettere capo al cardinale de' Medici, insino ancora a quegli che erano stati loro inimici; e lui gli serviva tutti prontissimamente, in modo che non solo avevano desti alla memoria loro molti degli amici vecchi, ma ancora degli altri nella città; e dove, vivente Piero, soleva essere odioso quasi a ognuno el nome di quella casa, ora, morto lui, pareva che avessi favore e compassione. Il che procedeva massime da questi modi, e perché tutto lo odio che si era portato loro era proceduto da Piero; perché el cardinale e Giuliano, mentre che erano nella cittá, non avevono mai né in publico né in privato offeso persona, né di poi, se non tanto quanto erano stati mossi da Piero; ed inoltre erano sempre stati riputati di migliore cervello e natura assai che Piero. Aggiunsesi lo odio del gonfaloniere; el quale, sendo male voluto da tutti quegli a chi dispiaceva el Consiglio e che arebbono voluto uno stato, da molti ancora a chi piaceva questo vivere e nondimeno dispiacevano e' modi sua, aveva dato loro favore; e però si parlava nella città più liberamente di loro che non si soleva, e non ostante le legge che proibivano e' commerzi, molti scrivevano lettere a loro; tutti quegli che capitavano a Roma o in luoghi dove e' fussino, non avendo eziandio bisogno di loro, o alloggiavano con loro o gli andavano a visitare.

Le quali cose benché dispiacessino al gonfaloniere insino al cuore, nondimeno non se ne risentiva né cercava di farne punizione; in modo che pigliandovisi su animo, si conversava publicamente con loro, e molti giovani da bene, e' padri e le case di chi erano stati loro inimici nel 94, andando a Roma, si erano intrinsicati seco e parevano diventati loro amici, mossi o per fare dispetto al gonfaloniere, o perché desiderassino più oltre, e forse di rimettergli in casa. Di questi era uno Bartolomeo Valori, el zio del quale, Francesco, era stato inimico loro capitale, prima nel cacciargli, di poi nel perseguitargli, in ultimo in fare tagliare el capo a Bernardo del Nero e gli altri; erane Piero di Braccio Martelli, el padre di chi, benché solessi essere amico di Lorenzo, si era nel 94 scoperto vivamente contro a Piero; erane Giovanni di Bardo Corsi, el padre di chi era stato inimico capitale di Lorenzo ed ammunito da lui, e però, benché e' fussi uomo di non molta qualitá, fu nel 94 creato de' venti, e di poi fatto dua volte gonfaloniere di giustizia; erane Gino di Neri Capponi, el padre di chi, trovandosi in Francia quando el re Carlo passò in Italia, aveva molto perseguitato Piero, ed el zio Piero Capponi gli era stato inimico fierissimo ed in gran parte cagione di tôrgli lo stato; erane Antonio Francesco di Luca d'Antonio degli Albizzi, ancora quasi fanciullo, ma di natura molto altiera ed inquieta, el padre di chi, avendo insino a tempo di Lorenzo in odio la casa de' Medici, si era nel 94 fatto vivo, e di poi nel tagliare el capo a' cinque cittadini, seguitate gagliardamente le pedate di Francesco

Valori, ed in ultimo trovandosi, in sulla ribellione di Arezzo, imbasciadore in Francia, non solo allora ed in tutta quella legazione aveva fieramente perseguitato e' Medici, ma ancora scritte a Firenze lettere caldissime in publico, confortando a volere conservare la libertá e non volere avere per tiranni cittadini ingiuriati, poverissimi ed usi alla tirannide.

Tutti costoro capitando in diversi tempi a Roma, e stati raccolti lietamente dal cardinale e Giuliano, ed intrinsicatisi con loro, avevano data la via a molti altri che, veduto che nella città non se ne teneva conto, usavano liberamente le case loro. non come di rubelli, ma come dello oratore fiorentino residente a Roma. Aggiugnevasi che era ferma opinione che Giovanni, figliuolo di Bernardo Rucellai, vi fussi qualche volta ito scognosciuto in poste; di che si traeva coniettura che Bernardo suo padre, avendo più nel cuore lo odio che aveva col gonfaloniere, che lo odio ed inimicizie antiche co' Medici, si fussi riconciliato con loro; e cosi Filippo Buondelmonti, inimicissimo del gonfaloniere, el quale per l'adrieto era stato capitale inimico e di Lorenzo e di Piero. E faceva giudicio qualche savio, che le pratiche di Bernardo fussino ite più lá che una semplice riconciliazione, massime ne' tempi che viveva monsignore Ascanio, e di poi in sulla venuta di Bartolomeo d'Alviano; di che nacque forse la cagione della partita sua.

Stando in questi termini le cose de' Medici, e parendo al cardinale che e' modi tenuti da lui gli avessino fatto profitto, e però disegnando di continuare ad acquistarsi quanta più amicizia e benivolenzia poteva nella cittá, publicò di volere maritare in Firenze una figliuola di Piero de' Medici e dargli una grossa dota di cinque o seimila ducati; ed avendo tentato lo animo del gonfaloniere e trovato che, benché e' dessi buone parole, pure quando si veniva allo strignere, che la intenzione sua era che la non si maritassi a Firenze, cominciò a tenere diverse pratiche. E benché tutti e' giovani che avevano a tôrre donna, l'avessino fatto volentieri per la qualitá della dota, pure dubitando non se ne facessi caso di stato,

non era nessuno che avessi ardire di tôrla; e però per fare cimento di quello che n'avessi a essere, el cardinale fece publicare d'averla maritata a Francesco figliuolo di Piero di messer Luca Pitti; il che in fatto non era né aveva a essere, ma vollono tentare se a Firenze se ne faceva romore. E però el gonfaloniere che cognobbe questo tratto, ne fece fare una quarantía, per dimostrare a qualunche la togliessi, che la cittá lo punirebbe; di che si sopí chi aveva voglia di tôrla.

Ma poco poi el cardinale, per mezzo di madonna Lucrezia donna di Iacopo Salviati e sua sorella, tenne pratica col gonfaloniere di darla a Giovan Batista di Paolantonio Soderini, nipote del gonfaloniere; a che el gonfaloniere prestò orecchi, e nondimeno non si concluse, o perché non fussino d'accordo della dota, o perché el gonfaloniere fussi stato da principio di questo animo, o perché se ne ritraessi dubitando di non avere carico e venirne in sospetto al popolo. Ma apiccata di poi per mezzo di messer Francesco di messer Tommaso Minerbetti archidiacono di Santa Liperata, che era tornato da Roma, una pratica di darla a Filippo di Filippo Strozzi, garzone nobile e ricchissimo, lo effetto fu che doppo molti e molti mesi detto parentado si concluse l'anno 1508, e subito, non sendo ancora publicato, Filippo se ne andò a Napoli, e poco di poi del mese di novembre in detto anno si scoperse in Firenze e venne a luce.

Di che cominciandosi a parlare, si trovorono gli animi di di versi e vari gusti: dispiaceva al gonfaloniere insino al cuore, e diceva che essendo Filippo giovane, non aveva preso uno partito di questa natura da se medesimo, ma confortato e consigliato da altri di maggiore autorità, e' quali non avevono cerco di fare uno semplice parentado, ma sotto questa ombra tenere pratiche di mutare lo stato e di rimettere e' Medici. Ed in questo parlare concorrevano con lui Antonio Canigiani, Pierfrancesco Tosinghi, Alessandro Acciaiuoli, Niccolò Valori, Alfonso Strozzi e simili, stati inimici de' Medici e mai riconciliatisi per tempo alcuno, dando carico nominatamente a molti cittadini vecchi e giovani; in modo che publicamente

erano nominati come autori e consigliatori di questo parentado, l'arcivescovo nuovo, Filippo Buondelmonti, Bernardo Rucellai, e Palla e Giovanni sua figliuoli, madonna Lucrezia, Giovanni Corsi ed Antonio Francesco degli Albizzi, compagno di Filippo e simili; e perché costoro avevano infamia ed erano in sospetto di volere mutare lo stato, moltissimi che non si scoprivano, sarebbono concorsi a ritrovare la origine e cagione di questa cosa ed a punirla gagliardamente.

Da altra parte gli Strozzi quasi tutti, sendone capi messer Antonio e Matteo, tutti quegli di che di sopra è detto che si erano intrinsicati co' Medici, e di più Antonio Giacomini e molti inimici del gonfaloniere, massime Giovan Batista Ridolfi ed e' Salviati, benché questi procedessino più copertamente, erano alla difesa del garzone, mossi chi per parentado suo, chi per affezione che avevano a' Medici, chi per odio portavano al gonfaloniere, parendo loro, se non tirava questa impresa, dargli una bastonata. Costoro tutti di accordo confessavano essere stata grande leggerezza quella di Filippo, che avendo uno stato bellissimo, e per la nobilitá della casa e per essere ricchissimo, si fussi impacciato con rubelli ed inimici dello stato ed avessi preso uno partito da poterlo mettere in pericolo assai; ma lo scusavano in quanto allo essere punito, allegando che questo era uno parentado fatto semplicemente di suo moto proprio e sanza mistura alcuna di stato e sanza consiglio e conforto di altri; e però se vi cadeva pena, non era per avere contrafatto allo stato, ma per avere tolto per donna una giá figliuola di rubello, in che non si trovava legge alcuna che punissi questo caso; e se pure vi era, era uno statuto che metteva di pena quattromila lire, el quale era giusto che si osservassi, e non si punissi alcuno a libito del gonfaloniere o altri, se non in quanto esprimevano le legge della città.

Sendo le cose in questi ragionamenti, gli Strozzi, ristretti insieme, andorono alla signoria, e dicendo non sapere se el parentado era fatto o se era in termini da tornare adrieto, si giustificorono, che quando fussi fatto, non era stato di loro saputa e consentimento, e che per loro non resterebbe di fare

ogni opera di impedirlo, in caso che [non] fussi fatto. E cosi con licenzia della signoria mandorono uno in poste a Filippo con lettere a sconfortarnelo; ed in particulare Alfonso, suo fratello, mostrò una lettera ricevuta da lui, dove confessava el parentado, dicendo averlo fatto per scarsitá di parentadi, e che non si curava del giudicio de' foggiettini; il che lo aggravò apresso a molti, come se gli paressi essere di qualitá che non trovassi in Firenze parentado conveniente a lui, e cosi chiamando foggiettini e' popolani, si facessi beffe del consiglio e governo populare; benché in fatto questa seconda parte non nacque da lui, ma fu in risposta a una lettera di Alfonso, dove gli diceva che faccendo questo parentado n'arebbe a stare a giudicio de' foggiettini.

Ed in quegli medesimi di, avendo un poco di male Alessandro Acciaiuoli, si ragunorono una sera in casa sua Antonio Canigiani, Pierfrancesco Tosinghi e Niccolò Valori ed alcuni altri, e' quali per essere stati aderenti di Francesco Valori si chiamavano la setta valoriana; intervennevi ancora Alfonso Strozzi che faceva contro al fratello. Consultorono costoro quello che fussi da fare di questa cosa, e fu opinione conchiudessino quello che segui; perché la mattina sequente o la altra mattina di poi, el gonfaloniere, essendo Proposto, propose due partiti: uno, che si comandassi a Filippo Strozzi che comparissi innanzi a loro per tutto di venticinque di dicembre, sotto pena di essere confinato nel reame di Napoli per anni dieci; l'altro, che si comandassi alla madre, a' fratelli ed a chi aveva in mano del suo, che non gli rimettessino nulla sotto pena di ducati diecimila per ogni volta che contrafacessino. E si vinsono con nove fave nere de' signori: di che apresso agli uomini di mezzo e che giudicavano sanza passione, ebbe el gonfaloniere carico, perché pareva che governandosi da sé, trattassi questo caso non come publico ed apartenente alla città, ma come privato, e così parve cosa di pessimo esemplo, che sanza consulta ed e' modi ordinari facessi con sei fave manomettere e' cittadini. Ebbonne carico e' signori d'aversene lasciati menare da lui, e massime Luigi di Piero Guicciardini,

el quale pareva che per le qualitá del padre suo e per ogni altro conto avessi avuto a considerare la importanza di questa cosa ed a contradirgli; ma loro errorono non pensando.

Fattisi questi partiti ed aspettandosi se e' compariva o no, ed essendo creati gli otto nuovi che avevano a entrare di gennaio, fu posta una querela agli otto vecchi di questo caso, e come Filippo l'aveva fatto per mutare stato; e fu opinione che el gonfaloniere, parendogli che forse gli otto creati di nuovo non fussino a suo proposito, facessi porre la querela agli otto vecchi, a fine la lasciassino andare in quarantia, dove pensava aversi a fare uno giudicio severo. Ma fu disegno vano, perché la fu posta a tempo che el termino del giudicarla andava più lá un mezzo dí che el tempo degli otto vecchi, e cosí secondo gli statuti della cittá ricadeva agli otto nuovi, a chi el tempo ricominciava a correre come dal dí della querela data.

E pendendo cosí la cosa si venne alla elezione della signoria nuova, dove el gonfaloniere osservando el costume, che è di confortare a fare buona elezione, ricordò al consiglio come gli avevano una bella autoritá ed uno pacifico vivere, e che lo sapessino riconoscere e conservare, volendo mettere loro con queste parole sospetto che el parentado era fatto a fine di mutare lo stato, a fine che gli eleggessino uomini secondo el gusto suo; che furono verba ad corinthios perché, come si intese poi, e' partiti andorono sanza riguardo e larghi al modo usato. Posesi di poi una nuova querela agli otto, la quale significava come, per essere Piero de' Medici venuto armata manu contro alla città nella ribellione di Arezzo ed in altri tempi, era per virtú di uno statuto nostro caduto in pena di rubello e lui e sua descendenti; e cosi che Filippo Strozzi aveva a essere punito, non come se avessi tolto per donna una figliuola di uno rubello, ma come d'avere tolto una rubella. Venne di poi uno brieve alla signoria mandato dal pontefice, che confortava e priegava che volessino non impedire questo matrimonio; a che la signoria rispose per ordine del gonfaloniere molto caldamente, pregandolo non volessi

richiedere di queste cose, come né anche noi lo richiederemo in quello che attenessi a' rubelli di Bologna.

Sopravenne poi el termine del comparire, nel quale Filippo venne occultamente in Firenze, essendo confortato al comparire sicuramente da alcuni de' signori che si pentivano de' partiti che avevano fatti, e cosi el gonfaloniere disse agli Strozzi che lo facessino venire; e però venne al termine, ed essendo comparito, non ostante che el gonfaloniere avessi avuto carico de' partiti fatti sanza consulta, ed inoltre che fussi stato avvertito che non tentassi di farne più, perché la signoria non reggerebbe, e massime da Piero Guicciardini che gliene fece intendere per mezzo di messer Giovan Vettorio, nondimeno propose che gli era bene fargli uno comandamento che non partissi de' terreni nostri sanza licenzia dalla signoria. Ma non lo cimentò, veduto non vi essere el partito, perché messer Francesco di Bartolomeo Pandolfini, Antonio di Lione Castellani, Luigi Guicciardini e Francesco di... Calderini apertamente gliene contradissono, allegando che poi che la querela ne pendeva agli otto non era uficio della signoria impacciarsene più, ma di lasciarla terminare agli otto; e così si differi nel gennaio sequente, perché la signoria che successe non volle impacciarsene; che furono Neri di Gino Capponi parente degli Strozzi, Rafaello di Alfonso Pitti, Averano di... Peruzzi, Federigo di Giuliano Gondi, Gentile di... Sassetti, Ugolino di Giuliano Mazzinghi, Biagio di... Monti, Girolamo di... dello Straffa.

E però pendendo el giudicio nelle mani degli otto, cominciò a riscaldare questo umore fieramente; perché da una parte erano caricati e'cittadini nominati di sopra ed inoltre Giovan Batista Ridolfi e più e'Salviati riputati sua fautori, come se e' volessino mutare lo stato; da altra era caricato el gonfaloniere in più modi: prima che e' doveva, come aveva fatto Lorenzo nelle fanciulle de'Pazzi, lasciarla maritare a Firenze in qualche uomo da bene, e nondimeno non di qualità che se n'avessi a pigliare sospetto; di poi, se pure e' non voleva questo, sapendo che gli era qualche pratica di

maritarla in Firenze, fare una legge che lo proibissi e cosi come savio riparare più tosto che el male non venissi, che, venuto che fussi, averlo a medicare; e però potersi imputare alla sua negligenzia questo disordine. Inoltre soggiugnevano che se questo era delitto, s'aveva a punire ancora lui, per avere tenuta pratica di darla a Giovan Batista suo nipote; e ancora el cardinale averla tenuta a Roma, aggiugnendo la ritornata di Lorenzo figliuolo di Piero e promettendone el consenso del gonfaloniere, il che e' non arebbe fatto sanza licenzia sua; e però conoscersi che e' non aveva voluto fare legge proibitiva, non per negligenzia, ma perché non credendo che alcuno avessi animo di tôrla sanza sua licenzia, voleva si maritassi per le mani sue, e darla a chi paressi a lui.

E si procedeva ogni di più caldo in queste quistione, in forma che Alfonso Strozzi disse che volendo sanare la città bisognava tagliare el capo allo arcivescovo, a Bernardo Rucellai, a Filippo Buondelmonti, a Giovanni Corsi ed a più altri; ed Alessandro Acciaiuoli disse che Giovan Batista Ridolfi si faceva capo de' giovani per fare scandolo, tanto che ne feciono quistione; ed essendo in carico grande Bernardo Rucellai che si trovava a Vinegia, scrisse una lettera alla signoria in sua giustificazione, repetendo tutti e' processi sua insino da Lorenzo, da Piero e dal frate, pe' quali si mostrava quanto sempre e' fussi stato caldo che la città stessi in libertà ed in quiete.

In ultimo gli otto, che ne erano massime capi Bernardo di Carlo Gondi, Carlo di Lionardo del Benino e Giovan Francesco Fantoni, considerando quanta divisione partoriva ogni di più questo caso e quanto terrebbe la città più inferma e sospesa se si conducessi in una quarantia, ed avendo forse notizia che el gonfaloniere acconsentiva che la posassi, ne dettono con otto fave nere giudicio in questo effetto: condannorono Filippo in ducati cinquecento d'oro e lo confinorono nel reame di Napoli per anni tre; dichiarorono essere rubello Lorenzo figliuolo di Piero secondo la forma degli statuti che parlavano della materia, e non la femina, perché si era trovato uno altro statuto che ne eccettuava le femine. E benché questo giudicio

a chi paressi troppo, a chi poco, pure fu universalmente riputato giudicio ragionevole, e gli otto furono commendati d'avere spento questo fuoco che ogni di più multiplicava e si estendeva.

Furono varie opinioni quello che fussi seguito di questo caso se e' fussi ito nella quarantía: e benché si fussi ridotto molto alla sorte degli uomini che fussino stati tratti, pure io sono di opinione che se fussino stati tratti uomini di mezzo, arebbe Filippo avuto maggiore pregiudicio; perché molti erano insospettiti che non fussino pratiche di mutare lo stato, a molti dispiaceva che la casa degli Strozzi, potente e grande, avessi avuto ardire fare una tale cosa, e però giudicavano essere bene bastonargli. E certo è opinione che se el gonfaloniere avessi da principio, quando el caso venne a luce, chiamato una pratica e voluto che o con polizze o con fave manifestassino el parere loro, ne sarebbe nato uno giudicio aspro; ma lui insospettito, secondo la natura sua, de' cittadini, la volle governare da se medesimo; di che molti a chi dispiaceva, si stettono a vedere, molti si sdegnorono che e' trattassi le cose publiche come private e sue proprie; e nondimeno se gli Strozzi non si fussino aiutati potentemente, el garzone capitava male; ma sendosene loro risentiti, e perché Alfonso suo fratello teneva col gonfaloniere e Lorenzo Strozzi era giovane, avendone preso la cura Matteo e governandola con consiglio occultamente ed aiuto di Iacopo Salviati, ebbe fine facile.

Seguitavasi di poi tuttavia nello strignere Pisa, e perché, secondo che di sotto si dirá, le pratiche con Francia andavano alla via della conclusione, si fece risoluzione fare ogni forza che non vi entrassi grano; ma sopravenendo nuova di Riviera di Genova, da Livorno e molti luoghi, come a Genova si caricava grano per metterlo in Pisa, con tutto che si dubitassi non fussi ordine del re di Francia, pure perché di Francia s'avevano di continuo buone lettere, e perché gli imbasciadori scrivevano queste cose essere contro alla intenzione del re, si deliberò proibirlo. E però, per fare più forte la armata

nostra, si mandò una parte delle nostre gente di arme con parecchi migliaia di battaglioni verso San Piero in Grado, e' quali si divisono, ed una parte ne andò di qua di Arno, una di lá; in modo che sopravenendo poco poi la armata inimica, non ebbe ardire andare più innanzi, ma si ritornò presto indrieto; e si intese era cosa di poco fondamento e fatta più tosto con ordine di genovesi privati che del publico, e non con legni della communitá di Genova, ma di privati e forestieri soldati, come mostrò lo effetto, per pochi di. E perché, se tale sussidio venissi più potente, si deliberò ripararvi e si conchiuse fare a San Piero in Grado uno ponte in su Arno, come avevano fatto e' padri nostri quando ebbono Pisa; le quale cose perché si facessino con più ordine e più riputazione, non si trovando in campo pel publico altri che Niccolò Machiavelli cancelliere de' dieci, vi furono eletti dagli ottanta, commessari generali Iacopo ed Alamanno Salviati con grandissima riputazione di quella casa; ma trovato poi che tutti a dua insieme avevano divieto, sendo Alamanno di meno fave. rimasono Iacopo ed Antonio da Filicaia. E perché Iacopo essendo di collegio rifiutò, fu in suo luogo Alamanno; e cosí Antonio da Filicaia ed Alamanno Salviati andorono commessari in quello di Pisa; e lasciato Niccolò Capponi in Cascina per le provisioni necessarie, Alamanno andò a stare a San Piero in Grado ed Antonio a Librafatta al governo del campo che era dalla altra parte di Arno.

In Pisa si intendeva essere strettezza, e benché non tanta che si morissino di fame, pure carestia grande, e molti speravano che vedutosi privati dello aiuto de' lucchesi, e come intendessino la conclusione fatta con Francia, fussino per venire a qualche accordo; e però avendo in quegli tempi el signore di Piombino avisato a Firenze come imbasciadori pisani volevano venire a lui a trattare accordo se avessino salvocondotto, parve al gonfaloniere concederlo loro, e fu mandato el Machiavello a Piombino per intendere quello che dicessino; dove sendo venuti circa venti fra cittadini e contadini di Pisa, la pratica rimase vana, perché non avevano mandato

da conchiudere, e si comprese che non erano venuti per accordarsi, ma e' capi che reggevano Pisa e che erano ostinatissimi avevano introdutta questa pratica per pascere lo universale loro e tenerlo disposto el meglio potevano; perché in fatto nella moltitudine erano molti che, vedutosi in povertá e stento grande, arebbono desiderato pigliare accordo.

Alla fine di questo anno si conchiuse con Francia in modo diverso dal ragionato di sopra; il che perché si intenda meglio e si abbia notizia di uno principio di movimento grande che andava a torno, s'ha a ripetere più da alto. Poi che el re de' romani stretto da necessitá fece vituperosamente triegua co' viniziani, per virtú della quale le terre perdute rimanevano durante la triegua in mano de' viniziani, con tutto che loro gli avessino a pagare le entrate, se ne andò malissimo contento verso la Fiandra dove el duca di Ghelleri colle spalle de' franzesi molestava quello stato; e' quali gli davano favore, perché lo imperadore, constretto difendere lo stato de' nipoti sua, si divertissi dalle imprese di Italia. Quivi stimolato da madonna Margarita figliuola sua e che era a governo di quello dominio, stimolato da' popoli che desideravano non guerreggiare co' franzesi, volse lo animo a' pensieri della pace con Francia. La quale cosa era molto desiderata da Francia, perché la guerra de' tedeschi lo teneva in spesa grande, con pericolo di molta perdita e sanza speranza alcuna di guadagno; e però sendosi apiccata una pratica e trovatasi la materia disposta, monsignore di Roano ne andò in Fiandra a aboccarsi con madonna Margherita, e finalmente si fece conclusione e lega tra el re de' romani, re di Francia e re di Spagna, per virtú della quale avendo el re di Francia la investitura di Milano in certi modi, aveva a dare al re de' romani buona somma di danari. Furono molti patti e capitoli segreti, l'effetto de' quali era muovere di subito guerra a' viniziani e reintegrare ognuno di questi principi degli stati che apartenevano a loro; e perché el papa era ne' medesimi termini rispetto alle cose di Romagna, gli fu riservato el luogo a entrare nella lega, e fu fatto con sua saputa e consenso e dichiarato avessi a essere arbitro delle differenzie nascessino fra questi principi e disegnato, per quanto si poté comprendere, che avessi a concorrere alla impresa o con gente o con danari.

Fatto e publicato questo accordo, subito el re di Francia dette danari a Massimiano e cominciò a mettere in ordine uno esercito grossissimo per venire a tempo nuovo in Italia contro a' viniziani e revocò da Vinegia lo imbasciadore vi teneva e licenziò quello de' viniziani che era in Francia. Nel quale tempo essendo ritornato Roan alla corte, chiamati gli imbasciadori nostri, e mostrò loro con quanta spesa facessi la impresa contro a' viniziani, alla quale moltissime volte era stato stimolato da noi, e che cedeva in nostra grandissima utilitá; richiese che la cittá lo servissi in presto di ducati cinquantamila, e lui ed el re di Spagna si obligherebbono alla protezione nostra per tre anni; aggiugnendo di favorirci alla impresa di Pisa, ed in caso che Pisa s'avessi fra uno anno, noi gli avessimo a dare ducati cinquantamila ed altretanti al re di Spagna; e cosi non s'avendo, non solo non vorrebbe altro, ma ci renderebbe e' ducati cinquantamila datigli in prestanza.

Scrissono gli imbasciadori a Firenze questa dimanda, e parve molto strana, perché, secondo le condizione ragionate prima, non aveva a avere un quattrino innanzi alla avuta di Pisa, e benché promettessi rendergli al caso che Pisa non si avessi, nondimeno non si faceva fondamento l'avessi a fare; pure avendosi speranza di Pisa e considerato che negandogli, era al tutto spacciata quella impresa; considerando ancora la sua venuta in Italia con uno esercito potentissimo, e quanta differenzia fussi l'averlo a avere amico o nimico, si concluse facilmente el farlo e si dette commessione agli imbasciadori che conchiudessino. E però, essendo loro in sul serrare, el re disse essere contento alla protezione nostra contro a ognuno. etiam contro allo imperadore; ma che per rispetto dello imperio non voleva si nominassi, ma si includessi con parole generale; le quale quando non bastassino, che prometteva a parole ed in fatto lo osserverebbe. Avisoronne gli oratori a Firenze, e si concluse non si lasciassi per questo, perché quando bene si esprimessi, non lo osserverebbe più che gli paressi, o se pure lo osservassi, cosi lo osserverebbe promettendolo a parole. E cosi ridata la commessione, l'accordo si conchiuse ne' modi detti di sopra, e ne venne a Firenze le nuove alla fine dello anno 1508, negli ultimi di. In detto tempo, intendendosi come monsignore di Ciamonte ne era venuto a Milano in poste per apparecchiare le cose necessarie alla espedizione contro a' viniziani, gli fu mandato oratore Francesco Pandolfini.

## XXXI.

## Continua l'impresa contro Pisa.

Seguitò lo anno 1509, principio di cose e movimenti grandissimi; nel principio del quale si distraevano le cure della città in dua pensieri: l'uno, l'assedio di Pisa, l'altro, la espedizione de' principi collegati contro a' viniziani; e' successi di che, benché in gran parte venissino in uno tempo medesimo, narrerò separatamente, acciò che la distinzione tolga confusione.

Lo avere fatto dua campi contro a Pisa, uno a San Piero in Grado, l'altro a Librafatta, era di natura, aggiunto allo accordo fatto co' lucchesi ed alla poca vettovaglia che era in Pisa, che la speranza di conseguire quella vittoria tanto desiderata ogni di cresceva; ma e' lucchesi a chi, non ostante lo accordo, questa reintegrazione nostra era molestissima, porgevano loro continuamente di furto quelle vettovaglie che e' potevano; cosi loro uscendo continuamente di Pisa la notte, ne portavano e di quello di Lucca e de' luoghi nostri di continuo da vivere. La quale cosa per essere el paese largo e paludoso, e dalla banda di Lucca montuoso, non si poteva proibire dalle gente nostre divise in due luoghi distanti; né mancava in sul nostro chi gli sovvenissi, perché qualcuno di quegli usciti pel passato di Pisa, o per amore della patria o per qualche suo parente o amico gli soccorreva; molti, perché le comperavano molto care, per guadagnare furtivamente ne vendevano; fra' quali si disse allora publicamente essere stati

e' figliuoli di Francesco degli Albizzi, massime Bernardo, con chi si diceva fare compagnia a questa incetta Tommaso di Pagolantonio Soderini. E certo si vedde molte ragione, ed uno grande comperare di grano che aveva fatto Bernardo quello verno, che fu da credere, o che egli smaltissi in Pisa quello grano, o che lo vendessi in quello di Lucca a uomini, donde poi e' pisani lo traevano; credettesi ancora lo esservi Tommaso in compagnia, perché era certo che in altre incette di bestiame atteneva seco; e di poi el romore in Firenze fu si grande non solo nel vulgo, ma ne' cittadini principali e ne' collegi, e la cosa era di natura importantissima alla città, che e' pareva ragionevole che el gonfaloniere, che sempre attese a sopire, se ne fussi risentito vivamente, se lo interesse di Tommaso non l'avessi ritenuto. Ebbene ancora carico Piero di Giannozzo Strozzi, el quale teneva in quello di Pisa certi fitti; ma lui si scusò, avere venduto grano in Lucca ed averne avuto licenzia da Niccolò Capponi commessario, il che fu con non piccolo carico di Niccolò; e non andando questa boce più lá che le parole, si addormentò presto.

Ma conoscendosi che a volere avere Pisa colla fame, bisognava strignerla piú, si accozzorono tutti a tre e' commessari co' principali condottieri in sullo Osoli; e quivi discussi e' modi che lo avevano a fare, si accordorono a questa risoluzione: che bisognando chiudere la via della acqua, non bastava avere fatto el ponte a San Piero in Grado e serrato Arno, perché di continuo veniva pel Fiume Morto vettovaglia ed entrata nello Osoli si conduceva in Pisa; e però che e' si facessi uno ponte con uno bastione a Fiume Morto e si chiudessi quella via; el quale ponte e bastione fussi in guardia di chi aveva in governo el campo di San Piero in Grado; le genti che erano dalla banda di Lucca si riducessino a San Iacopo, donde impedirebbono le vettovaglie che venissino di Val di Serchio e da Lucca per la via di Librafatta; e perché rispetto allo essere el paese da quella banda grande e monti assai e pieno di fosse, rimaneva a' pisani, pratichi de' luoghi e che non fuggivano fatica alcuna, aperta ancora la via di condurre da vivere in sulle spalle loro, si facessi uno campo a Mezzana, mediante el quale si serrava al tutto la via di Lucca e si proibiva che di Val di Calci ed altri luoghi quivi convicini non vi entrassi nulla. Conchiusono che serrando in questa forma non entrerrebbe in Pisa di nuovo vettovaglia, o sarebbe si poca, che se ne nutrirebbono di più pochi di; e che non faccendo questo, vi sarebbe partiti scarsi. Scrissonne e' commessari a Firenze, e fu approvato questo modo e disegnato secondo lo ordine loro, che ognuno di questi campi avessi mille fanti, de' quali più che e' dua terzi erano battaglioni, ed e' cavalli si distribuissino quasi equalmente; e cosi rimase a San Iacopo Antonio da Filicaia, e con lui...; a San Piero in Grado Alamanno, e con lui Muzio Colonna; a Mezzana Niccolò Capponi, e con lui...

Questa risoluzione mostrò quanto insino a quello di si fussi ingannato chi aveva governata ultimamente la guerra di Pisa; perché l'anno dinanzi, quando si dette el guasto, fu ferma opinione di molti, massime del gonfaloniere e di Niccolò Capponi che vi era commessario, che o in Pisa non si aspetterebbe el guasto perché e' contadini farebbono tumulto, o aspettandolo, che in pochi mesi fussino constretti a arrendersi per la fame. Dato el guasto e non se ne vedendo effetto alcuno, si conobbe che se e' non si chiudeva la via del mare, e' pisani si sustenterebbono; e però si condusse el Bardellotto con tanta allegrezza del gonfaloniere, de' dieci e de' primi cittadini, che e' credessino in pochi mesi averne Pisa. Riusci questa speranza vana, e si conobbe che el guasto, la armata di mare non bastavano, se non si toglieva loro el sussidio de' lucchesi; e però doppo molti dibattiti si fece con loro quello accordo di che è detto di sopra; ma si scoperse a mano a mano che la armata sola non era atta a tenere che non vi entrassi el grano: fecesi el ponte in su Arno a San Piero in Grado, e per chiudere interamente la banda di terra, si messe el campo verso Librafatta. Di che stimando ognuno che e' fussino serrati al tutto, e sperandosene di corto una assoluta vittoria, si vedde chiaro in spazio di qualche settimana che non faccendo altro provedimento, non solo rimaneva loro via di trarre commoditá di quello di Lucca ed ancora del paese nostro; ma che è piú, che e' non era bene chiusa la acqua rispetto al Fiume Morto e Osoli; e però fu necessario fare el provedimento sopradetto di un ponte ed uno bastione a Fiume Morto, e di uno terzo campo a Mezzana. Questo può essere esemplo a coloro che hanno a governare simile cose, che quando vogliono rompere uno disegno al nimico, non solo pensino a impedirgli quello che egli fa al presente, ma considerino piú lá, toltagli quella via, quello che egli possa fare; altrimenti non chiamino riparato, perché chi in una necessitá sua si vale di qualche modo, se gli è levato quello modo, benché con piú difficultá, ne ritruova uno altro; e sono tanti gli stimoli della necessitá, che è molto difficile el proibirgli che e' non si vaglia per qualche verso.

Deliberati e' tre campi ne' quali avevano a intervenire tutti e' cavalli nostri e circa a tremila fanti de' quali e' due terzi o più erano battaglioni ed ordinandosi, si fece pruova di avere Pisa per trattato; el quale sendo doppio fu di pericolo non piccolo alla cittá. Era stato molti e molti mesi innanzi, insino quando Alessandro Nasi fu commessario a Cascina, stato preso Alfonso del Mutolo pisano, e ritenuto prigione a Firenze. Era costui di nazione vile, figliuolo di uno fabro ed ancora nelle azione sua di poco giudicio; ma sendo della persona molto gagliardo e fiero ed adoperatosi assai nelle fazioni fatte contro a noi, aveva in Pisa seguito di molti bravi e che erano in sulle arme. Sendo adunche stato costui più di uno anno nelle Stinche fu tentato da uno Canaccio da Pratovecchio che era della ordinanza, suo intimo amico e che in queste sue calamitá gli aveva fatti molti benefici e sovvenutolo di danari e di ogni sua necessitá, di volere pensare, se mai tornassi in Pisa, di essere operatore che e' fiorentini la riavessino; a che lui sendo stato da principio renitente, in ultimo, fatto altro disegno, mostrò di acconsentire.

Conferinne Canaccio col gonfaloniere e con Gherardo Corsini che era de' dieci, perché si pensassi qualche modo che Alfonso tornassi in Pisa; e rispondendo Gherardo di non ne volere fare nulla perché non gli pareva potersi pigliare fede di Alfonso, lui fece capo a Antonio da Filicaia che medesimamente era de' dieci; el quale, sendosi ristretto col gonfaloniere, accadde che el Bardella, per riavere el figliuolo suo preso nel canale di Piombino, richiese che e' fussi barattato con Alfonso del Mutolo, sapendo che e' pisani lo farebbono volentieri. Alla quale cosa concorrendo e' dieci con difficultá, perché pareva loro che Alfonso fussi di momento nelle cose di Pisa, pure per opera del gonfaloniere e di Antonio vi si disposono, non sapendo alcuno degli altri quello che si trattassi da canto, eccetto Gherardo Corsini el quale, sendo richiesto da Antonio di favorirla, disse che se ne passerebbe di mezzo.

Fatta la deliberazione, Alfonso fece col gonfaloniere, Antonio e Canaccio questa conclusione: che si insignorirebbe di una porta e della torre, ed uno di, quale e' determinassi con Antonio che di giá era eletto commessario, tirerebbe in sulla torre Canaccio con uno numero di uomini; e perché quello che e' faceva lo faceva per salvare la cittá sua e non voleva in modo alcuno essere chiamato traditore, che chiamerebbe e' pisani, direbbe loro che e' fiorentini fussino signori della porta e della torre e che quando e' volessino mettergli drento amichevolmente, che aveva e' capitoli in mano co' quali si intendessi fatto lo accordo, e che stimava che e' calerebbono in ogni modo e, quando pure non volessino calare, che in quello caso darebbe loro la entrata libera.

Prestò el gonfaloniere fede a questo ragionamento; ed essendo Alfonso ito in Pisa e trattando questa pratica da canto con Antonio, né se ne conferendo cogli altri commessari acciò che Alamanno non participassi di questa gloria, deliberorono farla el sabato santo la mattina a buon'ora, e che la pruova si facessi alla porta di Lucca, dove sendo venuto Antonio da Filicaia col campo suo e gli altri commessari, a chi si era scoperto in sul fatto perché era necessario vi intervenissino parte degli altri campi, lo effetto fu che avendo

Alfonso tirato su a uno a uno Canaccio con una compagnia di circa a trenta della ordinanza di Casentino, ne amazzò qualcuno e gli altri tenne a prigione e cominciò a salutare e' nostri colle artiglierie; dove sendo ferito che poco poi ne mori Pagolo da Parrano, le gente nostre si ritirorono a' luoghi loro, maravigliandosi ognuno che per si poco acquisto avessino fatto un trattato di questa sorte; ma si intese poi che el disegno loro fu o di assaltare el campo con speranza di avergli a disordinare giugnendogli fuora della opinione loro o di assaltare el ponte e gli alloggiamenti di San Piero in Grado, ma si ritennono per conforto di Tarlatino, el quale o parendogli essere troppo debole o dubitando che Alfonso non facessi qualche colpo di maestro non gli lasciò uscire fuora.

Ordinato di poi e posto el terzo campo a Mezzana, si cominciorono a strignere più le cose di Pisa, perché lo staio del grano vi valeva più di dieci lire ed al continuo rincarava, perché drento ne era poca quantitá ed e' passi erano in modo chiusi che ve ne poteva entrare poca somma; nondimeno la ostinazione loro era grande, massime in una sorte di capi e' quali tenevano sotto la moltitudine, parte con paura, parte pascendola con speranza di soccorso fuora e di nuova ricolta; della quale per privargli si deliberò dare el guasto e si conobbe el paese essere sí abondante e le biade sí belle che ogni poco intorno alle mura che si lasciassi loro sanza guastare, aggiunto a quello che seminavono drento, gli condurrebbe molti mesi in lá; e cosí si espedí in non molti giorni raschiando intorno alle mura, benché vi si andassi con grande pericolo delle artiglierie.

Era giá mezzo el mese di maggio e veduto e' pisani non pigliare partito, pareva el gonfaloniere che vi si dovessi andare a campo con le artiglierie e però ne fece fare pratica ne' dieci, dove sendo per molte ragione contradetta da messer Francesco Gualterotti, Giovan Batista Ridolfi, Piero Guicciardini, Iacopo Salviati ed accordandosi a questo parere tutta la pratica, lui di qui a pochi giorni la propose negli ottanta, chiamata insieme una pratica grande di cittadini, ma di giá

sendo divulgato come el campeggiarla dispiaceva a cittadini più savi, la più parte si accordò alla medesima sentenzia. in modo che questo disegno si pose da canto. Le ragione potissime che gli mossono furono queste: l'avere veduto esperienzia negli anni passati con quanto poco successo si fussi tentata tale espugnazione, e se bene e' pisani erano piú deboli che e' non solevano, el medesimo accadere a noi, e' quali eravamo in grande scarsitá di danari, sanza condottieri a cavallo da farne molto conto, sanza capi di fanterie che avessino riputazione alcuna e sanza fanti pratichi ed esercitati; e però se si voleva fare impresa di sforzargli, essere necessario farla in gran parte in sulle spalle de' battaglioni, a' quali non poteva la brigata disporsi a prestare fede. Queste ragione, benché allora fussino benissimo considerate, nondimeno per quello che si ritrasse da poi non furono forse vere; perché oltre allo essere in Pisa piccolo numero di gente e minore che non soleva, la più parte che vi erano, erano tanto deboli pel poco mangiare che non arebbono potuto servire francamențe, come giá solevano, alla difesa della cittá né in sulle mura né a fare ripari; e' quali solevano fare tanto presto che più volte per questo si erano salvati.

E cosí levato in tutto el pensiero della forza, si continuava nello assedio, in che si intendeva essere ogni di più grandissime le angustie loro, perché vi era poca vettovaglia e quella cra sí cara che, vendendosi lo staio più di tre ducati, erano tanto pochi quegli che ne potevano comperare, che la moltitudine si trovava tutta in estremità grande e di già ne cominciava a morire di fame, e tutto di crescendosi nelle necessità, si vedeva la loro ultima ruina propinqua, di che la più parte, sendo superata la ostinazione dalla fame, era disposta a pigliare questo accordo, ma mancava chi si facessi capo di questa voluntà e repugnassi a quegli che la contradicevano; quando la fortuna che sa trovare tutti e' modi aperse la via a dare effetto a questa materia.

Quando gli imbasciadori pisani andorono, come di sopra è detto, a Piombino sotto spezie di praticare accordo, vi fu nel numero loro per conto de' contadini uno Filippo di Puccierello; quale essendo uomo di seguito, e stato de' primi inimici che avessino e' fiorentini in Pisa, aveva cominciato a credere che in ultimo la vittoria sarebbe da e' fiorentini, e però che e' sarebbe bene farsi innanzi e acconciarsi con qualche condizione. Di che accortisi quegli cittadini pisani che erano ostinati, dubitando che lui alla ritornata di Pisa non facessi qualche movimento, gli persuasono rimanessi in Piombino e continuassi, mediante quello signore, la pratica dello accordo. Dove sendo rimasto, vi stette insino a tanto che Pisa fussi chiusa da e' tre campi; e di poi non potendo ritornare in Pisa, né volendo stare piú in Piombino, perché s'era accorto a che fine vi era suto lasciato, se ne andò a Lerici, e statovi qualche giorno, si risolvé volere tentare di comporre questa cosa. E però fatto intendere a Alamanno Salviati che volentieri verrebbe a San Piero in Grado a parlargli ed avuto salvocondotto, lo venne a trovare, e confermato da lui con molte ragione e promesse sul proposito buono, ne andò a Pisa; dove avendo detto apertamente che poi che drento mancava loro da potere vivere, ed el guasto gli aveva privati della speranza della ricolta, ed erano abandonati d'ogni soccorso forestiero, sarebbe bene pensare a qualche composizione cogli inimici, innanzi che la ultima necessitá gli costrignessi.

Fece drento movimento e pensieri assai. Doppo la ribellione di Pisa, la quale non piacque meno a' contadini che a' cittadini, fu da principio el governo della città negli uomini più nobili, più ricchi e di più riputazione, ed in quegli a' quali per ogni rispetto si conveniva essere superiori; in costoro si distribuiva el priorato, el magistrato de' dieci sopra la guerra, le legazione ed in effetto el pondo di ogni cosa. Ma continuando la guerra ed e' pericoli ogni di in sulle porte della città, dove ogni di era necessario essere colle arme in mano, cominciorono a essere in tale credito quegli che colle arme facevono buona pruova, sanza distinzione di essere nobili o ignobili, che ristrettisi insieme, presono el dominio e la sustanzialità di ogni cosa in se medesimi; perché in una

cittá venuta di nuovo in libertá e perturbata da una guerra continua e pericolosa, si trattavano le occorrenzie con piú ferocia che non è consueto in una vita civile. Di questo cominciò a calare la autoritá di quegli che a principio erano piú grandi, e succedendo di poi che e' fiorentini occuporono quasi tutto el contado, e cosí la piú parte di chi aveva facultá, che erano quegli di sopra, avendo perduto le possessione e le entrate sua, vennono in sospetto, come se per ricuperare la roba loro desiderassino accordarsi con fiorentini; in modo che el governo di ogni cosa si ridusse in quegli che erano piú in sulle arme e che avevano meno che perdere, e gli altri, eccetto quegli che nella rebellione di Pisa si erono valuti di robe de' fiorentini o erano loro debitori, cominciorono a essere tenuti depressi.

Con costoro che erono in sulle arme, concorreva el contado, e' quali per essere di numero assai, erano di momento grande e però erano carezzati e si trovavano ne' magistrati e nelle deliberazione: ma perché erano uomini grossi ed ignoranti, ne erano, nelle resoluzioni che si avevano a fare, menati da quegli altri con mille arte e mille lettere vane; ed a loro bastava essere contenti di tutto quello volevano ottenere. Nondimeno questi ultimi, stracchi dalla lunghezza della guerra e vedendosi tôrre ogni anno le ricolte, si erano cominciati a piegare e arebbono più volte preso partito, se la disperazione del non potere trovare misericordia da' fiorentini, nel quale dubio quegli di sopra li nutrivono, non gli avessino ritenuti; ma cominciando a prestare fede a Filippo di Puccierello ed avendo qualche confidenzia che Alamanno avessi a essere buono mezzo a fare osservare le cose promesse, si voltorono alla via dello accordo e feciono intendere a' cittadini.



I. I manoscritti del Guicciardini, — II. Le storie fiorentine. — III. L'edizione Canestrini, — IV. La nostra edizione. — V. Lezioni del primo testo rifiutate dall'autore.

I. Il primo che si propose di dare un compiuto inventario delle carte guicciardiniane fu l'abate Decio Maria Gallizioli, il quale dopo averle ordinate, per non dire disordinate, seguendo criteri del tutto personali ed arbitrari, le elencò nel suo *Indice dei manoscritti*, compilato nel 1737 (1), sotto la lettera D.

Alessandro Gherardi, che per la sua edizione critica della *Storia d'Italia* studiò con la diligenza che gli era propria i manoscritti dell'opera, esaminò anche le altre filze o buste, e certo ebbe l'intenzione di correggerne e completarne l'inventario. Ma le lunghe assorbenti cure della maggiore pubblicazione e la sua fine prematura gli impedirono di attuare tale proposito.

Or sono quattro anni, uno studioso rumeno, André Otetea, ricercando i materiali per un suo volume guicciardiniano (2), compulsò tutti i manoscritti originali e nella *Bibliografia* premessa al suo lavoro ne dette una descrizione sommaria, seguendo sempre l'ordinamento del Gallizioli. Questa descrizione, sebbene risenta della fretta con cui l'autore la preparò e non vada immune da molte e gravi inesattezze, rappresenta tuttavia, per il momento nel quale venne in luce, un notevole progresso sull'Indice settecentesco.

Merito precipuo del conte Paolo Guicciardini, che con tanto intelligente amore conserva le preziose memorie dei suoi ante-

<sup>(1)</sup> ARCH. GUICC., Inventarii, 3.

<sup>(2)</sup> A. OTETEA, François Guichardin. Sa vie publique et sa pensée politique. Paris, Picart, 1926.

nati, fu di trasferire le carte di Francesco dalla biblioteca, dove erano rimaste per secoli, in quella che era la loro sede naturale, l'archivio familiare. In quest'occasione egli dette al fondo un più logico ordinamento: gli enormi fasci messi insieme dal Gallizioli furono divisi in più buste, lasciando loro una segnatura unica e distinguendole solo con un numero progressivo quando più buste comprendevano uno stesso codice o comunque formavano un tutto omogeneo; dando altrimenti ad ogni busta una segnatura a sé.

Un inventario completo in base al nuovo ordinamento, fornito del necessario ragguaglio con la vecchia classificazione, si sta pubblicando a cura del marchese Roberto Ridolfi (1).

II. In questo sesto volume delle opere di Francesco Guicciardini ristampiamo quella *Storia fiorentina* che fu edita la prima volta dal Canestrini nel terzo delle *Opere inedite*(2) ed alla quale ci parve opportuno modificare il titolo, poiché l'autore non gliene dette alcuno, sostituendo al singolare il plurale, che ha più frequenti riscontri nell'uso cinquecentesco.

Il manoscritto originale è conservato nell'archivio domestico, carte di F. G., busta XI (antica segnatura D 5, vol. IV). È un codice cartaceo legato in pergamena con striscie di cuoio e fibbia. Sulla legatura è scritto di antica mano *Ricordi di m. Francesco* e la lettera E.

Le prime due carte sono bianche. Dalla seconda incomincia la numerazione (per carte) di mano dello stesso Guicciardini, la quale va fino alla fine (c. 173). Ma le cc. 162 v-173 sono bianche.

La scrittura è abbastanza curata, lasciando larghi margini a sinistra e in basso; minor diligenza si nota nell'ultima parte e specialmente dalla c. 158 v a fine.

Le cc. 155-157 sono staccate con una lacerazione assai irregolare che non offende il testo. Non vi è alcun titolo né partizione di materia se si eccettuano le date marginali dei singoli anni dal 1494 al 1508. Vi sono correzioni ed aggiunte marginali e interlineari anche di notevole estensione.

<sup>(1)</sup> R. RIDOLFI, L'archivio della famiglia Guicciardini in Bibliofilia, voll. XXX, disp. 12; XXXI, disp. 1-2, 8-9; XXXII, disp. 1-2 e 7.

<sup>(2)</sup> Opere inedite di Francesco Guicciardini ill. da GIUSEPPE CANESTRINI. Firenze, Barbèra, 1859, voll. 10.

NOTA 351

La punteggiatura è scarsissima e rudimentale. Raro l'uso del punto fermo. Le pause sono quasi sempre indicate coi due punti. Del tutto capriccioso e irregolare l'uso delle maiuscole.

Questa opera rimase sconosciuta fino al 1859, anno dell'edizione Canestrini, ma neppure dopo questa data fu fatta oggetto di studio particolare. L'unica trattazione di una certa ampiezza, ma di poco valore, è quella del Gioda che le dedicò un capitolo del suo volume<sup>(1)</sup>.

Della sua storia intrinseca poco o nulla sappiamo. Una datazione precisa si può tuttavia desumere dalle parole dello stesso autore il quale scrive (c. XXI, p. 219): « E questo modo di giudicare che si chiamò consiglio di giustizia o vero Ruota dura ancora che siano a di 23 di febraio 1508... ». Nulla ci permette di accogliere l'ipotesi del Gioda (2) che vorrebbe riferita tale datazione ad un primo abbozzo, del quale il nostro testo sarebbe una più tarda rielaborazione. In questo caso il Guicciardini avrebbe certo tolta o modificata codesta frase; e ad ogni modo il carattere giovanile del lavoro è provato dal fatto dell'incompiuta documentazione, quale appare dalle numerose lacune di nomi e di date.

Si può dunque affermare con sicurezza che le Storie fiorentine, quali ci sono pervenute, furono iniziate intorno al 1508 e molto probabilmente messe da parte prima del 1512. Quanto alle numerose correzioni ed aggiunte non possiamo in alcun modo precisare se furono eseguite a poca distanza dalla prima stesura o in epoca posteriore; in appoggio della prima ipotesi, oltreché il carattere delle aggiunte più vicino a quello del testo che a quello delle opere più tarde, sta il fatto che se il Guicciardini avesse ripreso in esame il suo lavoro in etá più matura avrebbe certo completato date e nomi mancanti.

Osserviamo finalmente che il nostro codice non rappresenta il primo getto dell'opera, ma una copia che lo stesso autore dovette fare da un abbozzo. Ciò è provato non solo dal carattere relativamente calligrafico del manoscritto ma anche dai frequenti salti di frasi ai quali lo scrivente pone subito rimedio cancellando la frase o la parola (qualche volta una parte di parola) scritta per errore e che trova il suo posto poco dopo.

<sup>(1)</sup> C. GIODA, Guicciardini e le sue opere inedite. Bologna, Zanichelli, 1880 (Cap. X).

<sup>(2)</sup> Op. cit., p. 438.

III. L'edizione Canestrini pecca per un duplice difetto: la mancanza di qualsiasi criterio scientifico e la deficienza della trascrizione.

La partizione dei capitoli, se anche segua con sufficiente esattezza lo svolgimento dei fatti storici, non trova alcuna corrispondenza o giustificazione nelle intenzioni dello scrittore. Il quale, come abbiamo detto, scrisse il suo lavoro tutto di seguito, con la semplice notazione a margine degli anni, per due terzi dell'opera. E il Canestrini, per far rientrare le sue divisioni nello schema prestabilito, giunse perfino ad alterare il testo. Così dove il Guicciardini scrive (XVI, p. 153): «... e si reputava conscio d'ogni suo segreto. E posate per questa vittoria le arme », il Canestrini sopprime l'E ed inizia con *Posate* il cap. XVII.

Anche più grave è l'arbitrio preso dal Canestrini nell'ultimo capitolo delle Storie. Abbiamo fatto cenno, descrivendo il manoscritto, delle tre pagine strappate. La prima di esse (155) s'inizia con le parole: «Scrissono gli imbasciatori a Firenze...» e in essa e nelle due seguenti si narra della guerra del re di Francia contro i Veneziani fino alla rotta dell'Alviano. A c. 158 il testo ricomincia con le parole «scrissono gli imbasciadori...» e per quasi una pagina ripete quello della c. 155 con solo qualche modificazione formale. Ciò fino alle parole: « seguitò lo anno 1509 principio di cose e movimenti grandissimi; nel principio del quale... » Qui l'autore continua: « si distraevano le cure della città in dua pensieri: l'uno, l'assedio di Pisa, l'altro la espedizione de' príncipi collegati contro a' viniziani ». E seguita narrando la guerra di Pisa. Termina con le parole: «si voltorono alla via dello accordo e feciono intendere a' cittadini... dove testo e periodo rimangono in tronco.

Ci sembra evidente che il Guicciardini in un primo tempo scrisse la narrazione della guerra con Venezia, poi pensò di rifare codesta parte facendola precedere dalla storia dell'assedio di Pisa. Riteniamo molto probabile che proprio lui abbia lacerato le tre carte, sia per potere più comodamente ricopiare la prima pagina, sia perché anche il seguito si proponesse di correggere e rielaborare. Ad ogni modo per noi il testo definitivo e sicuro è quello che comprende l'assedio di Pisa; l'altro non può esser considerato che come una lezione di primo getto, non sapendosi se e come il Guicciardini l'avrebbe riscritta, ove la sua fatica non fosse rimasta interrotta a mezzo di un periodo. Comunque nulla

NOTA 353

permette di fondere in uno i due testi; ciò che invece ha fatto il Canestrini. Il quale dopo aver seguito il secondo fino alla fine, ha soppresso le parole: « e feciono intendere a' cittadini... » e, fatto punto e daccapo, ha continuato col primo testo, sopprimendo tutta la parte comune e modificando le parole: « nel principio del quale » in « Nel principio dello stesso anno ».

Per quel che riguarda la grafia, il Canestrini non segue un metodo determinato: talvolta ammoderna le forme guicciardiniane, tal'altra le mantiene intatte; muta arèno in aremo, ma lascia siàno. E quel che è peggio sostituisce più di una volta una forma antiquata a quella moderna usata dall'autore (così troviamo popolo arbitrariamente cambiato in populo; capitolo in capitulo).

Anche la trascrizione, come abbiamo detto, è piena di inesattezze. Troviamo spesso salti di parole e di frasi — nel c. XXXI, p. 340 (Canestrini, c. XXXIII, p. 389) sono saltate ben tre pagine, dalle parole: « Deliberati e' tre campi... » alle parole: « dare effetto a questa materia » — e gli errori di lettura non si contano. Indichiamo di questi, per saggio, qualcuno dei più gravi:

- p. 2 [del nostro testo] Canestrini, 1500 cavalli -- Guicciardini, 15000
- p. 5 C. fervente G. servente
- p. 17 C. fatto gonfaloniere G. tratto gonfaloniere
- p. 41 C. lá per loro G. da per loro
- p. 77 C. imparetato G. impaniato (1)
- p. 107 C. dal privato bene G. dal privato loro
- p. 118 C, tenendo G. mettendo
- p. 138 C. cittadini G. contadini
- p. 148 C. predicato G. replicato
- p. 219 C. liti in modo tale G. liti immortale
- pp. 225 e 228 C. Rondinelli G. Tondinelli
- p. 257 C. si forzò G. in facto
- p. 285 C. mirabile G. miserabile
- p. 321 C. uomini G. inimici

In alcuni di questi, e in molti altri casi che per brevitá si omettono, non solo il Canestrini errò nel trascrivere, ma non badò neppure se il testo da lui dato avesse un senso qualsiasi.

<sup>(1)</sup> Questo errore del Canestrini ha prodotto una curiosa conseguenza. La parola imparetato è stata registrata nel Vocabolario della Crusca, con l'unica referenza di questo passo del Guicciardini.

F. GUICCIARDINI, Opere - VI.

IV. Criterio fondamentale di questa nostra edizione è la massima fedeltá al manoscritto originale.

Giá si è accennato alla partizione in capitoli quale fu fatta dal Canestrini. Nella nostra edizione abbiamo diviso secondo la materia fino a tutto il capitolo X. Dall'XI abbiamo seguito la divisione per anni, prendendoci solo l'arbitrio di spezzare in due capitoli quegli anni la narrazione dei quali fosse di eccessiva lunghezza. Questo metodo ci sembrò il migliore, sia perché l'autore medesimo aveva segnato in margine quelle date, sia per quel carattere annalistico che egli si compiacque dare alle sue storie. A render più agevole la lettura abbiamo fatto precedere ad ogni capitolo un breve sommario.

Le lacune di date o di nome abbiamo lasciate com'erano indicandole con ... Completammo quelle soltanto che ci parve indispensabile per evitar confusioni come 146[4] e [nov]embre, dove la parte tra parentesi quadre è quella aggiunta da noi.

Per quel che riguarda l'ortografia del testo, abbiamo cercato di attenerci più che fosse possibile all'originale, mantenendo rigorosamente tutto quanto ci è sembrato rappresentasse la lingua dello scrittore, modificando solo dove si trattava di pure forme grafiche, generalmente prodotte dal vezzo latineggiante, senza alcuna rispondenza sulla pronunzia.

Cosí abbiamo naturalmente distinto l'u dal v, abbiamo tolto la h in tutte le parole dove l'italiano moderno più non ne fa uso; reso l'y con i (hystoric, Hypolita), il k con c (kalendi, kamarlingo), il q con c (persequtori).

Abbiamo raddoppiato alcune consonanti come la z che il Guicciardini usa sempre scempia (largheza, Galeazo), e in molti casi la c (vechio, richeza).

Abbiamo risolto in f il ph (Philippo, Stephano); tradotto in dd il bd e il gd (subditi, sogdomia), in mm il dm (administratione), in s o ss o c la x (exemplo, riduxe, excepto), in ss il bs e il ps (observare, epsa), in t o tt il pt (scripto), in vv il dv e il bv (adversari, obviare), in zi il ti e il cti (potentia, satisfactione).

Dove il Guicciardini scrive costantemente gla, gle, glo, glu abbiamo scritto glia, glie, glio, gliu.

Abbiamo inoltre modificato in ce il cie di fecie e in ghe il rarissimo ge di brige e lunge.

Della particella et abbiamo fatto e dinanzi a consonante, ed dinanzi a vocale.

In tutto il resto la nostra edizione riproduce esattamente le forme guicciardiniane: e da questo criterio non ci siamo allontanati nemmeno nei casi in cui l'autore usa promiscuamente la forma antica e la moderna (1).

V. Abbiamo giá detto delle numerose correzioni ed aggiunte marginali e interlineari che il manoscritto originale presenta. Ci siamo naturalmente attenuti all'ultimo testo; ma ci è sembrato opportuno offrire agli studiosi una completa documentazione del lavoro di perfezionamento stilistico, di modificazione e integrazione sostanziale, dal quale è uscita la lezione definitiva. E perciò lasciando da parte le correzioni di errori materiali di scrittura (o per più esattezza, di trascrizione dall'abbozzo originario), diamo qui sotto tutte le varianti del primo testo. Non senza avvertire che per le aggiunte non è da escludere in modo assoluto che qualche volta (certo raramente) possa trattarsi di parole o frasi che l'autore aveva nel copiare inavvertitamente saltate.

## LEZIONI DEL PRIMO TESTO RIFIUTATE DALL'AUTORE

(Con T. — Testo — è indicata la lezione definitiva; con V. — Variante — la variante o lezione originaria rifiutata).

- p. I (TESTO) non perché e' ciompi (VARIANTE) non con animo che e' ciompi
  - (T.) essere signori della (V.) governare la
  - (T.) potenti ed inimici sua, loro (V.) potenti, loro
- p. 2 (T.) finalmente con uno parlamento si (v.) finalmente si
  - (T.) lo stato nel 93 (V.) lo stato credo fussi nel 93
  - (T.) unione e sicurtá si continuò (V.) unione si continuò
  - (T.) 1420 (V.) 1434
  - (T.) nella quale e nella compera e nella espugnazione (v.) nella quale innanzi la espugnassino
  - (T.) uomini da bene e buoni (v.) uomini buoni

<sup>(</sup>I) Traccia di una discussione sul metodo da seguire in un'edizione guicciardiniana si trova nei *Contributi* all'edizione della *Storia d'Italia*. Il Gherardi vi sostiene certo suo criterio modernista in contrasto col Del Lungo. Le idee di questi, sebbene la sua lettera non sia riportata, si possono agevolmente desumere dalla risposta del suo contradittore. E a quelle idee abbiamo creduto doverci attenere nella nostra edizione.

- p. 4 (T.) avevono buono corso (v.) avevono buona parte (T.) provisione e si disse con consiglio di Puccio Pucci che — (v.) provisione che
- p. 5 (T.) altro cittadino di Firenze dubitando (V.) altro cittadino di Firenze e non sendo per deprimerlo per non avere cagione ed inoltre sendogli obligato per quello aveva operato per lui nel 34, ed anche sendo Neri instrumento da trarne utilitá grande in ogni occorrenzia, e pure da altro canto dubitando
  - (T.) e non di tal cervello -(V.) e nondimeno non di tal cervello
- p. 7 (T.) a chi riservorono (V.) a chi era riservato
- p. 9 (T.) ambizioso ed inquieto, questa vicinitá non —(V.) ambizioso non
   (T.) e però e' cittadini (V.) di che e' cittadini
- p. 15 (T.) Luigi ed Iacopo Guicciardini (V.) Luigi Guicciardini
- p. 18 (T.) a' provvedimenti (V.) agli apparati
- p. 19 (r.) figliuolo bastardo del (v.) figliuolo del
  - (T.) viniziani co' quali era in pratica lo tolse (V.) viniziani lo tolse
- p. 20 (T.) a chi questo soccorso (V.) a chi questa cosa
  - (T.) 1469 di dicembre mori (V.) 1469 mori
- p. 21 (T.) seicento (V.) 400
- p. 23 (T.) el re Ferrando: alla quale pratica... Guicciardini. Ma (v.) el re Ferrando. Ma
  - (T.) quelle cose che si fanno (V.) quelle cose si fanno
  - (T.) parole che volevono (V.) parole volevono
- p. 24 (T.) In questo tempo e anno 1470 Lorenzo (V.) In questo tempo Lorenzo
  - (T.) ordine, in questo e negli altri magistrati andare (V.) ordine andare
  - (T.) accopiatori che sedevano facessino gli accopiatori nuovi (V.) accopiatori facessino gli accopiatori
  - (T.) lasciando qualche volta tirare (v.) lasciando tirare
- p. 25 (T.) del commune di Volterra... alla signoria, finalmente (v.) del commune, finalmente
  - (T.) fu che nel 1472 e' volterrani (V.) fu che e' volterrani
- p. 28 (r.) Ascanio cardinale (v.) Ascanio
- p. 29 (T.) tutta Italia.... Guicciardini (V.) tutta Italia. (In margine aveva scritto: L'acquisto di Fivizano, poi cancellò queste parole con un tratto di penna).
- p. 31 (T.) ogni favore che si gli (V.) ogni favore si gli
  - (T.) dall'uno e l'altro. Il che era nato... avuto Imola. Ed in effetto (V.) dall'uno e l'altro. Ed in effetto
- p. 34 (T.) parti da Pisa d'aprile 1478 el cardinale (V.) parti da Pisa el cardinale
  - (T.) innanzi che entrassi (V.) innanzi entrassi
  - (T.) domenica mattina a di ... (V.) domenica mattina a di 26...

- p. 35 (T.) stanze che vi sono (V.) stanze vi sono (T.) di lá e parendo... libertá cominciorno — (V.) di lá, cominciorno
- p. 41 (T.) un poco di disordine (V.) qualche disordine
- p. 43 (T.) come dagli inimici (V.) come da loro
- p. 45 (T.) e però non attendeva (V.) e non attendeva
  - (T.) Dalla parte di Siena (V.) In quello di Siena
  - (T.) castello grosso de' sanesi (V.) castello de' sanesi
- p. 46 (T.) Ferrara insieme... Pesero rimase (V.) Ferrara rimase
- p. 48 (T.) in modo che le pratiche (v.) in modo le pratiche
- p. 50 (T.) sera a di 6 di dicembre chiamare (V.) sera chiamare (La data aggiunta nel testo in spazio lasciato in bianco)
  - (T.) disse (V.) disse loro
- p. 51 (T.) due o tre galee (v.) due galee
- p. 52 (т.) E multiplicando (v.) E tanto multiplicando (т.) Gli amici del reggimento — (v.) Gli amici di Lorenzo e del reggimento
- p. 53 (T.) in arbitrio del re el quale (V.) in arbitrio del re el quale non restitui Colle
- p. 54 (T.) Milano, Ferrara e noi (v.) Milano e noi
   (T.) Lanfredini, Piero Mellini... (v.) Lanfredini...
- p. 56 (T.) Cittá di Castello (V.) Castello
- p. 61 (T.) stato di Siena... tutta Italia (V.) stato di Siena
- p. 65 (T.) luoghi che erano (V.) luoghi erano
- p. 66 (T.) non potere deliberare (V.) non deliberare
- p. 67 (T.) satisfazione (V.) giustificazione
- p. 74 (T.) credito grande che ebbe (V.) credito grande ebbe
- p. 76 (T.) Poliziano; e' greci... Lascari; gli studi (v.) Poliziano; gli studi
- p. 78 (T.) licenzia che le fanciulle (V.) licenzia le fanciulle
- p. 79 (T.) imbasciadori che andavano (V.) imbasciadori andavano
- p. 83 (T.) e gli altri principi (V.) e tutti gli altri principi
- p. 86 (T.) dubitando che Piero (V.) dubitando Piero
- p. 87 (T.) una degli Orsini (V.) una figliuola degli Orsini
- p. 88 (T.) a Milano per la cittá quanto (V.) a Milano quanto
- p. 90 (T.) Cosimo figliuolo di Bernardo (V.) Cosimo di Bernardo
- p. 91 (T.) queste cose dello stato; messer (v.) queste cose; messer
- p. 93 (T.) si roppe e squarciò la unione (V.) si roppe la unione
- p. 95 (T.) el duca Lodovico (v.) el signore Lodovico
   (T.) sicurtá le fortezze di Pisa, di Serezzana, di Pietrasanta e di Livorno (v.) sicurtá Pisa, Serezzana, Pietrasanta e Livorno
- p. 96 (T.) campana grossa a martello (V.) campana a martello
- p. 100 (T.) confinati e cacciati per conto (V.) confinati per conto
- p. 101 (T.) mutazione rimanevano... governo, stavano (v.) mutazione stavano

- (T.) quegli che avevano (V.) quegli avevano
- p. 104 (T.) città papa imperadori (V.) città imperadori
  - (T.) al re che si ingegnassino (V.) al re si ingegnassino
- p. 106 (T.) lo uficio loro ed in detto... a mano: dovessino (v.) lo uficio loro; dovessino
- p. 107 (T.) otto godenti (V.) otto gaudenti.
- p. 108 (T.) di buona vita (v.) di santa vita
- p. 109 (T.) Capponi, a Lorenzo... a' Nerli ed agli altri (v.) Capponi ed agli altri
- p. III (T.) passati e con questo... grandi si levassi (V.) passati si levassi
  - (T.) autorità messer Francesco Secco, el conte (V.) autorità, el
- p. 113 (T.) avuti quarantamila (V.) avuti el resto de' quarantamila
- p. 115 (T.) mostrando che sarebbe bene (V.) mostrando sarebbe bene (T.) il che in quel tempo (V.) la qual cosa in quel tempo
- p. 118 (T.) fattosi duca (V.) fattosi el duca
- p. 119 (T.) el Soderino (V.) el Soderino fratello
- p. 123 (T.) Martelli, e' Pazzi, messer Guidantonio... Rucellai e Cosimo suo figliuolo; e' quali (V.) Martelli, messer Guidantonio... Rucellai; e' quali
  - (T.) Gualterotti, Giuliano Salviati, Bernardo (V.) Gualterotti, Bernardo
- p. 125 (T.) nelle Stinche e Schiatta (V.) nelle Stinche e Michele da Cepperello
- p. 129 (T.) esposto allo imperadore (V.) risposto allo imperadore
- p. 130 (T.) che modo umano (v.) che a modo umano
- p. 133 (T.) era stato prigione, preso (V.) era stato prigione, preso in una rotta ebbono gli Orsini in que \*
  - (T.) eccetti pochi inimici (V.) eccetti pochi degli inimici
- p. 134 (T.) indrieto quasi niuno (v.) indrieto niuno
  - (T.) nominato di quella parte: (v.) nominato di quella parte, eccetti dua:
- p. 135 (T.) da Bernardo del Nero, messer Guidantonio (V.) da messer Guidantonio
- p. 136 (T.) di casa o per loro vizi o per altro (v.) di casa o per altro
- p. 139 (T.) più anni innanzi (V.) molti anni innanzi
- p. 140 (T.) misericordia o da (V.) misericordia e da
  - (T.) città o come... voce per levarsi (V.) città o per levarsi
- p. 141 (T.) sendo el di sequente giudicati (V.) sendo giudicati
- p. 142 (T.) de' compagni rimosso lui (V.) de' compagni ed avendo rimosso lui
  - (T.) casa nobile (v.) casa molto nobile
- p. 143 (T.) de' tempi sua (V.) della età sua
  - (T.) grandissimi che aveva (V.) grandissimi aveva
  - (T.) di quegli che gli davano (V.) di quegli gli davano

- p. 144 (T.) prestato orecchi (V.) prestato fede
  - (T.) nondimeno fu si piccolo (V.) e però fu si piccolo
- p. 145 (T.) delitti loro e nondimeno... restituiti e dettono (v.) delitti loro e dettono
- p. 146 (T.) Alessandri sua fautori, venne (V.) Alessandri, venne
- p. 148 (T.) inlesi ed avevalo... Girolamo. Di che (V.) inlesi. Di che
- (T.) San Francesco osservante che (V.) San Francesco che
   P. 149 (T.) finalmente el di diputato che fu a di finalmente a di
- p. 150 (T.) Exurgat (v.) Exsurge
  - (T.) con uno assito (V.) da uno assito
- p. 152 (T.) lo appello da una sentenzia della vita; beneficio (v.) lo appello; beneficio
  - (T.) ebbe tempo (V.) avessi tempo
- p. 153 (T.) otto nuovi che furono (V.) otto che furono
- p. 154 (T.) di fare convocare (V.) di convocare
  - (T.) ma gli dispiaceva (V.) ma gli dava noia
- p. 155 (T.) populare; e fu parola... el frate. Conchiusesi (V.) populare. Conchiusesi
- p. 156 (T.) quanto non soleva (V.) quanto a pena soleva
  - (T.) eloquenzia non (V.) eloquenzia pronta non
- p. 157 (T.) disonesti e lascivi (V.) disonesti e cattivi
- p. 158 (T.) elemosine, molte caritá (V.) elemosine, molte caritá; e finalmente questa cittá parea ne' costumi una religione: e come queste fece opere grandissime circa alle cose spirituale non furono ancora minore circa allo stato della cittá in beneficio publico. Cacciato Piero e fatto el parlamento, fecesi per le sue predicazio\*
- p. 162 (T.) Ispagna e del re di Napoli, mossa (V.) Ispagna, mossa
  - (T.) gli stimolavano (V.) lo stimolavano
- p. 164 (T.) Nerli e dipoi... Pitti, e per (V.) Nerli, e per
  - (T.) viniziani benché di poi (V.) viniziani e di poi
- p. 165 (T.) Rucellai e per sotto... Capponi; e' quali (v.) Rucellai; e' quali
- p. 166 (T.) disonorevole benché necessario perché (v.) disonorevole perché
- p. 168 (T.) matrimonio colla (V.) matrimonio della
- p. 169 (T.) Levante in sospetto... danni loro: temevano (V.) Levante in guerra col turco el quale gli premeva forte togliendo ogni di loro terre di momento come fu Modone, Lepanto, Corone ed altri luoghi: temevano
  - (T.) collo imperadore e fiorentini (V.) co' fiorentini
  - ( $\tau$ .) che egli concitassi e stimolassi (v.) che eglino avessino concitato e stimolato
- p. 170 (T.) come sarebbe (v.) come era
  - (T.) reintegrassino col favore suo delle (V.) reintegrassino delle
  - (T.) Strozzi da' dieci a Ferrara (V.) Strozzi a Ferrara

- p. 173 (T.) Rucellai suoi grandissimi fautori, che (V.) Rucellai, che
- p. 175 (T.) 15 anni (V.) 12 anni
  - (T.) ducati 180 mila... 12 mila (V.) ducati 144 mila... 15 mila
- p. 176 (T.) dopo qualche di si risolverono... co' fatti. (V.) dopo qualche di ratificorono al lodo.
  - (T.) 180 mila (V.) 144 mila
- p. 178 (T.) parenti o amici; in modo (v.) parenti; in modo
- p. 179 (T.) in pochissimi di -(v.) in pochi di
- p. 180 (T.) disperato di potere (V.) disperato non potere
- p. 181 (T.) o a difendere (V.) o a difendere di verso Lodi
  - (T.) altri fuggirono a Lucca (v.) altri a Lucca
- p. 183 (T.) si fuggi a Pisa (v.) si fuggi credo a Lucca
- p. 185 (T.) e si vede che (V.) e si può dire che
  - (T.) fará el giudicio medesimo perché (V.) fará giudicio vero, perché
- p. 186 (T.) viniziani, ed essendo... soccorso, acquistarla (V.) viniziani, acquistarla
- p. 187 (T.) gratissima; in modo che Giovacchino (V.) gratissima e Giovacchino
  - (T.) vicina e sempre (V.) vicina anzi sempre
- p. 189 (T.) dove venendo e' franzesi... circumstanti, inviliti bruttamente sanza aspettargli abandonorono (V.) dove sendo stati rotti in non so che piccola scaramuccia, inviliti bruttamente abandonorono
- p. 190 (T.) castellano che vi era (V.) castellano vi era
  - (T.) della fede; e loro sanza... importantissimi. E  $\cos i (v.) della$  fede. E  $\cos i$ 
    - (T.) avaro, vario, mutabile e di poco (V.) avaro e di poco
- p. 191 (T.) ed in aria perché avanti che le genti... di che fu lo effetto che noi fumo finalmente (v.) ed in aria perché non avendo mai voluto benché molte volte richiestone capitolare col re giudicava che, sendo lui cupido vittorioso ed irato, stimolato ancora da' viniziani inimicissimi nostri e che parevano apresso a lui avere credito, dovere patire assai, pure voltasi a' rimedi, come si intese lui essere venuto in Italia, che venne subito che ebbe la nuova dello acquisto di Milano, gli furono a Milano mandati oratori messer Francesco Gualterotti, Lorenzo Lenzi ed Alamanno Salviati a congratularsi di tanta vittoria ed a capitolare seco nel migliore modo che patissino e' tempi e le condizione presenti, dove congiunti cogli oratori vecchi, che vi era el vescovo de' Pazzi e Piero Soderini, doppo molti e lunghi trattati fumo finalmente
- p. 192 (T.) nostre eccetto Serezzana ed e-(v.) nostre ed e
  - (T.) la cittá si obligò (v.) la cittá si obligò dargli altra certa somma di denari
    - (T.) prestanza che furono... 25 mila; dargli (V.) prestanza; dargli

- (T.) sussidio di... fanterie in caso (V.) sussidio in caso
- (T.) Napoli, servirlo di 400... suo fratello. E si stipulò (V.) Napoli; le quali tutte cose benché io non abbia el particulare ascesono a buona somma e grande di danari e stipulato così el contratto el re di sua bocca aggiunse che innanzi si valessi delle nostre obligazioni voleva restituirci Pisa e le altre cose nostre. E si stipulò
  - (T.) qualitá era stimato (V.) qualitá stimato
- p. 193 (T.) Allegri con tutto che... del papa. La quale (V.) Allegri. La quale
  - (T.) el principio suo e cominció (V.) el principio suo e cominció a essere nominato per potentato di Ita \*
    - (T.) ducati 15 mila (V.) ducati 17 mila
- p. 194 (T.) e non si vincendo (V.) e non vi si vincendo
- p. 196 (T.) di danari in scambio... di Milano. Da altra (V.) di danari a che era obligata. Da altra
  - (T.) Valentino, stretti... in Novara, donde (V.) Valentino, roppono allo stato di Milano in Parmegiana, donde
- p. 197 (T.) fuggiti in sul loro e gli dettono prigioni al re. E cosi (V.) fuggiti con loro. E cosi
  - (T.) averla ancora perduta averla ancora perduta; è bene vero che io non mi ricordo bene se questa recuperazione di Milano e cattura del duca ed Ascanio fu nella fine del '99 o pure nel principio del 500.
- p. 198 (T.) pagatogli quegli aiuti (V.) pagatogli la quantità de' danari
  - (T.) oratori, uomo... prudente, lo richiese oratori, lo richiese
  - (T.) a me? rispose... danari. Della quale (V.) a me? soggiunse daremoni ducati 300 mila. Della quale
- p. 199 (T.) Lucca; e fu riscritto (V.) Lucca; fu adunche risposto
  - (τ.) una paga del mese di maggio si dondolò tutto (v.) una paga si dondolò con varie cagioni tutto
  - (T.) partissino, perché avendo... pagati da noi. E però (V.) partissino. E però  $\phi$
  - (T.) per la via di Pontriemoli: vennono di poi (V.) per alla volta di Pontriemoli e passando pe' confini del bolognese messer Giovanni Bentivogli che per dimandare el re somma troppo ingorda di danari non aveva mai capitolato seco fu constretto per fuggire la furia di queste gente accordarsi e contentargli sborsare buona somma di danari: vennono di poi
- p. 200 (T.) di poi all'intorno di Pisa, dove (V.) di poi a Pisa, dove
  - (T.) fu assai ingannata dagli effetti: di che fu principalmente... a gonfiare gli animi. Di che el re si sdegnò (V.) fu assai ingannata dagli effetti; perché, quello ne fussi cagione o la ostinazione e valentia de' pisani o la disubbidienzia e disordini loro che furono grandissimi o l'uno e l'altro insieme, non vi feciono frutto alcuno,

in modo che stativi molti di e multiplicando gli inconvenienti a' quali per non potere riparare Giovan Batista Ridolfi fingendo essere amalato si ritornò a Firenze. E così mancando loro la vettovaglia perché e' cattivi pagamenti le prede e ruberie loro e disordini e strazio ne facevano erano tanti che era impossibile tenerne el campo provisto, finalmente sendo disperata la vittoria si levorono da campo quasi come rotti con grandissima diminuzione della riputazione loro la quale era grandissima per avere insino a quello di ottenuta ogni impresa che avevano fatta. E nel partire una compagnia di svizzeri, come uomini bestiali e sanza ragione, prese Luca degli Albizzi nostro commessario e lo menava prigione come inimico; se non che fu soccorso da certe nostre fanterie e cavato loro delle mani.

Udita a Firenze questa partita loro si fece giudicio nella moltitudine che questo fussi stato inganno per ordine del re; in modo che nello universale se ne sparlava si bruttamente quanto fussi possibile: da altra parte el re o si doleva assai di noi mostrando che questo disordine era nato per non si essere provisto el campo di vettovaglie come si doveva o perché cosi credessi per suggestione di quegli capitani erano stati nella impresa o pure perché non ostante sapessi el vero volessi salvare l'onore delle sue gente el più poteva; per le quali querele e sospetti sendo sdegnati forte gli animi, accadde che el re richiese che una parte di quelle gente d'arme erano state alla impresa si alloggiassino in su'nostri terreni, il che gli fu in tutto dinegato; benché alcuni cittadini de' più savi fussino di contrario parere, mossi per non si alienare in tutto dal re e perché giudicavano che sendo queste gente in sul nostro ci servirebbono a difenderci el contado di Pisa ed inoltre per la riputazione del re ci gioverebbono co' sudditi nostri e cosi altri; ma potendo più lo odio che el rispetto della propria utilità si prese el peggiore partito, di che el re si sdegnò

- p. 201 (T.) e cosi disposti male e cosi gonfiati
- p. 202 (T.) scorrere el contado di Pisa (V.) scorrere el contado nostro
  - (T.) della Ventura (V.) dello Stagno
- p. 209 (T.) fave bastassi (V.) fave, bisognassi
- p. 213 (T.) l'anno; lasciassisi... Vitellozzo. E  $\cos i (v.)$  l'anno. E  $\cos i$  (T.) si usassi tutte le -(v.) si usassi di molte
- p. 216 (T.) perché el re pretendeva... contro a noi; e però la paura (V.) perché el re essendo passato e spirati e' tempi de' capitoli fatti a Milano e così venuti a mancare quegli oblighi pe' quali era tenuto alla difesa nostra ed e converso le obligazioni de' pagamenti gli avavamo a fare, arebbe voluto rinnovare convenzione con noi per trarre danari dalla città, e conoscendo che per dolcezza non aveva a pervenire a questo disegno, si dimostrava male disposto e di volere pigliare partito de' fatti nostri; e però la paura

- p. 217 (T.) in casa; ed a questi... Francia. Le quali (V.) in casa. Le quali
  - (T.) conclusione perché Roan... per la cittá, monsignore (V.) conclusione perché el re ci aveva disegnati tanto alto che la cittá o non voleva o non vi poteva salire: ed andandosene di poi Roan in Francia rimase la pratica in mano degli oratori che erano lá, monsignore
- p. 217-8 (T.) avavamo di Italia. In modo che... alcuno buono effetto; ma successe (V.) avavamo di Italia; ma successe
- p. 218 (T.) Massimiano col re, lui (V.) Massimiano, lui
  - (T.) Firenze più di e quivi (V.) Firenze, e quivi
  - (r.) fece fuora di ogni opinione lo appuntamento (v.) fece lo appuntamento
    - (T.) qualunque ci offendessi qualunque potentato ci offendessi
- p. 219 (T.) capitani che venivano (V.) capitani venivano
- p. 222 (T.) uomini che vi erano (V.) uomini vi erano
  - (T.) cittadini che attendessino (V.) cittadini attendessino
- p. 224 (T.) dallo oratore nostro (V.) dagli oratori nostri
  - (T.) che ritornava (V.) che ritornava con licenzia
  - (T.) ritratto che non ostante... manometterci; e se (V.) ritratto che in Firenze era stata o era qualche pratica co' Vitelli; e se
  - (T.) di Francia dove... assalto, si ritornava (V.) di Francia si ritornava
  - (T.) Arezzo ed in quelle... Vitelli, Guglielmo (v.) Arezzo, Guglielmo
- p. 224-5 (T.) dalla città; la quale cosa... podestà gridorono (V.) dalla città, di che avendosi qualche sentore e volendo occultamente mandare fanterie in Arezzo, scopertosi questo ordine per leggerezza di Guglielmo de' Pazzi, el particulare non so, ma e' n'ebbe carico grandissimo. Gli aretini presono le arme; e preso lui eà Alessandro Galilei che vi era capitano, gridorono
- p. 226 (T.) massime Giovan Batista de' Nobili ed uno (v.) massime uno
- p. 227 (T.) el magistrato, Piero (V.) el magistrato cioè a di 9 di luglio, Piero
- p. 228 (T.) non acquistassi (V.) non avessi
- p. 229 (T.) San Stefano, el Monte a San Sovino e ciò (V.) San Stefano e ciò
- p. 230 (T.) ma di darsi (V.) ma darsi
- p. 232 (T.) comandò loro (V.) mandò loro e di \*
  - (T.) impazienti (V.) insolenti
- p. 234-5 (T.) artiglierie e tutti... rubello; e cosi (v.) artiglierie; e cosi
- p. 235 (T.) e tante gente (V.) ed altre gente
  - (T.) el quale era di persona (V.) el quale sendo di persona
- p. 239 (T.) cittadini e di riputazione, vedute -- (V.) cittadini, vedute
  - (T.) mutare el governo (v.) el governo si erano in tutto alienati dallo stato

- p. 241 (T.) per e' disordini (V.) per e' sospetti
- p. 242 (T.) e cosi di levare (v.) e di levare
  - (T.) ragione, massime nel criminale -(v.) ragione, cioè nel civile come nel criminale
- p. 243 (T.) l'uomo sciolto che stesse (v.) l'uomo che stesse
- p. 245 (T.) maggiori: fratelli (V.) maggiori cioè fratelli
- p. 254 (T.) affezionato; pure s'aveva a presupporre che (v.) affezionato; che
- p. 256 (T.) sua messer Giovanni Frangiani suo (V.) sua uno suo
- p. 259 (T.) quelle fortezze di Napoli che (V.) quelle fortezze che
- p. 260 (T.) dalla città (V.) nella città
  - (T.) non la difficultá (V.) non la forza
- p. 261 (T.) di Francia e della città (V.) di Francia e della città aggiunta massime
- p. 262 (T.) Piombino, gli stati degli Orsini e Città (V.) Piombino e Città
- p. 263 (T.) uno convito (V.) uno convito nelle vigne
  - (T.) perché per essere (V.) perché si medicorono e per essere
  - (T.) non nel conservare (V.) non tanto nel conservare
  - (T.) a tempo suo come (V.) a tempo suo quasi come
- p. 264 (T.) la potenzia di uno pontefice (V.) la potenzia della Chiesa
- p. 266 (T.) amato da loro (v.) amato el nome loro (suo)
- p. 268 (T.) presto in battaglia assaltato (V.) presto per ordine loro assaltato
- p. 272 (T.) nondimeno per ancora (V.) nondimeno per ancora la cosa
  - (T.) parentadi ma... notai, Giuliano (V.) parentadi, Giuliano
- р. 273 (т.) el letto (v.) el corso
- p. 274 (T.) per tempesta (V.) per tempesta di mare
- p. 276 (T.) grande che el grano (V.) grande in modo che el grano
- p. 278 (T.) a giornata di... di agosto dove (V.) a giornata, dove
- p. 282 (T.) perché altrimenti (V.) acciò che altrimenti
  - (T.) E perché chi credeva (V.) e chi credeva
- p. 286 (T.) ed una provisione (V.) e ponendo una provisione
- p. 287 (T.) cozzare col popolo (V.) cozzare colla signoria
- p. 292 (T.) riusci vano. Vinsesi... creati. Avuta (V.) riusci vano. Avuta
- p. 296 (T.) Francia entrò in Savona e quivi (V.) Francia e quivi
  - (T.) nave e menandone seco Consalvo se ne (V.) nave se ne
- p. 297 (T.) di danari cioè... tempi conservare (V.) di danari conservare
- p. 298 (T.) Quegli che confortavano (v.) Quegli confortavano
  - (T.) concorreva Lorenzo Morelli, messer (V.) concorreva messer
  - (T.) da credere che volessi (V.) da credere volessi
- p. 300 (T.) e' quali non si potendo (V.) e' quali non vi si potendo
- p. 305 (T.) vescovo di Cortona (V.) arcivescovo di Cortona
- p. 307 (T.) Questo era el parere (V.) Questo era da principio el parere
- p. 309 (T.) 100 mila ducati (V.) 50 mila ducati

- p. 312 (T.) escludere a' lucchesi (V.) escludere da lucchesi
- p. 315 (T.) sua libertá; e però (V.) sua libertá; e però richiedevano
  - (T.) luogo rovinato (v.) luogo debole rovinato
- p. 316 (T.) pareva loro di tanto (V.) era di tanto
  - (T.) innanzi che passassi (V.) innanzi passassi
- p. 318 (T.) fu in suo luogo (V.) fu in suo luogo mandato
- p. 319 (T.) da se medesimo. Nel medesimo anno (V.) da se medesimo. Scopersesi in questo mezzo come Filippo di Filippo Strozzi el quale non molto innanzi era andato a Napoli aveva tolta per donna la figliuola di Piero de' Medici; la quale cosa introdusse nella città assai sollevazione e varietà di opinione: confessava ognuno di accordo essere stata grande leggerezza la sua che, avendo uno stato bellissimo e per la nobilità della casa e per essere ricchissimo, si fussi impacciato con rubelli ed inimici dello stato ed avessi preso uno partito da poterlo mettere in pericolo assai; ma la divisione era circa el punirlo o no: perché el gonfaloniere dispiacendogli insino al cuore arebbe voluto procederci gagliardamente dicendo che questo era caso di stato e che Filippo sendo giovane non aver preso questo partito da se medesimo ma per conforto ed opera di altri in modo che universalmente si sparse una voce che ne era... Nel medesimo anno...
- p. 320 (T.) ed inoltre che gli avessi e naturalmente (V.) ed inoltre e naturalmente
- p. 322 (T.) non conversavano con loro se non (v.) non parlavano loro se non
- p. 323 (T.) creato el gonfaloniere (V.) creato dipoi el gonfaloniere
- p. 327 (T.) figliuoli, madonna Lucrezia, Giovanni (v.) figliuoli, Giovanni
  - (T.) lo stato, moltissimi (V.) lo stato, molti
  - (T.) e sanza consiglio (V.) e però sanza consiglio
  - (T.) fussi fatto, non era (V.) fussi fatto non era in termini da tornare adrieto
- p. 330 (T.) nondimeno propose (V.) nondimeno ragionò
- p. 331 (T.) savio riparare (V.) savio desiderare
- p. 332 (T.) o con polizze o con fave (v.) con polizze e con fave
  - (T.) ebbe fine facile. (V.) ebbe fine facile. Successe di poi alla fine del mese di febraio che essendo morto uno comandatore in Pa\*
- p. 335 (T.) Scrissono gli imbasciadori... a fine—(v.) Scrissono gli imbasciadori a Firenze questa dimanda, e parve molto strana, perché, secondo le condizioni ragionate prima, non aveva a avere un quattrino innanzi alla avuta di Pisa, e benché promettessi rendergli al caso che Pisa non si avessi, nondimeno non si faceva fondamento l'avessi a fare; pure avendosi speranza di Pisa e considerato che negandogli era al tutto spacciata quella impresa; considerando

ancora la sua venuta in Italia con uno esercito potentissimo e quanta differenzia fussi l'averlo a avere amico o nimico, si concluse facilmente el farlo, e si dette commessione agli imbasciadori che conchiudessino. E però essendo loro in sul serrare, el re disse essere contento alla protezione nostra contro a ognuno, etiam contro allo imperadore, ma che per riverenzia dello imperio non voleva si nominassi, ma si includessi con parole generale; le quale, quando non bastassino, che prometteva a parole ed in fatto lo osserverebbe. Avisoronne gli oratori a Firenze e si concluse non si lasciassi per questo, perché quando bene si esprimessi non lo osserverebbe più che si gli paressi, o se pure lo osservassi, così lo osserverebbe promettendolo a parole. E così ridata la commessione, l'accordo si conchiuse ne' modi detti di sopra, e ne venne a Firenze le nuove alla fine dello anno 1508, negli ultimi di.

In detto tempo, intendendosi come monsignore di Ciamonte ne era venuto a Milano in poste per apparecchiare le cose necessarie alla espedizione contro a' viniziani, gli fu mandato oratore Francesco Pandolfini.

Seguitò lo anno 1509 principio di cose e movimenti grandissimi: nel principio del quale el re, continuando nel proposito suo di passare alla impresa de' viniziani, continuava mettere in ordine uno esercito potentissimo; el papa ancora si armava potentemente per assaltargli in Romagna; cosi si intendeva che lo imperadore faceva con danari avuti da Francia e dallo stato di Borgogna; ed el re di Ragona ordinava una armata per riacquistare e' porti che e' viniziani tenevano nel reame. Da altra banda e' viniziani, considerando quanto peso avessino adosso, e che le forze loro erano un zero a resistere alla potenzia di tanti principi, non cessavano ingegnarsi di separare da questa unione el papa e lo imperadore, collo offrire loro vantaggi grandi, e dimostrare che la ruina loro tornerebbe a grandezza di Francia, della quale tutti a due patirebbono: l'uno per la ambizione che aveva Roan al papato, l'altro, per lo antico odio ed inimicizia che era tra Francia ed e' tedeschi. Ma non faccendo profitto alcuno, si volsono a fare quegli apparati che e' potevano per difendersi, e principalmente pensando di uno buono capitano di gente di arme, perché non si fidavano del conte Niccola da Pitigliano capitano loro, per essere vecchissimo, tentorono con grandissime condizioni condurre el marchese di Mantova. Ma ricusando lui, con dire di essere obligato al re di Francia, avendo scarsitá di capi, in ultimo si risolverono di mettere el pondo di tutta la guerra in sulle spalle di Bartolomeo d'Alviano, che era a' soldi loro con titolo di governatore; e datogli una pienissima autorità ed obedienzia per tutto el dominio, fare quegli apparati che lui ricercassi. E di poi vòlti a fare altre condotte, sol-

dorono quanti uomini di arme potettono avere; ma per la carestia ne era, e perché el papa non lasciò andare a effetto una condotta che e' feciono degli Orsini, n'ebbono circa a duemila ed anche scarsamente; feciono venire di Albania circa a quattromila cavalli leggieri, e soldorono circa a ventimila fanti forestieri, a' quali ne aggiunse de' loro sudditi el signore Bartolomeo circa a diecimila, faccendo ordinanze come pochi anni innanzi si era fatto in sul nostro; proveddono per ordinare queste gente, grandissima somma di danari. E di poi venendo al particulare del modo del difendersi, conchiusono che, se e' dividevano questo esercito in tutte quelle parte donde temevano di offesa, rimarrebbono in ogni luogo si deboli, che sarebbono preda dello inimico; e però giudicorono essere meglio voltare lo sforzo loro verso el re di Francia, donde el pericolo era maggiore e piú propinquo, e dalla quale banda difendendosi potevano sperare che non mancherebbe loro composizione con gli altri inimici. E perché l'altre parte non rimanessino al tutto a discrezione, lasciorono qualche numero di cavalli e di fanti in Romagna, e' quali se non bastassino a difendere quello stato dal pontefice, almeno sostenessino lo impeto suo qualche tempo; feciono in vicentino fossi e tagliate grandi, acciò che ogni poco di guardia che si aggiugnessi alla fortezza de' paesi, dessi difficultá allo imperadore. Lasciorono e' porti del reame colle guardie ordinarie, e più a beneficio di natura.

E stando in questi apparati, né sendo ancora el re in Italia, monsignore di Ciamonte, intendendo essere in Ghiaradadda alcune squadre di cavalli che si rassegnavano, passata subito la Adda, le levò su con uno proveditore viniziano chiamato messer Iustiniano Morosino, e prese Trievi e Rivalto, castelli vicini alla Adda; ed in tempo medesimo el marchese di Mantova prese Casale Maggiore in cremonese, luogo però di non molta importanza. Fu fama che questo insulto dispiacessi al re, o perché desiderassi essere el primo lui che rompessi, o perché giudicassi che e' luoghi presi non si potessino abandonare sanza diminuire la riputazione, né per la debolezza loro tenersi guardati sanza pericolo. El pontefice in questo tempo parendogli che le cose di Francia, benché andassino preste, non avessino quella celeritá che desiderava, mandò alla volta di Romagna uno esercito di settecento in ottocento uomini d'arme sotto el duca di Urbino, nipote suo, Giampaolo Baglioni, el conte Lodovico della Mirandola, Giovanni da Sassatello ed altri capi, e circa a cinquemila o seimila fanti, che vi erano tremila spagnuoli; a' quali si aggiunse poco di poi tremila svizzeri. Costoro, preso Salarolo in faventino, ne andorono a campo a Bersighella; e presa la terra e saccheggiatala, e di poi la ròcca dove fu preso Giampaolo Manfroni, che era venuto in soccorso, ne andorono a Granaruolo, e quello preso, si accamporono a Rosso, luogo forte e di importanza assai rispetto a

Ravenna. Ed in questo tempo el papa, per offendere e' viniziani ancora colle arme spirituali, gli ammuni che per tutto di 21 di maggio, gli avessino restituito tutte le cose di Romagna sub pena excommunicationis latae sententiae, e di interdetto; e con molti gravissimi pregiudici, insino a dare le persone e robe loro in preda, comandare a' sudditi che sotto le medesime pene si ribellassino, ed in ultimo dare indulgenzia plenaria a tutti e' cristiani che pigliassino arme contra di loro.

Venne intanto el re di Francia in Italia, ed entrò in Milano a di primo di maggio; e trovossi uno esercito potentissimo di duamila lancie della ordinanza, e di molte centinaia di cavalli di pensionari franzesi e di gentiluomini milanesi, che per odio de' Viniziani lo servivano gratis a questa impresa, ottomila svizzeri, quattordicimila fanti oltramontani e quattromila italiani e con circa a cento pezzi di artiglierie. La quale cosa intesa a Vinegia, benché e' fussino in gran terrore, e quasi disperati dello stato, e massime che lo imperadore, al quale, se volessi essere con loro, avevano fatto offerte smisurate di danari e di terre, ricusava ogni accordo; pure pinsono ogni sforzo loro verso la Adda, in modo che si trovorono in campo con circa a dodicimila cavalli e ventimila fanti, co' quali erano commessari messer Giorgio Cornaro e messer Andrea Gritto, capitano el conte di Pitigliano, ma sotto la cura ogni cosa dello Alviano. El quale non pretermettendo occasione, andò colle gente a campo a Rivalta, e quella avuta, ne andò a Trevi, dove si trovava circa a cinquecento lancie franzese e duemila fanti sotto monsignore Imbalt; e quivi stato a campo un di e mezzo, finalmente l'ebbe a patti, salvo l'avere e le persone, eccetto Imbalt ed uno guascone uomo di conto, che rimasono prigioni.

Venuta in Milano questa nuova, ebbe el re grandissima alterazione, in modo che subito colle gente sue usci di Milano alla volta degli inimici a di 8 di maggio in martedi, non riguardando a quel di di martedi che gli soleva essere in augurio; ed arrivato alla Adda squadrò le gente come se avessi a andare a battaglia, ed ordinatamente passò el fiume su per due ponti fatti un pezzo innanzi da Ciamonte, sanza avere molestia alcuna dagli inimici che gli erano vicini a due miglia. Fu questo segno della debolezza loro, perché arebbono avuto più vantaggio a assaltare gli inimici in sul passare el fiume, che avergli a aspettare alla campagna; e certo era ragionevole el timore loro, perché oltre allo essere lo esercito del re piú forte di numero, abondava ancora di uomini più esperti nelle arme, di migliori cavalli, abondava di molta nobilità, che vi era el fiore di tutti e' gentiluomini di Francia; di molti capi per la riverenzia de' quali avevano a fare migliore pruova: el duca del Loreno, di Savoia, monsignore Roan, Tramoia, Ciamonte, messer Gian Iacopo da Triulzi e

molti altri; ed in ultimo del re, la presenzia di chi ringagliardiva ogni cosa. Passato el fiume si accostorono a' viniziani a meno d'uno miglio; ma perché lo esercito loro era in luogo forte, non parve sicuro al re di assaltargli quivi, e nondimeno consumandosi di voglia di cacciargli, deliberò tôrre loro la via delle vettovaglie, acciò che fussino constretti o fare volontariamente fatti di arme, o partirsi dove lui stimava avergli a necessitare a fare giornata. E però andato a campo a Rivalta, e sforzatola e morti tutti quelli che vi erano drento, andò a C... castello quivi vicino di che gli fu subito date le chiave; ma accorgendosi e' viniziani del tratto del re, cominciorono a pigliare la via del partirsi, di che el re collo squadrone suo subito gli urtò. E benché Bartolommeo d'Alviano con circa a dugento uomini d'arme e dodicimila fanti de' migliori del campo facessi franca difesa; pure sendo abandonato da quasi tutti e' cavalli e dal conte, sendo piovuta una grossa acqua che aveva inumidita tanto la polvere, che poco si potettono adoperare le artiglierie, ed essendo grandissimo l'impeto francese, lo effetto fu che in quel di, che fu in lunedi a di 14 di maggio, e' viniziani furono rotti; morivvi dal canto de' franzesi circa a duemila persone, de' Viniziani circa a mille cavalli ed undicimila fanti; fu pure preso e ferito el signore Bartolommeo

- p. 337 (T.) gli soccorreva (V.) gli sovveniva
- p. 338 (T.) quello verno (V.) quella state
- p. 344 (T.) e pensieri assai; doppo la ribellione (V.) e pensieri assai. Dua erano e' membri co' quali si era insino a quello di retta Pisa: e' cittadini ed e' contadini ne' quali era equale ostinazione ed odio contro a' fiorentini, ma disproporzione di potenzia. Doppo la ribellione
- p. 345 (T.) facultá, che erano quegli di sopra avendo (v.) facultá avendo

ROBERTO PALMAROCCHI.

Nel licenziare questo primo volume della nostra edizione delle opere varie del Guicciardini ci è grato esprimere la nostra riconoscenza al conte Paolo Guicciardini che con squisita liberalità ci apri il suo archivio e dette al nostro lavoro ogni possibile facilitazione. E uno speciale ringraziamento dobbiamo al dott. Antonio Gigli, bibliotecario di casa Guicciardini, che con tanta intelligenza, pazienza e cortesia ci accompagnò e sorresse nella nostra fatica.

R. P.



# INDICE DEI NOMI

# A

Abruzzi, assegnati alla Spagna, 215. Acciaiuoli Agnolo, confinato dopo la cacciata di Cosimo de' Medici, 3; si unisce a Dietisalvi Neroni nel proporre la Signoria a Luca Pitti togliendo lo stato a Piero di Cosimo, 15; si oppone al prestito chiesto dallo Sforza, 16; confinato coi figli, 17; accompagna il Colleoni contro Firenze, 18; ricordato, 25.

Acciaiuoli Alessandro, fautore del Savonarola, 124; de' fautori di Francesco Valori, 145; sotto-ambasciatore col Ridolfi e il Soderini al duca di Milano, 171; degli ambasciatori che accompagnano il Valentino fuor di Toscana, 213; de' Signori, 231; propone la cassazione del Peri, 237; suo merito nella sistemazione delle cose fiorentine, 247; dei fautori di Piero Soderini, 272; contrario all'invio di ambasciatori a Massimiliano, 299; consente col Soderini nel giudizio sul matrimonio dello Strozzi, 326; in casa sua si riuniscono quei della setta Valoriana, 328; sue accuse contro Giovan Battista Ridolfi, 331.

Acciaiuoli Roberto di Donato, sottoambasciatore a Roma con Antonio Malegonnelle, 171; ambasciatore a Consalvo, 277; cerca difendere il Soderini dalle accuse di Consalvo — invano riferisce a Firenze le minaccie di questi, 280; oratore al Papa, 293.

Acciaiuoli Zanoli, si fa frate nell'ordine del Savonarola, 158.

Accoppiatori, loro funzione, 24; eletti a nominare la Signoria, 70; eletti a riformare la Signoria dopo la cacciata di Piero de' Medici, 106; nominano gli uffici nel primo anno della riforma savonaroliana, 110; ostili al governo popolare, 115; loro rinunzia, 116; ricordati, 126.

Adimari Piero, della Signoria che non aiuta Librafatta contro i pisani, 202; della Signoria durante i disordini di Pistoia, 204.

[Adriani] Marcello, cancelliere, parla negli ottanta per il gonfaloniere, 318.

Alamanni Piero, della balía dei diciassette, 70; ricordato, 79; della pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91.

Alberti (degli) Benedetto, fautore dello Scali e dello Strozzi è confinato, 2.

Alberti (degli) Piero, ostile al Savonarola, 123; gonfaloniere di giustizia, 133; de' cittadini incaricati di praticare accordo tra francescani e domenicani per la prova del fuoco, 150; de' dieci creati dopo l'arresto del Savonarola, 153; di quelli che propongono il gonfaloniere a vita per mandare a monte ogni riforma, 245; favorevole all'invio degli ambasciatori a Massimiliano, 298.

Albertinelli [Francesco], condotto da Firenze con alcune galere per bloccare Pisa, 273; una tempesta rompe i suoi legni, 274.

Albizzi (degli) Antonio Francesco di Luca d'Antonio, dei nuovi amici di Giovanni e Giuliano de' Medici, 324; ritenuto uno degli autori del matrimonio dello Strozzi, 327.

Albizzi (degli) Bernardo di Francesco, accusato coi fratelli d'incettare grano per Pisa, 338.

Albizzi (degli) Francesco, dei dieci di balia, 107; non è eletto gonfaloniere, 126; vorrebbe uccidere i capi de' frateschi, 155.

Albizzi (degli) Girolamo, commissario contro i senesi, 45; al campo del Poggio Imperiale, rotto dai nemici, 47; ricordato, 79.

Albizzi (degli) Luca d'Antonio, fautore del Savonarola, 123; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; dei dieci, 165; dei dieci che aumentano la con-

dotta di Rinuccio, 173; di quei che persuadono i Signori a punire Paolo Vitelli, 183; mandato col Buondelmonti a prendere il Vitelli lo conduce a Firenze, 184; dei commissari contro Pisa - vi rimane solo, 200; preso dagli svizzeri del re è costretto a riscattarsi, 201; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri, 205; ambasciatore a Luigi XII col vescovo Soderini, tenuto a bada senza concludere, 217; avverte Firenze di macchinazioni contro di essa, 224; incaricato di esporre al re i fatti di Arezzo e di chiedere aiuto, 227; inviato da Luigi XII a Firenze, 233; dei commissari a ricevere la restituzione di Arezzo, 234; sua morte, 251; ricordato, 324.

Albizzi (degli) Luca di Maso, favorisce il ritorno di Cosimo de' Medici, 3.

Albizzi (degli) Maso, gonfaloniere di giustizia, 2.

Albizzi (degli) Piero di Filippo, mandato a morte dal governo del popolo minuto, 2.

Albizzi (degli) Piero di Lucantonio, gonfaloniere di giustizia, 126.

Albizzi (degli) Rinaldo, dei capi del governo oligarchico, 3.

Albret (d') Carlotta, sposa Cesare Borgia, 161.

Alessandri (degli) Alessandro di Papi, fautore del Savonarola. De' Signori, 146.

Alessandria, presa dai francesi, 189. Alessandro VI, eletto papa, 86; irritato contro Piero de' Medici per i suoi accordi col re di Napoli e favori dati a Orsini e Cibo, 87; si accorda con re Alfonso e co'

fiorentini, 89; concede al Savonarola il breve che gli permette di restare a Firenze, 109; costretto a dare ostaggi a Carlo VIII, 113; nella lega contro Carlo VIII. 114; sua ostilità al Savonarola, 122; contrario al recupero di Pisa per i fiorentini, 127; scomunica il Savonarola, 134; ottiene che la Signoria gli vieti di predicare, 146; il Savonarola è torturato senza sua licenza, 153; chiede che gli sia consegnato; non l'ottenendo manda commissari a esaminarlo, 155; suoi accordi con Luigi XII, 160-1; toglie il cappello cardinalizio al figlio Cesare, lo manda ambasciatore a Luigi XII e gli fa sposare Carlotta d'Albret, 161; incita Luigi XII all' impresa d'Italia, 169; suo accordo con Luigi XII e i veneziani e patti di esso, 171; si dichiara per il re di Francia contro lo Sforza, 180; ottiene da Luigi XII aiuto per Cesare Borgia nell'impresa di Imola, 193; rifiuta l'alleanza di Lodovico Sforza, 195; sposa la figlia Lucrezia al figlio del duca di Ferrara, 215; ricordato, 217; il re protesta con lui per i fatti d'Arezzo. Proibisce a Morgante Baglioni di accettare il soldo di Firenze, 228; si teme a Firenze il suo predominio, 231; ricordato, 232; chiede a Firenze un ambasciatore per trattare, 233; ricordato, 248; per timore di sue intese col re di Spagna e i veneziani Luigi XII si accorda con lui, 249; chiede aiuto al re per il Valentino, 251; Firenze gli manda oratori, 252; ricordato, 254; sue vendette contro gli Orsini, 256;

chiede per l'accordo coi fiorentini condizioni inaccettabili, 257; ricordato, 258; suo urto col re di Francia e successivo accordo, 259; aiuta i pisani, 260; fa cardinale il Soderini, 261; suo contegno ambiguo con Luigi XII, 262; sul punto di passare dalla parte della Spagna, muore. Giudizio su lui, 263 e sgg.; ricordato, 268, 271, 322.

Alfonso di Bisceglie [bastardo d'Aragona], marito di Lucrezia Borgia, ucciso dal Valentino, 215.

Alidosi Francesco, cardinale di Pavia, sua grande influenza sul Papa, 293.

Allegri, (monsignore di) Ivo, guida le truppe fornite da Luigi XII a Cesare Borgia, 193.

Alviano (d') Bartolomeo, accompagna Piero de' Medici nel suo tentativo di rientrare in Firenze, 132, prende prigioniero Ascanio Sforza, 196; ricordato, 221; condotto dai Borgia, 262; lodata la sua condotta alla battaglia del Garigliano, 269; condotto da Ascanio Sforza, 274; si prepara contro Firenze, 276-7; muove per la Toscana — battuto dai fiorentini, 278; al soldo de' veneziani batte i tedeschi e conquista un vasto territorio, 304.

Amalfi (ducato di), dato da re Ferdinando in dote alla figlia, 10.

Amboise (d') Giorgio, cardinale di Rouen [Roano], sospende l'invio a Firenze delle truppe di Luigi XII per non aver avuto garanzia di pagamenti, 199; tratta per Luigi XII gli accordi con Massimiliano, 216; di Germania torna a Milano dove Firenze gli manda ambasciatori, 216; senza concludere, torna in Francia, 217; persuade il re ad accordarsi col Valentino, 240; dissuade Firenze dal condurre il marchese di Mantova. 252; ricordato, 254; persuade Firenze ad assoldare il Bali di Caen, 258; favorisce il Lascari, 261; aspira al papato - suoi accordi con Ascanio Sforza, 265; vedendo di non poter riuscire appoggia il cardinale di Santa Prassede, 266: non aspira al papato nel nuovo conclave, 267; richiede invano Ascanio Sforza di tornare in Francia, 274; sospetto che ha di lui Giulio II, 203; sconsiglia il re dall'andare personalmente contro Genova, 295; sua gita in Fiandra (per la pace con Massimiliano) che interrompe le trattative di Firenze col re, 310, 334; chiede denari a Firenze per la guerra contro i veneziani, 335.

Anello [Arcamone conte di Burello], punito dal re di Napoli per avergli trattato contro, 67.

Anghiari, presa da Vitellozzo, 229. Anghiari (d') Beldaccio, v. Baldaccio.

Angiò (d') Giovanni, duca di Calabria, assale il regno di Napoli, 10; batte re Ferdinando al Sarno — sconfitto da lui è costretto a lasciare il regno, 11.

Angoulême [Anguelem] (d') Francesco, sposa la figlia di Luigi XII, 274.

Anguelem, v. Angoulême.

Anon, v. Non.

Antella (dell') Filippo, nominato dei consoli di mare a Pisa, 71.

Antella (dell') Lamberto, chiede salvacondotto per fare rivelazioni

sul complotto di Piero de' Medici — arrestato fa rivelazioni, 139.

Antinori Tommaso, de' cittadini incaricati di praticare accordo tra francescani e domenicani per la prova del fuoco, 150.

Antonio da Colle, v. Guidotti Antonio.

Antonio di Bernardo, v. Dini.

Antonio di Gennaro, oratore di re Ferdinando a Milano, 88.

Antonio di Puccio, v. Pucci Antonio.

Antonio di Sasso, de' venti accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106.

Appiani Iacopo, signore di Piombino, voce che Giuliano de' Medici ne sposi la figlia, 33; mandato dal duca Lodovico in aiuto dei fiorentini, 164; restituitagli la sua città, 266; mediatore d'intese fra pisani e fiorentini, 333.

Aquila, si ribella contro re Ferdinando, 63; lasciata a discrezione del re, 66; assegnata alla Francia, 215.

Aragona (d') Alfonso (I), in guerra con Firenze, e nemico di Francesco Sforza, 6; sua lega coi veneziani, 7; muove di nuovo guerra ai fiorentini, 7; manda galee a salvare il Piccinino sconfitto nella guerra di Siena — rompe guerra a' genovesi e manda il Piccinino contro i Malatesta, 9; suo intervento ne' casi di Piombino, 9; morendo lascia il regno al figlio Ferdinando, 9; ricordato, 54.

Aragona (d') Alfonso (II), duca di Calabria, promesso sposo di Ippolita figlia di Francesco Sforza, 14; nell'esercito del duca d'Urbino contro Firenze, 39; a campo

nel Senese, 45; fa tregua co' fiorentini per incarico del re Ferdinando, 51; protesta dei fiorentini a lui per la presa di Sarzana, 52; insiste invano perché sia resa, 52; muove in soccorso del duca Ercole, si ferma a infestare le terre della Chiesa, 56; battuto a Campo Morto, 56; interviene alla dieta di Cremona, 58; si trasferisce a Ferrara, 58; cerca invano di sorprendere il bastione veneziano di Lagoscuro, 59; riprende la guerra, 60; va nel Romano contro il Papa per congiungersi cogli Orsini, 64; non potendo piú congiungersi cogli Orsini viene verso Firenze per conferire, 64; sua proposta di muover guerra ai Perugini respinta, 64; si decide a Firenze che muova di nuovo contro Roma, 65; va con l'esercito a Pitigliano, 65; batte Roberto a Campagnano, 65; arriva a Bracciano e recupera le terre perdute dagli Orsini, 65; succede al padre nel regno, 89; scrive a Lodovico Sforza, 89; il Papa si accorda con lui e con Firenze, 89; suoi stretti accordi con Piero, 91; tenta invano di togliere Genova a Carlo VIII, 91-2; manda Ferdinando suo figlio con un esercito a guardare Sarzana, 92; parte dell'esercito di Carlo VIII va contro di lui in Romagna, 94; attaccato da Carlo VIII. Abdica in favore del figlio. Si ritira in Sicilia dove muore, 113.

Aragona (d') Federico, accompagna da Milano a Napoli Ippolita figlia dello Sforza e Alfonso d'Aragona, 14; succede a Ferdinando II suo nipote. Favorevole alla restituzione di Pisa ai fiorentini, 162; sua inerzia di fronte alla minaccia di Luigi XII, 169-70; cerca accordi col re di Spagna, 214; tenta invano di difendere Capua contro i francesi — lascia il regno e va in Francia, 215.

Aragona (d') Ferdinando (I), succede al padre Alfonso, 9; confermato re da Pio II - sposa una sua figlia a un nipote del Papa - assalito da' francesi domanda aiuto a tutti i sovrani d' Italia soccorso dal Papa e da Francesco Sforza, 10; sconfitto al Sarno riprende forza batte e caccia dal regno il duca di Calabria, 11; sua lega con Firenze e lo Sforza, 18; manda in soccorso del duca d'Urbino - fa trattative di pace col Papa a Firenze e a Napoli si teme a Firenze un suo accordo co' veneziani - rinnova la lega con Firenze e Milano, 20, 22; suo timore de' Turchi, 22; suo desiderio di una lega generale, 22-3; sua lega con Firenze e Milano riservata nella lega generale sue istanze per un sussidio generale, 23; i Volterrani si offrono a lui - cerca di metter pace, 25; con l'appoggio del Papa e del duca d'Urbino vuol essere arbitro d'Italia - il duca di Milano. Venezia e Firenze fanno lega a difesa degli stati loro, 26; andato a Roma con Federigo d'Urbino propone lega generale contro i Turchi, 26-7; partecipa alla congiura de' Pazzi, 33; si accorda col Papa per far guerra a Firenze, 39; Firenze propone a Milano e Venezia di assalirlo per mare e di chiamare gli Angioini contro di lui, 43; favorisce l'impresa di Ascanio e Lodovico Sforza nel milanese, 47; avvertito della visita di Lorenzo invia galee a prenderlo e fa tregua co'fiorentini, 51; fa pace con Lorenzo - rimessa in suo arbitrio la restituzione delle terre perdute da Firenze, ne rende alcune - altre dá ai Senesi, 53; ratifica una Lega generale - manda suoi ambasciatori con quegli degli altri collegati a Venezia, 54; nella pace con Venezia gli sono restituite tutte le terre perdute, 60; favorisce l'impresa de' fiorentini per Sarzana, 61; rivolta di baroni napoletani e degli aquilani contro di lui — il Papa aiuta i ribelli, Milano e Firenze appoggiano il re, 63; preparativi del duca di Lorena contro di lui - i veneziani si riaccostano a lui, 66; punisce i baroni ribelli, 67; promette e dá aiuto ai fiorentini nell'impresa di Sarzana, 67-8; ricordato, 72, 74; manda ambasciatori a onorare Piero de' Medici dopo la morte di Lorenzo. 83; chiede a Lodovico Sforza che gli ambasciatori della Lega ad Alessandro VI vadano separati, per compiacere ai fiorentini, 86; favorisce la vendita dei beni di Francesco Cibo a Virginio Orsini - favorisce Giuliano della Rovere contro il Papa e Milano, 87; pacifica l'Orsini col Papa, 88; muore, 89; ricordato, 162.

Aragona (d') Ferdinando (II), duca di Calabria, figlio di re Alfonso.

Mandato da lui a guardare Sarzana contro i francesi, 92; il re abdica in suo favore, 113; co-

stretto da Carlo VIII a fuggire in Spagna, 114; i napoletani si ribellano ai francesi e lo richiamano, 118; prende un prestito da' veneziani ai quali consegna alcuni porti, 118; permette ai soldati francesi di lasciare il regno, 119; sua morte, 162.

Aragona (d') Isabella, fidanzata di Giovan Galeazzo Sforza, al suo passaggio da Livorno Firenze manda commissari a onorarla, 69.

Aragona (Regno di), assegnato a re Ferdinando di Spagna, 289. Aragonesi (di Napoli), loro caduta, 197.

Ardinghelli Piero di Niccolò, sottoambasciatore con Braccio Martelli a Genova, 163; della Signoria che non aiuta Librafatta contro i pisani, 202; si segnala nel sostenere il gonfalonierato a vita — creato degli ottanta — commissario a Castiglione Aretino, 247; suoi maneggi negli ottanta circa la nomina di un ambasciatore a Lucca — ne ha gran carico, 318.

Arezzo, sulle nomine degli ufficiali fiorentini, 135; i fiorentini vi mandano commissario Guglielmo de' Pazzi, 224; ribellione della città, 224 e sgg.; Vitellozzo si ritira a quella volta — restituita a Firenze, 234; ricordata, 247, 248; il Soderini vi è commissario, 251; ricordata, 322, 325, 329.

Armagnac [Ormignacca] (conte d'), sua discesa in Italia, 2.

Arrabbiati, nome dei nemici del Savonarola, 159.

Asola, presa dall'esercito della lega, 59. Asti, stanza di Carlo VIII, 118-9; stanza di Luigi XII, 232.

Atella, ultimo rifugio delle truppe francesi nel regno di Napoli, 118.

Aurelio da Castello, svela a Guglielmo de' Pazzi i preparativi di rivolta degli aretini, 224.

Avignone, Bernardo Rucellai vi porta il figlio Giovanni, 283.

### B

Bagli di Cane, v. Caen.

Baglioni, ad Arezzo, 227; loro unione con Vitelli, Orsini, Petrucci, e timore del Valentino, 248; loro appoggio a Vitellozzo, 254; vanno contro il Valentino, 268.

Baglioni Giampaolo, al soldo del Valentino, 211; ricordato, 217; manda truppe ad Arezzo, 227; riceve minaccie dal re per i fatti di Arezzo - fa avvelenare il cugino Morgante, 228; nella lega contro il Valentino, 250; torna a Perugia, 266; condotto da Firenze contro Pisa, 273; sua intesa con Ascanio Sforza, 275; morto questi, continua a preparare l'impresa contro Firenze, di cui lascia il soldo -- non accetta di tornare al soldo di Firenze, ma non segue l'Alviano, 277; al soldo di Giulio II, 290.

Baglioni Morgante, contro il divieto del Papa e del Valentino accetta il soldo dei fiorentini ma il cugino Giampaolo lo fa avvelenare, 228.

Bagnesi Schiatta, ammonito a tempo, 125.

Bagnolo, pace di Lodovico Sforza coi veneziani, 60.

Baldaccio d'Anghiari, fatto ucci-

dere da Cosimo de' Medici, 5-6. Balie, dopo la tornata di Cosimo, 3, 4; di venti cittadini sugli affari di Volterra, 25; di trenta, poi di dugentodieci, creata dopo la pace col Papa, 54; di diciassette e sue riforme, 70.

Banchi Simone, mandato verso Arezzo, riferisce che Vitellozzo non vi è andato, 226.

Bandini Bernardo, partecipa alla congiura de' Pazzi, fugge in Turchia, viene riportato a Firenze e impiccato, 37.

Bandini Pierantonio, commissario contro Pisa col Della Stufa; si ammalano entrambi, 182; sua morte, 183.

Barbadori Donato, mandato a morte dal governo del popolo minuto, 2.

Barbadori Niccolò, dei capi del governo oligarchico, 3.

Barbarigo Agostino, doge di Venezia, appoggia la proposta che i veneziani restino a Pisa, 121.

Bardella, corsaro genovese assoldato da Firenze contro Pisa, 311; chiede che Firenze scambi il figlio con Alfonso del Mutolo, 341.

Bardellotto, corsaro assoldato dai fiorentini, 310; condizioni imposte dal re di Francia per lasciarlo ad essi, 311; preso dai pisani, 311; richiesto il suo scambio con Alfonso del Mutolo, 341.

Barducci Giovanni di Stagio, dei Signori — contrario al Soderini, 306.

Baroni di Napoli, loro ribellione, 63 e sgg.; lasciati nella pace a discrezione del re che ne prende vendetta, 67. Bartoli Cosimo, favorito di Lorenzo de' Medici, 79.

Bartoli Domenico, gonfaloniere di giustizia, 134.

Bartolini, Lorenzo incarica il loro banco di pagare i soldati, 76.

Bartolini Giovan Battista, gonfaloniere di giustizia; preferito ad Antonio Malegonnelle, 207; fatto anche dei dieci e ufficiali di Monte, 207; ambasciatore a Lucca, 318.

Basilio, abate Camaldolese, guida i villani del luogo contro i veneziani, 167; esaltato a Firenze, 168.

Baviera (duca di), sua discesa in Italia, 2.

Beaumont (de) Ugo [Beumonte], restituisce Livorno ai fiorentini, 120; comanda l'esercito mandato da Luigi XII in aiuto ai fiorentini, 199.

Becchi Gentile, vescovo di Arezzo, degli oratori fiorentini a Alessandro VI — contro il desiderio di Lodovico Sforza persuade Piero de' Medici a chiedere che gli ambasciatori della lega entrino in Roma separati, 86; ambasciatore a Carlo VIII, 88.

Benci Donato, marito di Bartolomea Nasi, 77.

Benino (del) Carlo di Leonardo, degli otto che giudicano Filippo Strozzi, 331.

Benino (del) Piero, ricordato, 135. Benintendi Lorenzo, dei dieci di balía contro Pisa, 107.

Benizzi Giovanni, arrestato e condannato al carcere perpetuo suo vano appello al consiglio grande, 125-6; ricordato, 141, 152. Bentivogli Ercole, dei condottieri de' fiorentini contro Pisa, III; a capo dell'esercito fiorentino contro Pisa, 222; così lui come i soldati impauriti per i successi di Vitellozzo, 230; condotto da Firenze contro Pisa, 273; a capo dell'esercito fiorentino — dopo la vittoria sull'Alviano consiglia di andare contro Pisa — giudicato da molti inadatto a questa impresa, 278; ottiene dai fiorentini il titolo di capitano — un gran carico per il fallimento dell'impresa, 280.

Bentivogli Giovanni, interviene alla dieta di Cremona, 58; s'impegna di versare una somma a Luigi XII, 199; aiuta i Cancellieri contro i Panciatichi, 203; salva con denari Bologna dall'attacco del Valentino — fa uccidere alcuni dei Mariscotti, 212; nella lega contro il Valentino, 250; egli e i figli scomunicati dal Papa — lasciano Bologna, 291.

Bergamo, in pericolo d'esser presa dai collegati, 60.

[Bernaboni] Bono, ambasciatore de' lucchesi a Firenze, 313.

Bernardino da Corte, lasciato da Lodovico Sforza a custodia del Castelletto, non impedisce che sia acquistato dai francesi, 189-90.

Bernardo da Biblina, v. Dovizi.
Berti Michele, favorevole all'appello dei condannati nel complotto per Piero de' Medici, 142.
Beumonte, v. Beaumont.

Bibbiena, ottenuta da veneziani e Medici, 167; veneziani e Medici vi si riducono, 168; il duca di Milano sollecita l'impresa contro di essa, 168; preparativi a Firenze, 171; il lodo del duca di Ferrara l'assegna a' fiorentini, 175; entrata dei fiorentini, 177.

Bigi, partigiani del vecchio stato mediceo, 108.

Bisceglie (duca di), v. Alfonso. Bischeri, dei capi del governo oligarchico, 3.

Eblogna, appoggia la lega contro Venezia, 18; primo rifugio di Piero de' Medici, 103; vano tentativo del Valentino per conquistarla, 212; ricordata, 248; il re di Francia permette al Valentino di prenderla, 250; disegno di una unione con Firenze e Siena, 260; soccorre di soldati il re di Francia, 261; ricordata, 262; preparativi del Papa per ricuperarla, 290; si dà al Papa, 291; il Papa vi lascia un legato, 293-4; ricordata, 304, 330.

Bono, v. Bernaboni.

Bonsi Domenico, de' venti accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; fautore del Savonarola, 123; dei dieci, 166. Bonsi Giovanni, favorito di Lorenzo de' Medici, 79.

Borgia Cesare, dato in ostaggio al re di Francia, 113; fugge, 114; ritenuto uccisore del fratello, 134; non più cardinale, va ambasciatore a Luigi XII e sposa Carlotta d'Albret, 161; per assicurargli uno Stato, il Papa incita Luigi XII all'impresa d'Italia, 169; acquista lo Stato d'Imola e Forli, 193; ricordato, 196; va a cumpo contro Faenza, ma è costretto a ritirarsi, 207; divenuto signore di Rimini e Pesaro torna a campo a Faenza — questa gli si arrende — contro i patti fa uc-

cidere il Manfredi - condottieri al suo soldo, 211; ottenuti denari dai Bentivoglio rinunzia ad attaccare Bologna - viene in Toscana, 212; accordo con Firenze, 213; va nel Senese e di lá a Piombino che conquista, 214; ricordato per i suoi rapporti con Lucrezia, 215; ricordato, 217, 218, 222, 223; proibisce a Morgante Baglioni di accettare il soldo di Firenze, 228, ricordato, 229, 230; timore che se ne ha a Firenze, 231; conquista Urbino - chiede di trattare con Firenze, ma le sue condizioni non sono accettate, 233; va a Milano e si riconcilia col re, 235; accompagna il re fino ad Asti poi torna in Romagna, 247-8; tornato da Orsini, Vitelli, Baglioni e Petrucci, 248; li odia tutti, 249; si prepara all'impresa di Bologna — lega contro di lui, 250; dopo la perdita di Urbino chiede aiuto al re e a Firenze, 251; Firenze gli manda il Machiavelli, 252; ricordato, 254; rinvigorito dagli aiuti di Francia - i collegati decidono di rendergli Urbino - suo accordo con Giovanni Bentivoglio, 255; fa uccidere i capi dei collegati, 255-6; prende Cittá di Castello e Perugia - tenta invano l'acquisto di Siena - prende le terre degli Orsini - trattative con Firenze senza conclusione, 257; ricordato, 258; suo urto col re di Francia e successivo accordo, 259; ritarda il suo aiuto ai francesi di Napoli, 260; aiuta i pisani, 260; avvelenato col padre si salva, 263; ricordato, 264; sua malattia - perde molti

dei luoghi acquistati, 266; si ritira a Roma, 268; prigioniero del Papa, poi di Consalvo, mandato in Spagna, fugge ed è ucciso in Navarra, 268; ricordato, 271, 322. Borgia Giovanni, ucciso in Roma, 134.

Borgia Lucrezia, sposa Alfonso d'Este, 215; ricordata, 263.

Borgia Rodrigo, v. Alessandro VI. Borgo (dal) Paolo, Conestabile fiorentino, assalito a Pietrasanta, 61-2.

Borgogna (di) Filippo, v. Filippo.
Borgo San Sepolcro, acquistato da
Firenze a tempo de' Medici, 100;
ricordate le intese che vi aveva il
Vitelli, 185; preso da Vitellozzo,
229, 230; preteso dal Papa, 233.
Borgo San Sepolcro (da) Cherubino, v. Cherubino.

Borromei, ereditá di una donna di essi tolta ai Pazzi, 32.

Bracci Alessandro, inviato al Papa, 252.

Bracciano, campo degli Orsini, 64. Bracciolini Niccolò, uno dei capi Panciatichi — una sorella dei Vitelli è sposa di suo figlio, 205.

Brescia, in pericolo d'esser presa dai collegati, 60.

Brettagna, Luigi XII sposa la vedova di Carlo VIII per avere questo Stato, 160, 168.

Briçonnet Guglielmo, cardinale di San Malò, inviato a Firenze e Pisa da Carlo VIII, per restituire Pisa — non la rende, 113; fatto cardinale, 113.

Brindisi, dei porti dati da re Ferdinando in pegno ai veneziani, 118.

Broccardo, cancelliere del Piccinino, arrestato con lui a Napoli, 14. Brolio, preso da Federigo d'Urbino, 40.

Bruges, sede di una delle case mercantili di Lorenzo, 76.

Buondelmonti Filippo, de' dieci di balia contro Pisa, 120; di quei che persuadono i Signori a punire Paolo Vitelli, 183; mandato con 'Albizzi a prendere il Vitelli lo conduce a Firenze, 184; della Signoria che non aiuta Librafatta contro i pisani, 202; della Signoria durante i disordini di Pistoia, 204; si riconcilia coi Medici, 325; ritenuto uno degli autori del matrimonio della Strozzi, 327; proposte di Alfonso Strozzi contro di lui, 331.

Buongirolami Bernardo, favorito da Lorenzo de' Medici, 25, 78.

Buonvisi, dei lucchesi che hanno traffici in Firenze, 313.

Buti, preso dai fiorentini, 112.

## C

Cacchiano, preso da Federigo di Urbino, 40.

Caccia (del) Matteo, fautore del Savonarola, 123.

Caen, [Cane] (bali di), assoldato da' fiorentini, 258; lo danno come aiuto all'esercito del re di Francia, 261.

Cafaggiolo, assegnato da Lorenzo ai figli di Pierfrancesco de' Medici, 76.

Caiazzo (conte di), v. Sanseverino (da) Giovan Francesco.

Calabria, assegnata alla Spagna, 215.

[Calcondila] Demetrio, insegna greco a Firenze, 76.

- Calderini Francesco, della Signoria che rimanda agli otto la pratica dello Strozzi, 330.
- Calisto III, eletto papa, 8; manda truppe in soccorso di Siena assalita dal Piccinino, 9; sua morte, 10; ricordato, 86, 264.
- Camarani Bernardino, uccide il suocero Bernardino Tondinelli e i figli di lui, 229.
- Cambi Giovanni, degli arrestati per il complotto di Piero de' Medici, 139; condannato a morte — è domandato per lui l'appello, 141; viene negato e la condanna eseguita — breve cenno di lui, 142.
- Cambi Neri di Napoleone, fa la guerra di corsa col Bardellotto contro i pisani, 310; preso da questi, 311.
- Cambi Nero, gonfaloniere di giustizia, ammonisce alcuni de' collegi —è ammonito in perpetuo, 69-70. Camerino, ricordato, 262.
- Campi, vi si ferma il Valentino venendo in Toscana, 212-3.
- Campofregoso (da) Agostino, toglie Sarzana ai fiorentini, 52, 60-1.
- Campofregoso (da) Lodovico, toglie Sarzana ai Fiorentini, 52, 60-1.
- Campo Morto (Velletri), Roberto Malatesta vi batte Alfonso di Calabria, 56.
- Canacci Giovanni, ostile al Savonarola, 123; gonfaloniere — suoi tentativi contro il Savonarola, 133; dei dieci creati dopo l'arresto del Savonarola, 153.
- Canaccio da Pratovecchio, induce Alfonso del Mutolo ad accordarsi coi fiorentini, 340; partecipa all'intesa e al tentativo, 341.
- Cancellieri, loro lotte con i Panciatichi, 202 e sgg.; li cacciano di

- Pistoia, 203; loro fautori in Firenze, 205; contro di loro difende il contado Franco, capo dei panciatichi, 235-6.
- Candia (duca di), v. Borgia Giovanni.
- Canigiani Antonio, difende il Savonarola, 133; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; de' fautori di Francesco Valori, 145; commissario in Casentino, 171; favorevole alla proposta di punire Paolo Vitelli, 183; dei fautori di Piero Soderini, 272; consente con lui nel giudizio sul matrimonio dello Strozzi, 326; della setta valoriana, alla riunione in casa Acciaiuoli, 328.
- Canigiani Giovanni, ricordato, 79; suocero di Francesco Valori, 151.
- Capponi, prendono le armi contro Piero de' Medici, 133; loro atteggiamento a favore del vescovo Guglielmo, 306.
- Capponi Cappone di Bartolomeo, commissario a Bibbiena, non impedisce che sia presa dai veneziani, 167.
- Capponi Gino di Neri di Gino di Neri, degli ambasciatori che ottengono dal papa la revoca delle censure, 54.
- Capponi Gino di Lodovico, citato per il complotto di Piero de' Medici, non compare, 139.
- Capponi Gino di Neri di Gino di Piero, dei nuovi amici di Giovanni e Giuliano de' Medici, 324.
- Capponi Guglielmo, degli ambasciatori a Giulio II, 268; suo accordo coll'arcivescovo Orsini perché gli ceda l'arcivescovado di Firenze, 305, 319; ricordato, 320.

Capponi Neri di Gino di Neri, favorisce il ritorno di Cosimo, 3; dei maggiori cittadini sotto Cosimo, che tuttavia gli mette innanzi Luca Pitti, — assente da Firenze quando viene ucciso Baldaccio d'Anghiari, 5; appoggia le idee di Cosimo contrarie a una politica di repressione, — sua morte, 9.

Capponi Neri di Gino di Piero, degli oratori a Carlo VIII in Asti, 119; ricordato, 324; della Signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 330.

Capponi Niccolò di Piero, sotto-ambasciatore col Vespucci e il Rucellai a Venezia, 165; commissario a Cascina, insiste perché si dia il guasto intorno a Pisa, 308; per ordine di Firenze fa un'incursione contro Viareggio, 314; ancora a Cascina, 333; suo consenso a Piero Strozzi di vendere grano a Lucca — riunione con gli altri capi e commissari e loro decisioni, 338; rimane a Mezzana — suo errore nella lotta contro Pisa, 339.

Capponi Piero, commissario a Pisa per difendere Livorno, 69; ricordato, 79; ambasciatore a Carlo VIII, 89; ostile a Piero de' Medici, nella sua assenza, eccita i cittadini contro di lui, 95-6; degli ambasciatori mandati a Carlo VIII, 96; degli ufficiali fiorentini a Pisa — costretto a fuggirne, 99; dei fiorentini incaricati di trattare con Carlo VIII — sua animosa risposta al re, 105; dei capi fiorentini per la riforma dello stato, 106; de' venti accoppiatori, 106; ritenuto causa dell'esclusione da

essi di Paolantonio Soderini, 106; si oppone alia persecuzione dei fautori di Piero, 107; segretamente contrario al nuovo governo popolare, 109; prudentemente ostile al Savonarola, 123; commissario contro Pisa, è ucciso a Soiana—suo ritratto, 126; ricordato, 131, 158, 324.

Capua (da) Matteo, v. Matteo.

Capua, espugnata e saccheggiata dai francesi — assegnata alla Francia, 215.

Carducci Filippo, dei dieci nominati dopo i fatti di Arezzo, 227.
Careggi (villa di), edificata da Cosimo, 11.

Carlo VIII, favorevole alla venuta del duca di Lorena in Italia, 65; sue trattative con Firenze e Venezia, 66; Lodovico Sforza 10 spinge a venire in Italia contro il re di Napoli, 88; sua disposizione favorevole - Firenze gli manda ambasciatori, 88; nuovi ambasciatori fiorentini a lui, 89; i suoi ambasciatori chiedono che Firenze aiuti il suo passaggio, 91; si arma - manda di nuovo a Firenze a chiedere il passo - rifiutato, scaccia dal regno i mercanti fiorentini, 92; passa in Italia, 92; va a Milano, 93; attraverso Pontremoli va in Lunigiana, manda esercito in Romagna, prende Fivizzano, 94; suo incontro con Piero de' Medici a Sarzana, 95; entra in Pisa - concede la libertá alla città, 99; ricordato, 101; si muove verso Firenze fermandosi a Signa, 102; manda invano a chiamare Piero de' Medici, 103; entra in Firenze, 103-4; domanda il ritorno di Piero, 104; sue trattative co'

fiorentini, 105; convenzione di pace - conserva le fortezze durante l'impresa di Napoli, 105; marcia verso Roma, 106; ricordato, 109, manda a Firenze e Pisa il cardinale di San Malò, 113; va a Roma - ottiene ostaggi dal Papa - conquista del regno di Napoli, 113-4; lega generale contro di lui, alla quale Firenze non aderisce, 114; si muove verso la Toscana per tornare in Francia, 116; a Siena - a Pisa - suo incontro col Savonarola a Poggibonsi - saccheggia Pontremoli - va nel Parmigiano, 116-7; dopo la battaglia del Taro, 117; va ad Asti e fa tregua con la lega, 118; le sue truppe costrette a lasciare il regno di Napoli, 119; ricordato, 120; suoi propositi contro la lega e a favore di Firenze, 121; ricordato, 124, 126; suo ritorno in Italia sempre più incerto, 127; Firenze insiste perché venga, 128; sua morte, 160; ricordato, 162, 177, 191, 199, 256, 321, 324.

Carnesecchi Pierantonio, tenta invano d'impedire la cacciata di Piero de' Medici, 97.

Carnesecchi Piero di Simone, gonfaloniere di giustizia, 207.

Carvajal Bernardino, cardinale di S. Croce in Gerusalemme, legato del papa a Genova e a Milano, 128-9; legato del papa all'imperatore, 298.

Cascina, i fiorentini non riescono a prenderla, 112; tenuta dai pisani contro i fiorentini, 127; presa da Paolo Vitelli, 179; questi vi è arrestato dai commissari fiorentini, 183; ricordata, 186; Niccolò Capponi vi è commissario, 308, 333.

Casentino, acquistato da Firenze a tempo de' Medici, 100; vi si fa guerra dai fiorentini contro veneziani e Medici, 167; i veneziani ritirano le loro genti, 176; ricordata l'impresa di Paolo Vitelli, 186; vi passa Piero Soderini per venire a Firenze, 251.

Castellani, dei capi del governo oligarchico, 3.

Castellani Antonio di Leone, della Signoria che rimanda agli otto la pratica dello Strozzi, 330.

Castelletto di Milano, lasciato da Lodovico Sforza in custodia a Bernardino da Corte, 189-90; acquistato dai francesi, 190; ricordato, 195.

Castellina, presa da Federigo d'Urbino, 40; rimane ai senesi, 53; restituita a' fiorentini, 58.

Castello (da) Aurelio, v. Aurelio. Castello (da) Cerbone, v. Cerbone. Castello fiorentino, gli stradiotti vi fanno scorrerie, 163.

Castiglia, assegnata a Filippo di Borgogna, 289.

Castiglione Aretino, preso da Vitellozzo, 229.

Castrocaro, acquistata dai fiorentini, 2; i fiorentini vi mandano un commissario per le cose di Faenza, 267.

Cavalcanti Giovanni, degli ambasciatori mandati da Firenze a Carlo VIII in assenza di Piero, 96; ambasciatore a Lodovico Sforza, 112.

Cento (Consiglio del), gli avversari di Piero di Cosimo tentano di abolirlo, 15; a tempo di Lorenzo de' Medici, 24, 79.

Cerbone da Castello, cancelliere del Vitelli, esaminato a Firenze, non confessa nulla, 184; condannato al carcere perpetuo, 187; rilasciato, 213.

Cerpellone Chimenti, v. Chimenti. Certaldo, restituito a' fiorentini, 53. Cesena, base dell'esercito di Ferdinando duca di Calabria, 92.

Chaumont (de) Carlo [Ciamonte], luogotenente del re a Milano, 227; riceve ordine di mandare truppe in aiuto di Firenze, 228; ricordato, 230; incaricato di dare aiuto al Valentino, 255; i fiorentini gli mandano un ambasciatore, 277; l'inviato di Firenze trova che è partito per la Francia, 310; amico ai lucchesi, 312; a Milano per preparare l'impresa contro Venezia, 336.

Cherubino da Borgo San Sepolcro, uno dei fidi del Vitelli, esaminato a Firenze, non confessa nulla, 184; giustiziato, 187.

Chiarito pistoiese, condottiero a servizio del Bentivogli, 203.

Chimenti Cerpellone, si unisce a Luca Corsini contro Piero de' Medici, 96.

Ciamonte, v. Chaumont.

Cibo Franceschetto, bastardo di Innocenzo VIII, sposa la figlia di Lorenzo de' Medici, 67; vende le sue terre nel romano a Virginio Orsini, 87.

Ciompi, loro rivolta e caduta, 1. Citerna, resa dai fiorentini al Papa, 268.

Cittadella, castello del padovano dato dai veneziani a Pandolfo Malatesta, 267.

Cittá di Castello, terra di Chiesa governata da Lorenzo Giustini, 33; i fiorentini la tolgono alla Chiesa e ci rimettono Niccolò Vitelli, 56; vi si rifugia Vitellozzo Vitelli, 183; ricordata, 248; il re di Francia permette al Valentino di prenderla, 250; presa dal Valentino, 257, 262; vi tornano i Vitelli, 266.

Civita Castellana, il Valentino vi si ferma, ammalato, 266.

Cocchi Niccolò, gonfaloniere di giustizia, 3.

Coglione Bartolomeo, v. Colleoni. Colle di Val d'Elsa, preso dall'esercito del duca d'Urbino, 48; restituito a' fiorentini, 53.

Colleoni Bartolomeo, suoi patti coi veneziani, 8; designato per far guerra a Firenze o a Milano, 17; fa preparativi di guerra, 18; si muove verso la Romagna, 18; vinto alla Mulinella, 19; fatta tregua torna nelle terre di Venezia,

Colonna Marcantonio, al soldo di Firenze, 277; mandato in aiuto di Giulio II, 290.

Colonna Muzio, al soldo di Firenze, 277; a San Piero di Grado con Alamanno Salviati, 339.

Colonna Prospero, testimonia circa la promessa del Soderini di non andar contro Pisa, 280.

Colonnesi, si uniscono ad Alfonso di Calabria contro il Papa, 56; legati a' veneziani, 221; ricordati, 262, 264; loro coraggio nella battaglia tra Consalvo e i francesi, 269; alcuni di essi al soldo di Firenze, 273.

Compagnacci, setta di giovani avversi al Savonarola, 146; appoggiano armati i nemici del frate, 151; assaltano San Marco e la casa di Francesco Valori, 151; dopo l'arresto del Savonarola vogliono conservato il Consiglio grande, 155.

Congregazione de' Frati Predicatori di Toscana, separata da quella di Lombardia, 109.

Consalvo, [Hernandez di Aghilar da Cordova, inviato in Calabria dal re di Spagna, 215; nel regno di Napoli, batte i francesi e conquista lo stato, 258-9; ricordato, 262: trattiene prigioniero Cesare Borgia e lo manda in Spagna, 268; batte i francesi sul Garigliano; ottiene la resa di Gaeta, 269; conquistato il reame si ferma, 269; favorisce i disegni di Ascanio Sforza, 274; protegge i pisani, 277; ricordato, 279; dichiara che aiuterá Pisa se Firenze l'assale l'arrivo dei suoi aiuti costringe i fiorentini a rinunziare all'impresa, 280; il re d'Aragona lo sospetta di volersi tenere il regno di Napoli, 289; andato a Napoli il re gli toglie ogni autoritá, 292.

Consiglio di giustizia, creato in Firenze, 219.

Consiglio grande, creato dal governo savonaroliano, 110; sue attribuzioni, 110-1; ricordato, 121-2; conservato dopo l'arresto del Savonarola, 155; ricordato, 159; estraneo alle competizioni dei fautori e avversari del Soderini, 273; respinge proposte finanziarie del gonfaloniere, 286.

Consoli di mare, a Pisa — Lorenzo de' Medici muta il loro modo di elezione, 71.

[Contareno Giovanni Vittorio] visdomino di Venezia a Ferrara, scomunicato dal vicario del vescovo, 55.

Coppola [Francesco, conte di Sarno] punito dal re di Napoli per avergli trattato contro, 67.

Corbinelli Pandolfo, citato per il complotto di Piero de' Medici, non compare, 139.

Corbizzi Filippo, eletto gonfaloniere di giustizia, 115; arrestato e condannato al carcere perpetuo, 125; suo vano appello al consiglio grande, 126; ricordato, 141, 152. Corella (da) Michele, v. Michele.

Corrado, cancelliere di Paolo Vitelli fa le lagnanze di questi per l'aumento di condotta a Rinuccio da Marciano, 173.

Corone, tolta dai turchi ai veneziani, 190.

Corsi Bardo, de' venti accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; eletto gonfaloniere di giustizia, 115; ricordato, 324.

Corsi Giovanni di Bardo, dei nuovi amici di Giuliano e Giovanni de' Medici, 324; ritenuto uno degli autori del matrimonio dello Strozzi, 327; proposte di Alfonso Strozzi contro di lui, 331.

Corsini Amerigo, fautore del Savonarola, 124.

Corsini Gherardo, suoi traffici coi lucchesi, 313; contrario alla pratica con Alfonso del Mutolo, 340-1.

Corsini Luca, incitato da Piero Capponi contro Piero de' Medici — gli si dichiara contro e cerca di sollevare la cittá, 95-6; ricordato, 99; ambasciatore a Lodovico Sforza, 112; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medíci, 141.

Corsini Piero, ricordato, 95; degli ufficiali fiorentini a Pisa, costretto a fuggirne, 99; dei dieci di balia contro Pisa, 107; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; commissario in Casentino, 167; mandato dai dieci a Paolo Vitelli lo fa tornare verso Pisa — vi rimane commissario, 177; muore, 182; ricordato, 183-4, 240.

Corte (da) Bernardino, v. Bernardino,

Cortona, acquistata dai fiorentini, 2; sulle nomine degli ufficiali fiorentini, 135; presa da Vitellozzo, 229. Costanza, Massimiliano vi tiene dietro, 297, 303, 304.

Cremona, vi si tiene dieta della lega contro Venezia, 58; ricordata la dieta, 74; i veneziani vogliono toglierla al duca di Milano, 180; data ai veneziani sebbene si offra al re di Francia, 190.

#### D

Dalla Tramoglia, v. Tremouille (de la).

Davalos [Davoles] Alfonso, condottiero del re di Napoli si congiunge col duca d'Urbino, 18.

Davanzati Francesco di Lorenzo, sue pratiche con Piero de' Medici, 132.

Decima scalata, in che consiste e sua approvazione, 194-5.

Della Tramoia, v. Tremouille.

Del Montone, v. Montone (da).

Demetrio, z. Calcondila.

Deti Ormannozzo, della Signoria creata dopo l'arresto del Savonarola, 156.

Diacceto (da) Bernardo, ostile al Savonarola, 123; di quelli che propongono il gonfaloniere a vita per mandare a monte ogni riforma, 245. Dieci di Balia, convocano una pratica di quaranta cittadini per la proposta di Lorenzo di recarsi a Napoli, 50-1; ricordati, 54; creati per la guerra di Pisa, 107; ricordati, 108; propongono nuova forma di governo che è approvata dal Savonarola e dalla Signoria, 111; chiamati i Dieci spendenti, 120; creati nuovi dopo l'arresto del Savonarola, 153; ne fanno parte antichi partigiani del frate, 166; aumentano la condotta di Rinuccio, 172-3; non si riesce a nominarli, 177; in odio alla cittá, 178; creati dopo i disordini di Pistoia, 206; creati dopo la rivolta di Arezzo, 227, 230; tentano opporsi ai provvedimenti per Pistoia, 236; mandano il Machiavelli al Valentino, 252; ricordati, 271; contrari a condurre i Colonna, 277; mandano ambasciatore a Consalvo, 277; approvano l'invio del Machiavelli all'imperatore, 302; nelle trattative con Lucca, 315 18.

Dietisalvi di Nerone, v. Neroni.

Dini Antonio di Bernardo di Miniato, della balía dei diciassette, 70; preposto al Monte, 79; della pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91; le sue case son saccheggiate, 98; viene impiccato, 107.

Djem, fratello del sultano Bajazet II [Gran turco] è dato dal Papa al re di Francia — muore, 113.

Domenico (fra) da Pescia, ricordata la sua proposta di entrare nel fuoco, 148; accetta la sfida di fra Francesco, 149; discussioni sugli abiti che deve portare e sul suo proposito di recare seco il Sacramento, 150; arrestato col Savonarola, 153; ricordato, 154, esaminato dai commissari del Papa — condannato e giustiziato, 156; breve cenno di lui, 159.

[Dovizi] Bernardo di Bibbiena, alla cacciata di Piero de' Medici fugge da Firenze, 97.

[Dovizi] Piero da Bibbiena, cancelliere di Piero de' Medici — fra
quelli che lo dissuadono da seguire i consigli di moderazione —
incita Piero de' Medici a rompere
con Rucellai e Soderini, 84; con
Agnolo Niccolini divide Piero de'
Medici dagli amici del padre e
ne rimane principale consigliere,
85; ricordato, 95; alla cacciata di
Piero fugge da Firenze, 97.

Dumas Giovanni, signore di Lilla, mandato a Firenze da Carlo VIII — sua morte, 120.

## E

Empò, v. Impou.

Este (d') Alfonso, sposa Lucrezia Borgia, 215.

Este (d') Borso, sua pratica col Papa e i veneziani contro Firenze, 17.

Este (d') Ercole, entra nella lega di Milano Firenze e Venezia, 26; assume il comando dell'esercito della lega — va contro i senesi — ordinato di trasferirsi in Val di Chiana, 40; mandato col marchese di Mantova nel Senese contro il duca d'Urbino — muove alla difesa di Pisa, 44; viene verso Firenze al Poggio, 44; va nel Senese e conquista Casole — contesa dei suoi uomini con quelli

del marchese di Mantova, 45; rimane nel Senese, 46; sua inimicizia con Costanzo di Pesaro richiamato a Milano, lascia le truppe alla lega sotto il fratello Gismondo, 47; ratifica la pace fatta da Firenze col re di Napoli, 54; suoi atti ostili contro Venezia che gli muove guerra, 55; attaccato a Ferrara, sconsigliato di lasciarla dal Gianfigliazzi, 57; nella pace di Venezia con la lega gli è restituito tutto, tranne Rovigo e il Polesine, 60; suo malcontento, 61; incaricato dal duca Lodovico di pratiche d'accordo coi veneziani, 170; suo lodo nei dissensi fra Firenze e Venezia, 174-5; ricordato, 179, 193; sua visita al re di Francia, 235; soccorre di soldati il re di Francia, 261.

Este (d') Gismondo, lasciato da Ercole al comando delle truppe della lega — comandante delle truppe fiorentine disfatto al Poggio Imperiale, 47.

Eugenio IV, in guerra con Firenze, 6.

#### F

Faenza, Firenze rinunzia all'accomandigia di essa, 112; vano tentativo del Valentino contro di essa, 207; presa dal Valentino, 211-2; ricordata, 248, 262; acquistata da' veneziani — Giulio II si duole della sua perdita, 267.

Falconieri Paolo, appoggiato da Francesco Valori per gonfaloniere, 115.

Fantoni Giovan Francesco, degli otto che giudicano Filippo Strozzi, 331.

Ferdinando il Cattolico, re di Spagna, nella lega contro Carlo VIII, 114; mediatore del prestito dei veneziani a Ferdinando d'Aragona, 118; favorevole alla restituzione di Pisa ai fiorentini, 162; tratta con Federigo d'Aragona, ma si accorda segretamente con Luigi XII, 214; manda in Calabria un grosso esercito che si dichiara poi per i francesi, 215; ricordato, 221; timore di Luigi XII che papa e veneziani si accordino con lui; 249; sue trattative con la Francia per Napoli, 259; timore del re di Francia che egli mandi rinforzi in Italia, 261; protegge Pisa, 277; diminuzione del suo Stato alla morte della moglie, 281; suo accordo con Filippo: prende il nome di re di Aragona - decide di venire in Italia - sposa una francese e ha dal re cessione dei diritti sul regno di Napoli, 289; sua venuta a Portofino, poi a Piombino, 291; lieto della morte di re Filippo va a Napoli - toglie ogni autoritá a Consalvo - Firenze gli manda oratori, 292; richiesto d'aiuto dai ribelli di Genova, 294; suo segreto rammarico per la resa di Genova, 295; si abbocca col re di Francia - richiamato al governo di Spagna, porta seco Consalvo - lascia dietro di sé malcontenti, 295; ricordato, 207; suo impegno di non aiutare Pisa -- invio di un suo ambasciatore a Firenze - pratiche di accordo con Firenze, 309-310; suoi accordi col re di Francia e Massimiliano, 334.

Fermo, ricordate le sue vicende, 256; ricordata, 262.

Ferrando, Ferrandino, v. Aragona (d') Ferdinando.

Ferrara, investita dall'esercito veneziano, 57.

Ferrara (duchi di), v. Este.

Fiandra, vi si reca il card. d'Amboise, 310; vi si reca Massimiliano dopo la tregua co' veneziani, 334. Ficheruolo, assediato e preso da' veneziani, 56.

Ficino Marsilio, insegna filosofia e arte a Firenze, 76.

Fiesco (dal) Gian Luigi, preso prigioniero da' fiorentini, 68.

Fiesole (Badia di), edificata da Cosimo, 12.

Filicaia (da) Antonio, commissario contro Pisa — al campo di Librafatta, 333; riunione con gli altri
capi e commissari eloro decisioni,
338; rimane a San Iacopo, 339;
favorisce la pratica di Alfonso del
Mutolo, 341.

Filippo di Borgogna, suoi accordi con Luigi XII e Massimiliano, 216; promuove senza successo un accordo fra Spagna e Francia, 259; alla morte della regina Isabella va in Spagna con la moglie, 281; suo accordo con Ferdinando — prende il titolo di re di Spagna, 289; sua morte, 292.

Filippo di Puccierello, pisano, degli inviati a Piombino, tenta accordi con Firenze — si abbocca con Alamanno Salviati poi torna a Pisa, 344.

Firenze, frequenti tumulti fra il 1378 e il 1393, 2; governo oligarchico e guerre — acquisti vari — divisione fra Uzzano e Medici, 2-3; nuove guerre, 6; in urto coi veneziani, 7; periodo di pace, 8; domanda ai veneziani che tratten-

gano Iacopo Piccinino, 9-10; paura di re Alfonso, 9; dissidi interni: Cosimo restringe il governo, 9-10; decreta il titolo di Padre della Patria a Cosimo, 11; ne rimane capo Piero di Cosimo, 13; nuove divisioni nella cittá, 15; dopo la morte del duca Francesco manda ambasciatori a Milano, 16; tentativi falliti contro Piero, 17; manda ambasciatori a Venezia e a Milano, 17-8; sua lega con Milano e Napoli, 18; manda oratori a Roma - dieta della lega in cittá, 20; muore Piero e la sua autoritá passa a Lorenzo, 20-21; nuova lega tra re e duca, 22; manda ambasciatori a Roma, 23; non ratifica la lega generale, 24; riforme interne, 24-5; guerra di- Volterra, 25-6; manda ambasciatori a Milano per la morte di Galeazzo, 28; acquista Fivizzano, 20; congiura dei Pazzi, 30 e sgg. - ne deriva alla cittá la guerra col Papa e il re di Napoli - scomunica del Papa, risposte del governo fiorentino, 39; disordini causati dagli otto di baia, 41-2; preparativi per la guerra: oratori a Venezia e a Milano, 42; si conduce Roberto Malatesta, 43; trattative col re di Francia - manda commissari a Pisa, 44; tentativi con Venezia falliti, 40; Lorenzo decide di andare a Napoli, 50; malumori nella sua assenza, 52; manda ambasciatori al Papa per la revoca delle censure - modifiche del reggimento, 54; toglie Cittá di Castello alla Chiesa, 56; recupera le terre prese dai senesi - tenta invano di riavere Sarzana, 58-9; malcontento per la pace di Bagnolo, 61; impresa di Sarzana e acquisto di Pietrasanta, 61-2; col duca di Milano e il re di Napoli in guerra contro il Papa, 63 e sgg.; pratica col duca di Lorena, 65-6: dopo la pace amicizia col Papa, 67; difende Pietrasanta contro i genovesi e riprende Sarzana, 68; incidenti per le ammonizioni di Nero Cambi, 69-70; nuove riforme del reggimento, 70; si riforma il governo di Pisa, 71; morte di Lorenzo, 72; potere concesso a Piero, 83; urti fra Piero e i maggiori cittadini, 84 e sgg.; manda oratori a Alessandro VI, 86; ambasciatori a Carlo VIII, 88-9; arrivo di ambasciatori francesi, 90: manda ambasciatori a Venezia - sempre piú favorevole a Napoli contro Francia, 91; Carlo VIII chiede a Firenze il passaggio che gli è negato: rappresaglie, 92; malcontento contro Piero, 94-5; sua cacciata, 96 e sgg.; si mandano ambasciatori a Carlo VIII, 96; grave situazione della cittá, 101; Carlo VIII tratta per la sua entrata in città, 102; sua entrata, 103; dibattiti fra il re e la cittá e accordo, 104-5; reazione contro i medicei e riforma dello stato, 106 e sgg.; il Savonarola, 108 e sgg.; creazione del Consiglio grande, 110; del Consiglio degli ottanta, 110; si delibera il diritto di appello al Consiglio grande, 111; guerra contro Pisadiversi luoghi perduti, 111-2; arrivo del card. di San Malò, 113; cerca l'amicizia del re di Francia, 114; malumore contro gli accoppiatori e loro rinunzia, 115-5; nuovi accordi col re di Francia, 119; arrivo di mons, di Lilla, 120; danni recati alla città dalla mancata fede di Carlo VIII, 120; diversi umori in città per le prediche del Savonarola, 121 e sgg.; congiura contro il governo popolare, 125; cattiva situazione di Firenze di fronte agli altri Stati italiani, 127; sua fedeltá a Francia, 128; trattative con Massimiliano, 128-9; gonfalonierato di Francesco Valori, 130 e sgg.: complotto per rimettere Piero de' Medici, 132 e sgg.; agitazioni per il Savonarola - condizioni e lotte interne della cittá, 133 e sgg.; ancora del complotto per Piero, 138 e sgg.; si arrestano cinque cittadini de' maggiori e si nomina una pratica di dugento a giudicarli, 139-10; sono condannati ed è negato loro l'appello, 141 e sgg.; Francesco Valori rimane capo della città, 145; si ordina al Savonarola di cessare la predicazione, 146; la prova del fuoco, 148 e sgg.; rivolta popolare e uccisione di Francesco Valori, 151; arresto del Savonarola - processo e condanna di lui, 153 e sgg.; si decide di aggiungere ad ogni ambasciatore un deputato degli ottanta, 161; trattative per l'impresa di Pisa, 161-2; rotta di Santo Regolo, 163; nuova spedizione, 164 e sgg.; guerra in Casentino, 167-8; malumore contro Paolo Vitelli e il duca di Milano, 168; pratiche di accordo, 169-70; lodo del duca di Ferrara, 175; malcontento della città, 176 e sgg.; nuova impresa contro Pisa, 179 e sgg.; incertezza nei riguardi del

duca di Milano, 181; insuccesso dell'impresa di Pisa, 182-3; si fa arrestare Paolo Vitelli, 183; viene giustiziato, 184; si fa una legge per vedere i conti delle spese, 187-8: accordi col re di Francia, 191; malumori contro Gian Battista Ridolfi, 192; si istituisce la decima scalata, 194; si rifiutano le domande del duca Lodovico, 196; intese col re di Francia, 198; nuova impresa contro Pisa, 200 e sgg.; malumore contro il re di Francia, 201; opinioni varie sulle fazioni pistoiesi, 204 e sgg.; vani tentativi di riformare lo stato, 208 e sgg.; timore che vi ispira il Valentino, 212; oneroso accordo con lui, 213: la cittá si rivolge per protezione al re di Francia, 214; manda ambasciatori al re, 216; accordo con gli ambasciatori del re venuti in città, 218; si fanno provvedimenti finanziari e si crea il Consiglio di giustizia, 219; si ritenta l'impresa di Pisa, 221 e sgg.; rivolta di Arezzo, 224 e sgg.; si ricorre al re di Francia, 227; energici provvedimenti della Signoria, 231-2; tentativi di accordo del Valentino e del Papa, 233; si riottiene Arezzo, 234; si rimettono i Panciatichi in Pistoia e si recupera la cittá, 236-7; istituzione del gonfalonierato a vita, 238 e sgg.; nomina di Piero Soderini, 250; trattative col Valentino e coi collegati contro di lui, 252; situazione della città, 252-3; si dichiara di star neutrali o col Papa, 255; vane trattative col Papa, 257; si assoldano truppe francesi, 258; disegno di una unione con Siena

e Bologna, 260; si muove contro Pisa, 260; si lascia sfuggire l'occasione di avere Faenza, 267; manda ambasciatori a Giulio II, 268; si rende Citerna al Papa, 268; politica di Piero Soderini, 270 e sgg.; divisioni nella cittá, 273; nuova azione contro Pisa, 273 e sgg.; disegni di restaurazione medicea, 275; grande carestia, 276; vittoria dei pisani, 276; preparativi di difesa, 277; vittoria contro l'Alviano, 278; dissensi circa l'impresa di Pisa, - si decide il nuovo attacco, 278-9; costretti a togliere il campo, 280; si inizia la preparazione di milizie regolari, 281-2; partenza di Bernardo Rucellai, 283; tentativi di riforme finanziarie, 286 e sgg.; scandalo della moglie del Mannelli, 287 e sgg.; si forniscono soldati a Giulio II, 290; si mandano oratori al re d'Aragona, 201; oratori a Roma e a Napoli, 293; oratori al re di Francia, 294; letizia per la sua vittoria di Genova, 295; dispiacere per la partenza del re d'Aragona, 297; dibattito per l'invio di oratori all'imperatore, 297 e sgg.; si manda il Machiavelli, 302; pratica per la cessione dell'arcivescovado, 305-6; Signoria ostile al gonfaloniere, 306; nonostante le opposizioni si decide di dare il guasto a Pisa, 307 e sgg.; accordo col re di Francia, 308 e sgg.; azione contro Pisa, 310 e sgg.; accordo coi lucchesi, 311 e sgg.; nomina di Cosimo de' Pazzi ad arcivescovo, 319-20; ricordata la cacciata di Piero, 321; nuova simpatia per i Medici, 321 e sgg.; questione del

matrimonio di Filippo Strozzi, 326 e sgg.; continua l'azione contro Pisa, 332 e sgg.; trattative e accordo col re di Francia, 335-6; impresa di Pisa, 337 e sgg.; tranello di Alfonso del Mutolo, 340 e sgg.

Fiume, presa dai veneziani, 304. Fiume Morto, i fiorentini vi costruiscono un bastione, 338, 340. Fivizzano, si dá a Firenze, 29; occupata da Carlo VIII, 94; ricordato il suo acquisto, 100; perduta da Firenze e acquistata dai Malaspina, 112.

Fracasso e Fracassa, v. Sanseverino (da) Gaspare.

Francescani, ostili al Savonarola, 123; molti di essi cacciati dal Valori, 130; alla prova del fuoco contro il Savonarola — non accettano che fra Domenico porti seco il Sacramento, 150; ricordati, 154.

Francesco d'Antonio di Taddeo, de' difensori di Piero de' Medici contro Luca Corsini, 96; fautore del Savonarola, 124: gonfaloniere di giustizia, convoca la Pratica per la rivolta di Arezzo, 225. Francesco (fra') di Puglia, sfida il Savonarola alla prova del fuoco, 148.

Francesi, muovono contro il ducato di Milano, conquistano diversi luoghi e infine la provincia di Alessandria, constringendo il duca a fuggire — ottengono il Castelletto di Milano, ultimo presidio del duca, 189-90; quelli ch'erano in aiuto del Valentino vanno a Novara, 196; sconfitti da Consalvo sul Garigliano, 268-9; sconfitti in Linguadoca dagli spa-

gnoli, 269; aiutano il duca di Ghelleri in Fiandra, 334.

Franco, contadino dei Panciatichi, capeggia la parte e batte nel contado i Cancellieri, 235-6.

Frangiani Giovanni, zio di Oliverotto, fatto uccidere da lui, 256. Friuli [Friuoli], vi combattono tedeschi e veneziani, 303-4.

### G

Gaddi Taddeo, nominato dei dieci a preferenza del Valori, 130.

Gaeta, assegnata alla Francia, 215; vi si rifugiano i francesi battuti da Consalvo, 259; gli si arrende, 269.

Gaiazzo, v. Caiazzo.

Galilei Alessandro, capitano di Arezzo, preso nella rivolta, 225.

Gallipoli, presa dai veneziani, 60.

Garigliano, presso il fiume i francesi son disfatti dagli spagnoli vi annega Piero de' Medici, 268-9.

Genazzano (da) frate Mariano, v. Mariano.

Genovesi, esclusi dalla lega generale d'Italia conclusa a Napoli, 8; non intervengono alla dieta di Cremona, 58; signori di Pietrasanta, l'aiutano invano contro i fiorentini, 62; favoriscono l'impresa del duca di Lorena, 65; assediano Sarzanello, 67-8; disfatti dai fiorentini, 68; attaccano inutilmente Livorno, 69; ricordati, 71; il re Alfonso tenta toglierli a Francia, 91-2; prendono Sarzana, 120; sovvengono Massimiliano, 129; i fiorentini mandano loro ambasciatore che non aiutino Pisa, 163; vettovagliano Pisa, 274; rivolgimenti interni i ribelli cercano aiuti, 294; si arrendono al re di Francia, 295; repressioni che questi vi fa, 296; ricordati, 304, 309, 311; tentano inviare grano a Pisa ma sono impediti da' fiorentini, 332.

Gentile vescovo di Arezzo, v. Rec-

Gerusalemme, Cosimo vi costruisce edifici, 11.

Ghelleri (duca di), suoi attacchi contro la Fiandra, 334.

Gherardi Francesco, gonfaloniere di giustizia, 178; riesce a fare approvare una provvisione per i danari necessari all'impresa di Pisa, 179; in grande credito a Firenze, 180; commissario a Pisa col Soderini — si ammalano entrambi, 182; sua morte che produce gran dolore a Firenze, 182-3.

Ghiaradadda, ottenuta dai veneziani dopo la fuga di Lodovico Sforza, 190.

Ghinazzano (da) Mariano, v. Ma-riano.

Giacomini Antonio, commissario contro Pisa, 223; dei dieci nominati dopo i fatti di Arezzo, 227; commissario ad Arezzo, 251; commissario contro Pisa, 260; di nuovo commissario contro Pisa, 273; dopo la vittoria sull'Alviano consiglia di andare contro Pisa, 278; ha gran carico per il fallimento dell'impresa, 280; dei difensori di Filippo Strozzi, 327.

Gianfigliazzi Bongianni, mandato al duca d'Urbino per invitarlo capitano de' fiorentini contro Volterra, 25; ordinato di restare commissario al campo col Guicciardini, 26: uno degli esaminatori di Iacopo de' Pazzi, 36; commissario a difendere Monte San Savino, 40; commissario a Pisa con Iacopo Guicciardini — viene verso il Poggio, 44; commissario contro i senesi, 45; degli undici ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54; commissario a Ferrara sconsiglia il duca Ercole di lasciare la città investita dal Sanseverino, 57; commissario contro Pietrasanta — si ammala e muore a Pisa, 62; ricordato, 79.

Gianfigliazzi Iacopo, accompagna Piero de' Medici al colloquio con Carlo VIII, 95; citato per la congiura di Piero, non compare, 139; di quelli che incitati dal Soderini si oppongono alla cessione dell'arcivescovado, 305-6.

Gianni Tommaso, della signoria durante il processo del Savonarola, 156.

Giano della Bella, ricordato, 4.

Giglio Giampaolo, ambasciatore dei lucchesi a Firenze. 314; confinato da Lucca per l'accordo fatto con Firenze, 318.

Ginori Gino, fautore del Savonarola, 124.

Giorgio Benigno, insegna a Firenze, 76.

Giovan Francesco da Tolentino, partecipa alla congiura de' Pazzi, 34-

Giovanni da Tignano, arrestato e condannato al carcere perpetuo — suo vano appello al Consiglio grande, 125-6.

Giovanni (ser) di ser Bartolomeo da Pratovecchio, in gran favore presso Lorenzo, 79; le sue case non saccheggiate, 98; il Savona-rola lo salva da morte, 107.

Giovanni Giovan Battista di Francesco di Tommaso, gonfaloniere di giustizia, 231.

Giovanni [di] Niccolò di Domenico di Cambio, dei Signori, contrario all'appello dei condannati per il complotto di Piero de' Medici, 142.

Girolami Francesco, contrario all'appello dei condannati nel complotto per Piero de' Medici, 142; degli ambasciatori a Giulio II, 268.

Giugni Andrea, ricordato, 135.

Giugni Bartolomeo, de' venti accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; ostile al Savonarola, 123.

Giugni Bernardo, ambasciatore a Milano dopo la morte di Francesco Sforza — scrive a Firenze domandando un prestito per Milano, 16.

Giugni Pippo, della signoria creata dopo l'arresto del Savonarola, 156.

Giulio II, sua elezione, 267; trattiene prigioniero Cesare Borgia, 268; sua intesa con Ascanio Sforza - lo assolve dal giuramento di tornare in Francia, 274; sua irritazione contro i veneziani - si muove per riconquistare Bologna - prende Perugia - chiede aiuto a Firenze, 290; scomunica i Bentivogli e riconquista Bologna, 291; avuto avviso della venuta del re di Francia torna a Roma, 292-3; richiesto di aiuto dai ribelli di Genova, 294; suo segreto rammarico per la resa di Genova, 295; manda un suo legato in Germania, 297-8; ricordato, 301; non dá danari a Massimiliano, 303; ricordato, 304; cede alle richieste della signoria contrarie alla cessione dell'arcivescovado, 306; consente alla nomina di Cosimo de' Pazzi, 320; breve a favore di Filippo Strozzi a risposta della signoria, 329-30; riservatogli di entrare nella lega del re di Francia, del re di Spagna e di Massimiliano, 334.

Giustini Lorenzo, governa per la Chiesa Cittá di Castello — partecipa alla congiura de' Pazzi, 33; prima del giorno designato va a Cittá di Castello, 34; spodestato dai fiorentini, 56.

Gondi Bernardo di Carlo, degli otto che giudicano Filippo Strozzi, 331.

Gondi Federigo di Giuliano, della signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 330.

Gonzaga Federigo I, marchese di Mantova, mandato col duca di Ferrara nel senese contro il duca d'Urbino, 44; col duca Ercole conquista Casole — contesa dei suoi uomini con quelli del duca Ercole, 45; mandato nel perugino, 46; richiamato a Milano, 47; interviene alla dieta di Cremona, 58.

Gonzaga Francesco cardinale, interviene come legato del Papa alla dieta di Cremona — si trasferisce a Ferrara, 58.

Gonzaga Gian Francesco III, marchese di Mantova, capitano della lega contro Carlo VIII, 114; decide di dar battaglia sul Taro, 117; mandato dai veneziani contro i francesi nel napoletano, 118; al soldo del duca di Milano, 164; lascia il duca, 180: ricordato, 221, visita il re di Francia, 235; condotto da Firenze, poi annullata la condotta, 252; richiesto per l'esercito francese, 261; passa da Firenze, 265; si ammala e torna a Mantova, 268; non accetta il soldo di Firenze, 277.

Gonzaga Ridolfo, dei condottieri della lega contro Carlo contrari a dar battaglia sul Taro — muore nel combattimento, 117.

Gorizia, presa dai veneziani, 304. Granata, assegnata a Filippo di Borgogna, 289.

Gran Turco, v. Maometto II. Gravina (duca di), v. Orsini Francesco.

Guadagni, dei capi del governo oligarchico, 3.

Guadagni Bernardo, gonfaloniere di giustizia nel 1433, 3.

Gualterotti Francesco, raffrena con altri il popolo alla cacciata di Piero - annunzia l'abolizione delle monete bianche, 98; fautore del Savonarola, 123; ambasciatore a Milano, 127; Lamberto dell'Antella gli scrive proponendo rivelazioni sul complotto di Piero, 139; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto, 141; de' fautori di Francesco Valori, 145; dei cittadini incaricati di praticare accordo tra francescani e domenicani per la prova del fuoco, 150; oratore a Roma, 162; degli ambasciatori a Milano a Luigi XII, 191; lo segue in Francia, 192; dei capi della fazione favorevole ai Caucellieri, 205; dei dieci di balia, 206; oratore segreto a Pandolfo

Petrucci - le sue trattative falliscono, 229; degli oratori a Luigi XII in Asti, 232; ricordato, 252; dei fautori di Pier Soderini, poi suo nemico, 271; contrario alla nomina di Micheletto, 281; dei contrari all'aiuto chiesto da Giulio II, 290; oratore al re d'Aragona, 292; favorevole all' invio di ambasciatori a Massimiliano, 300; degli incaricati di trattare con l'ambasciatore del re di Francia, 309; ritiene da rompere le trattative col re, 309; dei contrari al guasto di Viareggio, 314; non partecipa alle trattative coi lucchesi essendo assente, 315; dei contrari a dare l'assalto a Pisa, 342.

Gualterotti Gualterotto, incitato da Piero Capponi contro Piero de' Medici, 95.

Gualterotti Piero, gonfaloniere di giustizia; non aiuta Librafatta contro i pisani, 202; ricordato, 204.

Guasconi Giovacchino, oratore a Carlo VIII, 121; fautore del Savonarola, 124; gonfaloniere di giustizia - ordina coi Signori l'arresto del Vitelli, 183; acquista gran credito dalla morte del Vitelli, 187; fa votare una legge di sindacato delle somme spese e ne è colpito egli stesso appena escito di carica, 187-8; dei dieci di balía, 206; ricordato, 240; dei tre scelti nel primo scrutinio per il gonfalonierato a vita, 250; di quelli che incitati dal Soderini si oppongono alla cessione dell'arcivescovado, 305-6.

Guasconi Giovan Battista, degli otto — va a Siena per esaminare il famiglio uccisore della Mannelli, 288.

Guicciardini Iacopo di Piero di Luigi, fautore di Piero de' Medici, 15; ambasciatore a Venezia e a Milano, 17: ambasciatore a Paolo II, 20; in sostituzione di Otto Niccolini, ambasciatore a Roma per la lega contro i turchi - rimane solo ambasciatore, 23; commissario generale contro Volterra, 25; riacquista il contado in attesa del duca d'Urbino eletto capitano, 26; mandato con Antonio Ridolfi a prender possesso di Fivizzano, 29; commissario dell'esercito fiorentino con Luigi - ordinato di trasferirsi in Val di Chiana, 40; commissario a Pisa col Gianfigliazzi - va nell'Aretino, 44; commissario contro Pietrasanta, 61; ambasciatore a Milano, 65; commissario alla difesa di Sarzanello, 68; commissario a Pisa per difendere Livorno - commissario a Livorno per onorare Isabella d'Aragona, 64; della balia dei diciassette - muore e viene sostituito dal figlio Piero, 70; ricordato, 79.

Guicciardini Luigi di Piero di Ghino, gonfaloniere di giustizia nel 1378, 1.

Guicciardini Luigi di Piero di Iacopo, della signoria che approva le sanzioni contro lo Strozzi e ne ha gran carico, 328-9; della signoria che rimanda agli otto tale pratica, 330.

Guicciardini Luigi di Piero di Luigi, fautore di Piero di Cosimo, 15; ambasciatore a Milano dopo la morte di Francesco Sforza scrive a Firenze domandando un prestito per Milano, 16; ambasciatore a Milano, 18; di nuovo ambasciatore quivi insieme col Soderini dopo la morte di Galeazzo — richiamato a Firenze, 28; commissario dell'esercito fiorentino con Iacopo, 40; ambasciatore a Venezia — scrive a Firenze non doversi aspettare aiuto di lá, 49; degli undici ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54; ricordato, 79.

Guicciardini Piero di Iacopo di Piero, eletto in luogo del padre nella balia dei diciassette, 70; eletto ambasciatore a Roma per il caso che Innocenzo VIII muoia - poiché questi guarisce non va - nominato dei consoli di mare a Pisa, 71; ambasciatore fiorentino a Milano, 88; della Pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze - qualche volta si oppone a Piero, 91; degli ufficiali fiorentini a Pisa - costretto a fuggirne, 99; dei dieci di balia contro Pisa, 107; ricordato, 108; moderato fautore dei Savonarola, 123; rifiuta di andare ambasciatore a Massimiliano, 128; accompagna Paolo Vitelli a Firenze, 133; dei deputati a pacificare lo stato, 133; favorevole all'appello dei condannati nel complotto per Piero de' Medici, 142; minacciato da Carlo Strozzi, rimane fermo nel suo voto, 142; mandato dai dieci al campo di Pisa, 164; commissario contro Pisa, 167; sostituisce Giovanni Manetti, defunto, nei dieci - l'aumento della condotta di Rinuccio è fatto a sua insaputa, 173; dei capi della fa-

zione favorevole ai Panciatichi, 204; dei dieci nominati dopo i fatti di Arezzo, 227; ricordato, 240; favorevole al gonfaloniere a vita, 246; designato oratore al Valentino rifiuta, 247; contrario alla nomina di Micheletto, 281; dei favorevoli all'aiuto chiesto da Giulio II, 290; eletto ambasciatore a Massimiliano, 298; opinione che di lui ha Piero Soderini, 299; sostiene l'invio degli ambasciatori, 299-300; degli incaricati di trattare con l'ambasciatore del re di Francia - favorevole all'accordo, 309; dei contrari al guasto di Viareggio, 314; dei cittadini incaricati di trattare cogli ambasciatori lucchesi, 315; favorevole alle loro proposte - per una lega di un anno con essi, 316; accetta e sostiene la lega di tre anni eletto ambasciatore a Lucca rifiuta, 318; sconsiglia Piero Soderini dal presentare un partito contro lo Strozzi, 330; dei contrari a dare l'assalto a Pisa, 342. Guicciardini Piero di Luigi di Piero, favorisce il ritorno di Cosimo, 3.

Guidotti Antonio da Colle, incaricato dal Petrucci di proporre accordi a Firenze, 229; inviato a Siena, 252.

Guiducci Francesco, dei signori che ordinano l'arresto di Paolo Vitelli, 183.

## Ι

Iacopo (ser) di Martino, cancelliere della mercanzia, amico dei Salviati, fatto cassare da Pier Soderini, 272. Imbalt (Imbault), capitano francese — suoi accordi con Vitellozzo, 234.

Imola (e Forli), appoggia la lega contro Venezia, 18; desiderata da Lorenzo de' Medici, comprata da Sisto IV e data a Girolamo Riario, 31; governata da Caterina Sforza per i figli di Girolamo, 136; tolta a Caterina da Cesare Borgia, 193; ricordata, 211; i fiorentini vi mandano ambasciatori a Cesare, 252; ricordata, 262; si da al Papa, 267.

Impou [Empò], punito dal re di Napoli per avergli trattato contro, 67.

Inghirlani Baldo, difende il Savonarola, 133.

Ingrati (degli) Carlo, mandato dal duca Lodovico in aiuto de' fiorentini, 164.

Innocenzo VIII, eletto papa, 61; assolda Roberto da Sanseverino per aiutare i ribelli del re di Napoli, 63; chiama il duca di Lorena contro re Ferdinando, 65; i fiorentini ricusando aiuto al duca danno colpa al Papa della lega e della guerra, 65-6; fa pace con la lega, 66; sua stretta amicizia con Firenze e Lorenzo - dá a un figlio in sposa la figlia di Lorenzo e fa cardinale Giovanni, 67; si ammala gravemente - guarisce, 70-1; ricordato, 72, 74; manda ambasciatori a onorare Piero de' Medici dopo la morte di Lorenzo, 83; muore, 86; ricordato,

Isabella di Castiglia, sua morte la figlia, moglie del duca di Borgogna, eredita parte del regno, 281. Ischia, temporaneo rifugio di Federigo d'Aragona — da lui ceduta ai francesi, 215.

Italia, la venuta di Carlo VIII rompe la sua unione, 93.

Iustini Lorenzo, v. Giustini.

# L

Ladislao, re di Napoli, fa guerra a Firenze, 2.

Lagoscuro, bastione disputato fra il duca di Calabria e Roberto da Sanseverino, 59.

Lampognano (da) Giovanni Andrea, uccide Galeazzo Sforza, 27.

Lancre, capitano francese — suoi accordi con Vitellozzo, 234.

Lanfredini Giovanni, favorito di Lorenzo de' Medici, 78.

Lanfredini Iacopo, degli ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54.

Lanfredini Lanfredino, fautore del Savonarola, 123; de' Signori, 146; dei dieci che si oppongono alla condotta dei Colonna, 277; favorevole all'invio di ambasciatori a Massimiliano, 298; suoi traffici coi lucchesi, 313.

Lante (del) Francesco, autore di una falsa pratica d'intesa fra i pisani e Firenze, 308.

Lascari Costantino, insegna greco a Firenze — mandato da Lorenzo in Grecia a cercar libri antichi, 76; mandato da Luigi XII ambasciatore a Venezia, 261.

Lenzi Lorenzo, dei dieci di balia contro Pisa, 107; eletto gonfaloniere di giustizia, 116; fautore del Savonarola, 123; degli ambasciatori a Milano a Luigi XII, 191; lo segue in Francia, 192; sue imprudenti richieste al re, 198.

Lenzi Piero, fautore del Savonarola, 123.

Leoni Piero, medico di Lorenzo de' Medici, si uccide dopo la sua morte, 73.

Lepanto, tolta dai turchi ai veneziani, 190.

Librafratta, v. Ripafratta.

Lilla (mons. di), v. Dumas Gio-vanni.

Linguadoca, il re di Francia vi manda soldati contro gli spagnoli, 261.

Lione, sede di una delle case mercantili di Lorenzo, 76.

Lioni Roberto, gonfaloniere di giustizia, partigiano di Piero, 17. Liverotto, v. Oliverotto.

Livorno, si incaricano i consoli di mare di fortificarla, 71; Piero de' Medici ne consegna la fortezza a Carlo VIII, 95, 96, 99; resta in possesso del re durante l'impresa di Napoli, 105; i legni di Massimiliano vi sono rotti da legni francesi, 129; ricordata, 199; ne giunge notizia degli aiuti genovesi ai pisani, 332.

Lodi (pace di), 8.

Lorena (duca di), chiamato dal Papa all'impresa di Napoli chiede aiuto a Firenze, 65.

Lorini Antonio, dei difensori di Piero de' Medici contro Luca Corsini, 96.

Lorini Pellegrino, degli otto, va a Siena per esaminare il famiglio uccisore della Mannelli, 288.

Lotti Giovanni di Ridolfo, de' Signori, contrario al Soderini, 306. Luca di Tommaso, de' Signori, contrario all'appello dei condannati per il complotto di Piero de' Medici, 142.

Lucca, minacciata dall'acquisto fiorentino di Pietrasanta, 62; la ricompra dal re, 120; Lorenzo Lenzi la chiede per Firenze a Luigi XII, 198; costretta a darsi alle truppe del re, 199; ricompra Pietrasanta da Luigi XII, 201; vettovaglia Pisa, 274; disegni fiorentini contro di essa, 279; ricordata, 309; suoi precedenti rapporti con Firenze, 311 sgg.; inizia nuove pratiche di accordo, 314 e sgg.; accetta la lega con Firenze per tre anni - ratifica l'accordo ma confina gli ambasciatori che l'hanno fatto, 318; aiuta furtivamente Pisa, 337; ricordata, 340.

Luiano, stanza di Piero de' Medici nella venuta del Valentino in Toscana, 212.

Luigi XI, ha ai suoi servizi Galeazzo Sforza, 15; dopo la congiura dei Pazzi, favorisce Firenze con lettere minacciose al Papa, 44; ricordata la sua amicizia per Lorenzo, 74.

Luigi XII, succede a Carlo VIII—
sue pretese al ducato di Milano
e al regno di Napoli — ripudia
la moglie e sposa la vedova di
Carlo, mediante accordo col Papa,
160; riceve ambasciatori dal Papa
e da Firenze, 161; pensa all'impresa di Milano e Napoli, incitato dal Papa, 169; suo accordo
col Papa e i veneziani e patti di
esso, 171; prepara impresa contro Milano, 180; insiste perché
Firenze si dichiari, 181; ricordato, 186; ottiene tutto il ducato di
Milano — vuole che Cremona,

secondo i patti, sia de' veneziani, 190; sue trattative con Firenze viene in Italia, - dopo molte difficoltá stringe accordo con Firenze, 191; aiuta Cesare Borgia a conquistare Imola e Forli, 193; ricordato, 195; si prepara a recuperare Milano, aiutato di denari da Firenze, 196; Firenze lo richiede di mandar gente per l'impresa di Pisa, 198; trattative, 198-199; manda un esercito per aiutare Firenze a prender Pisa, 199; dissidio fra il re e Firenze - richiama i suoi, tenendo Pietrasanta che poi vende a Lucca, 201; tratta aspramente l'ambasciatore fiorentino - è sospettato autore della incursione del Valentino si accorda con Spagna per dividersi il regno di Napoli, 214; sua opera perché abbia luogo il matrimonio di Lucrezia Borgia con Alfonso d'Este - suoi accordi con Massimiliano e Filippo di Borgogna — sua cattiva disposizione contro Firenze che cerca placarlo, 216; le trattative di Firenze con Massimiliano lo inducono a stringere l'accordo, 218; ricordato, 221; irritato per i fatti di Arezzo ordina che si aiutino i fiorentini, 227-8; sue proteste e minaccie al Papa, ai Vitelli, agli Orsini e a tutti gli avversari di Firenze, 228; ricordato, 230, 231; scende in Italia - ad Asti riceve gli oratori fiorentini, 232; manda mons, de la Tremouille in Toscana, 233; costringe Vitellozzo a restituire tutto, ma esige da Firenze diversi pagamenti, 234; a Milano riceve quasi tutti i signori d'Italia, 235; richiesto

da Firenze di lasciare truppe in Toscana - torna in Francia, 247; suo sdegno contro Vitellozzo - suo accordo col Valentino e col Papa, 249; Firenze attende la sua decisione dopo che il Valentino ha perso Urbino, 252; ricordato, 254, incarica Chaumont di dare aiuto al Valentino, 255; Firenze aspetta sue decisioni prima di accordarsi col Papa, 257; persuade Firenze ad assoldare il Balí di Caen, 258; si accinge a recuperare il regno di Napoli - suo urto col Papa e Valentino - successivo accordo, 259; diffidando dei Borgia disegna una unione degli stati toscani con Bologna - fa tornare il Petrucci a Siena, 260; manda un esercito in Italia - cerca di prevenire l'accordo del re di Spagna dei veneziani e dei Borgia, 261; dopo le vittorie spagnole decide di intervenire di persona in tutte le imprese, 269; gravemente malato, sposa la figlia al duca di Angoulême, 274; sua guarigione, 276; fa lega con Ferdinando e gli cede ogni diritto sul regno di Napoli, 289; promette aiuto a Giulio II, 290; vantaggi che gli dá la morte di re Filippo - annunzia al Papa la sua venuta in Italia, 292; suo intervento nei fatti di Genova - viene in Italia, 294; Genova gli si arrende - timore che di lui hanno i veneziani, 295; per non tirarsi addosso i veneziani e i tedeschi, lascia l'Italia dopo aver visto a Savona il re di Napoli, 296; suoi preparativi contro la minaccia tedesca, 297-8; ricordato, 299, 300, 301, 302; chiede a Firenze aiuti di soldati che gli sono negati — suo accordo coi veneziani — li aiuta di soldati, 303; sue spese, 304; ricordato, 307, 311; sue pratiche per un accordo con Firenze, 309-10, 313; dubbi sul suo atteggiamento circa Pisa, 332; sua pace e accordi con Massimiliano e il re di Spagna, 334; prepara esercito contro i veneziani, 335.

Lunigiana, minacciata dall'acquisto fiorentino di Pietrasanta, 62; invasa da Carlo VIII, 94; le terre fiorentine passano ai Malaspina, 112.

#### M

Machiavelli Niccolò di Alessandro, dei Signori che ordinano l'arresto di Paolo Vitelli, 183.

Machiavelli Niccolò (di Bernardo), inviato al Valentino, 252; Piero Soderini vorrebbe mandarlo ambasciatore a Consalvo invece dell'Acciaiuoli, 277; per conto del Soderini interroga i principali cittadini sulla nomina di Micheletto, 281; persuade il Soderini a creare milizie cittadine, 282; sua nomina come inviato all'imperatore annullata, 297; viene mandato, 302; in campo contro Pisa — suo vano incontro a Piombino coi rappresentanti di Pisa, 333.

Magione (Perugia), i collegati contro il Valentino vi tengono dieta, 251.

Malaspina (marchesi), acquistano le terre fiorentine di Lunigiana e Fivizzano, 112.

Malaspina Spinetta, marchese di

Fivizzano, muore senza eredi, 29.

Malatesta, *canonico*, si fa frate nell'ordine del Savonarola, 158.

Malatesta Pandolfo, lascia Rimini prima che sia assalita dal Valentino, 211; torna a Rimini — la vende ai veneziani, 267.

Malatesta Roberto, minacciato dal Papa di perdere Rimini - riceve soldo e protezione a Firenze gli sono inviati aiuti dalla lega, 19; condotto capitano dai fiorentini, 43; va nell'Aretino, 44; sua grande vittoria in quel di Perugia, 45; gli si manda il marchese di Mantova, 46; sua rivalitá con Costanzo di Pesaro, 48; passa a servizio de' veneziani con licenza di Firenze, 51-2; capitano de' veneziani contro il duca Ercole, 55; mandato da' veneziani a difesa del Papa batte Alfonso di Calabria a Campo Morto - muore, 56.

Malatesta Sigismondo, escluso dalla lega generale d'Italia conclusa a Napoli, 8.

Malegonnelle Antonio, della pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91; fautore del Savonarola, 123; ambasciatore stanziale a Roma, 171; nell'elezione al gonfalonierato gli viene preferito Giovan Battista Bartolini, 207; ambasciatore al cardinale di Rouen, 216; dei tre scelti nel primo scrutinio per il gonfalonierato a vita, 250; degli ambasciatori a Giulio II, 268; si oppone a una nuova gravezza proposta dal Soderini, 286; dei giudici incaricati di esaminare il Mannelli, 288; accusato di parzialità - sua morte, 289.

Malespini, v. Malaspina.

Malfi, v. Amalfi.

Manetti Antonio, ricordato, 135.

Manetti Giovanni, essendo dei dieci, muore ed è sostituito da Piero Guicciardini, 173.

[Manfredi] Astorre II, signore di Faenza, passa a' veneziani, 18.

Manfredi Astorre III, fanciullo signore di Faenza, protetto dai veneziani, assalito inutilmente dal Valentino, 207; presa Faenza è violentato e ucciso dal Valentino, 211.

Mannelli Alessandro di Leonardo, accusato della morte della moglie uccisa da un suo famiglio, 287; arrestato, liberato poi novamente arrestato e finalmente assolto, 288.

Mannelli Francesco, difende il fratello accusato della morte della moglie, 287.

Mannelli Guido, degli otto godenti, 107.

Mantova, vi tiene una dieta Lodovico Sforza, 164.

Mantova (marchesi di), v. Gonzaga. Maometto II [Gran Turco], suoi rapporti con Lorenzo de' Medici, 74; questi gli manda ambasciatore Andrea de' Medici, 78.

Marcello, v. Adriani.

Marciano (da) Pirro, v. Pirro.

Marciano (da) Rinuccio, v. Rinuccio.

Margherita, figlia di Massimiliano imperatore, induce il padre a trattare con la Francia, 334.

Mariano (fra) da Genazzano [Ghinazzano], mandato da Piero de' Medici a Firenze a predicare contro il Savonarola, 138; ricordati i suoi rapporti con Niccolò Ridolfi, 139. Marignolli Piero, podestá di Arezzo, preso nella rivolta, 225.

Mariscotti Agamennone, fatto uccidere da Giovanni Bentivogli, 212.
Marradi, difesa contro i veneziani, 166.

Martelli Braccio, dei fiorentini incaricati di trattare con Carlo VIII, 105; de' venti accoppiatori per la riforma del governo, 106; ostile al Savonarola, 123; ambasciatore a Genova, 163; favorevole alla proposta di punire Paolo Vitelli, 183; ricordato, 324.

Martelli Francesco di Roberto, detto il Tinca, citato per la congiura di Piero de' Medici, non compare, 139.

Martelli Lorenzo, suoi maneggi negli ottanta circa la nomina di un ambasciatore a Lucca, 318.

Martelli Piero di Braccio, dei nuovi amici di Giuliano e Giovanni de' Medici, 324.

Marti, preso da' fiorentini, 112.

Martini Luca, propone alla Signoria che si rigetti la domanda di appello dei condannati nel complotto per Piero de' Medici, 141.

[Maruffi] fra Silvestro, arrestato col Savonarola, 153; esaminato dai commissari del Papa — condannato e giustiziato, 156; breve cenno di lui, 159.

Massa di Maremma, disegni fiorentini per prenderla, 279.

Massimiliano [Massimiano] imperatore, nella lega contro Carlo VIII, 114; chiamato dalla lega viene in Italia, 128; riceve a Pisa oratori fiorentini e li rimanda al legato del Papa, 128; dopo la rotta delle sue navi a Livorno torna in Germania, 129; favorevole alla

restituzione di Pisa ai fiorentini, 162; ricordato, 197; suoi accordi con Luigi XII e Filippo di Borgogna, 216; raffreddatosi col re manda ambasciatori a Firenze, 218; ricordato, 259; si prepara a venire in Italia, 290; la morte di re Filippo glielo impedisce, 292; richiesto d'aiuto dai ribelli di Genova, 294; manda aiuti ai veneziani, 295; si prepara a venire in Italia, 297; ricordato, 299, 300, 301; sue richieste di denari, 302; sue lettere ad Alamanno Salviati - impresa contro i veneziani, 303; accordo con essi, 304; precedenti della sua impresa, 304-5; ricordato, 307; dopo la tregua co' veneziani va in Fiandra - sua pace e accordi col re di Francia e il re di Spagna, 334.

Matteo da Capua, mandato a difendere il perugino, 45.

Mazzinghi Domenico, fautore del Savonarola, 123; gonfaloniere di giustizia, 124.

Mazzinghi Ugolino di Giuliano, della Signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 330.

Medici, entrano in Casentino co' veneziani, 167; loro caduta, 197; loro pratiche col re e col Papa, 217-8; lasciano la Toscana, 234; ricordati, 253; sospetto che Bernardo Rucellai tratti con essi, 283; azione dei loro amici nel processo contro il Mannelli, 288.

Medici Andrea, dello il Butta, favorito di Lorenzo. Cade in disgrazia — mandato ambasciatore al Gran turco, 77-8.

Medici (de') Antonio, degli ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54. Medici (de') Averardo, confinato con Cosimo a Venezia, 3.

Medici (de') [Clarice] di Piero, suo matrimonio con Filippo Strozzi, 325 e sgg.

Medici (de') Contessina, sposa di Piero Ridolfi, 143.

Medici (de') Cosimo di Giovanni, succede al padre come capo della sua fazione - arrestato e confinato a Venezia dal governo degli oligarchi - rimesso in Firenze capo del governo, 3; suo governo, 3 e sgg.; sostiene Francesco Sforza contro i veneziani, 6; contrario ad una politica di repressione finche dura la minaccia di re Alfonso, 9; dopo la morte di questi restringe il governo, 9-10; decide la neutralità di Firenze nella guerra contro re Ferdinando, 10; muore, 11; suo ritratto, 11-2, ricordato, 17, 77; suo confronto con Lorenzo il Magnifico, 80-1; ricordato, 108.

Medici (de') Gian Marco, ambasciatore de' lucchesi a Firenze, 314, 317; confinato da Lucca per l'accordo fatto con Firenze, 318.

Medici (de') Giovanni di Bicci, capo della fazione avversa agli Uzzano ed Albizzi, 3.

Medici (de') Giovanni di Lorenzo, fatto cardinale, 67; non ancora pubblicato, 71; riceve il cappello, 80; tenta invano di impedire la cacciata di Piero — fugge da Firenze, 97; la sua casa a Roma ritrovo di fiorentini, 130, 323; Vitellozzo occupa luoghi di Toscana in nome di Piero e suo, 229-30; appoggia in conclave il d'Amboise, 266; disegno di Ascanio Sforza per rimetterlo in Firenze,

275; ricordato, 277; ottiene dal Petrucci che arresti e torturi il famiglio uccisore della moglie del Mannelli, 288; opera l'accordo fra l'arcivescovo Orsini e il Capponi, 305; fa dare l'arcivescovado a Cosimo de' Pazzi, 319; va riconquistando la benevolenza dei fiorentini, 323; annunzia di voler maritare la figlia di Piero, 325; sparge la falsa voce di averla promessa a Francesco Pitti, 326.

Medici (de') Giovanni di Pierfrancesco, col fratello presta a Lorenzo di Piero — questi assegna loro Cafaggiuolo e i beni di Mugello, 76; tratta con Lodovico Sforza contro Piero — arrestato — confinato a Castello, 90; fugge a Milano, 92; ricordato, 98; col fratello tenuto capo dai partigiani dello stato stretto, 135; sposa Caterina Sforza, 135-6; ricordato, 143; muore, 164; ricordato, 284, 289.

Medici (de') Giuliano di Lorenzo. ricordato, 80; alla cacciata di Piero fugge da Firenze, 97; colpito da taglia, 167, 322; si riduce co' veneziani in Bibbiena, 167-8; in Francia per incitare il re contro Firenze, 217; disegno di Ascanio Sforza per rimetterlo in Firenze, 275; suoi favori ai fiorentini che vanno a Roma — ne va riconquistando la benevolenza, 323-4.

Medici (de') Giuliano di Piero, nominato, 20; di ostacolo ai disegni dei Pazzi, 32; in voce di sposare una figlia del signore di Piombino, 33; ucciso dai Pazzi, 34; ricordato, 37.

Medici (de') Lorenzo di Giovanni,

confinato con Cosimo a Venezia, 3.

Medici (de') Lorenzo di Pierfrancesco, col fratello presta a Lorenzo di Piero - questi assegna loro Cafaggiuolo e i beni di Mugello, 76; tratta con Lodovico Sforza contro Piero - arrestato confinato a Castello, 90; fugge a Milano, 92; ricordato, 98; de' venti accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; segretamente contrario al nuovo governo popolare, 109; degli ambasciatori a Carlo VIII dopo la vittoria di Napoli, 114; ostile al Savonarola, 123; prende le armi contro Piero, 133; dei deputati a pacificare lo stato, 134; col fratello tenuto capo dai partigiani dello stato stretto, 135; ricordato, 143; degli ambasciatori a Luigi XII, 161; commissario in Casentino, 171; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri, 205; ira popolare contro di lui, 212; sua morte, 272; ricordato, 284, 289. Medici (de') Lorenzo di Piero (il

Magnifico), ricordato, 5; succede al padre nel governo, 20-1; raffrena Tommaso Soderini e favorisce altri di poco credito, 24-5; insiste per avere le allumiere dei volterriani, 25; suo governo in Firenze, 30; sospetta de' Pazzi — li prega invano di non dare a Sisto IV i denari per l'acquisto di Imola, 31; impedisce ai Pazzi di ricevere l'ereditá di una Borromei - impedisce a Francesco Salviati di ottenere l'arcivescovado di Firenze e lo fa dare a Rinaldo Orsini, 32; ferito in Santa Liberata - ricondotto salvo a casa, 35; vantaggi

che trae dalla congiura de' Pazzi, 37-8; riforma gli otto di balía, 42; comunica a una Pratica di quaranta cittadini la sua intenzione di recarsi a Napoli, 50; dopo partito, da San Miniato comunica il suo disegno alla Signoria - s'imbarca a Livorno sulle galee del re, 51; malumori a Firenze contro di lui, 52; a Napoli ottiene la pace dal re - torna a Firenze, 53; interviene alla dieta di Cremona, 58; incerto se debba riaccostarsi alla casa di Francia, 66, sua amicizia con Innocenzo VIII; - dá sua figlia in sposa al figlio del Papa, 67; suo sdegno contro Nero Cambi - della balia dei diciassette, 70; sue decisioni per rassettare Pisa, 71; muore, 72; suo ritratto, 73 e sgg.; suo confronto con Cosimo il vecchio, 80-1; ricordato, 84, 95, 96, 101; ricordati i suoi rapporti col Savonarola e la cacciata di Bernardino da Feltre, 108; ricordato, 126, 138; ricordato il suo favore per i Panciatichi, 205; suoi rapporti con Bernardino Rucellai, 284; ricordato, 324, 325, 330, 331.

Medici (de') Lorenzo di Piero di Lorenzo, trattative per il suo ritorno in Firenze — sentenza degli otto contro di lui, 331.

Medici (de') Lucrezia di Lorenzo, moglie di Iacopo Salviati, accusata per il complotto di Piero de' Medici, 139-40; liberata, 145; intermediaria nelle trattative di matrimonio Medici-Soderini, 326; ritenuta uno degli autori del matrimonio dello Strozzi, 327.

Medici (de') Maddalena, sposa Franceschetto Cibo, 67. Medici (de') Pierfrancesco, ambasciatore a Roma per concludere la lega contro i turchi — torna a Firenze, 23.

Medici (de') Pierfrancesco di Lorenzo, promesso sposo di una figlia di Tommaso Soderini, 272.

Medici (de') Piero di Cosimo, succede al padre nel governo, 13; consente che le magistrature sieno tratte a sorte — si oppone all'abolizione del Consiglio del cento, 15; congiura dei suoi avversari per ucciderlo, 16; si salva percorrendo diversa strada da Careggi a Firenze, 16-7; alloggia nelle sue case Galeazzo Sforza, 18; muore, 20; ricordato, 25, 31, 73, 80.

Medici (de') Piero di Lorenzo, ricordato, 80; successore del padre, visitato da molti alla morte di questi - riceve ambasciatori da tutti i potentati d'Italia, 83; il Rucellai e il Soderini cercano convincerlo a limitare la sua autoritá - dissuaso da altri, 84; irritato col Soderini e il Rucellai per la loro unione cogli Strozzi, rompe con loro, 85; diffida di tutti gli amici del padre e si appoggia a Piero da Bibbiena e Agnolo Niccolini, 85-6; degli oratori fiorentini a Alessandro VI, 86; suoi grandi apparati e sua entrata separata che irrita Lodovico Sforza - sotto i suoi auspici Francesco Cibo vende le sue terre a Virginio Orsini, 87; ostilitá di Milano contro di lui, 88; rifiuta ogni favore a Carlo VIII - governa Firenze con una Pratica stretta - sempre più ostile a Francia, 91; malumori a Firenze contro di lui -

sua indole e costumi, 94-5; decide di accordarsi con Carlo VIII - va a incontrarlo a Sarzana accetta di consegnargli alcune fortezze, 95; torna a Firenze, 96; impedito di entrare in Palazzo dichiarato ribelle - fugge verso Bologna, 97; le sue case messe a sacco, 98; ricordato, 99, 100, 101, 102; chiamato da Carlo VIII, convinto da' veneziani a non andare, 103; Carlo VIII domanda a Firenze il suo ritorno, 104; ricordato, 106, 108, 109, 121, 126; suo tentativo di rientrare in Firenze, 132-3; congiura di fiorentini a suo favore, 137-8; manda a Firenze Mariano da Genazzano, 138; ricordato, 142, 143, 158, 164, 167; segue il Valentino fino a Luiano, 212; va ad Arezzo, 227; Vitellozzo occupa molte cittá in suo nome, 229-30; si preferirebbe il suo ritorno al dominio del Papa e del Valentino, 231; ricordato, 249; annega nel Garigliano, 269; ricordato, 284; ricordati i suoi portamenti dopo la cacciata, 321 e sgg.; ricordato, 324, 329, 331.

Medici (de') Vieri, creato gonfaloniere dopo l'arresto del Savonarola, 156.

Mellini Piero, degli ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54.

Melun [Milone] (mons. di), mandato da Luigi XII va ad Arezzo per restituire la terra ai commissari fiorentini, 234.

Mezzana, campo de' fiorentini contro Pisa, 339-40.

Michele da Corella [Micheletto], nominato dal Soderini bargello del contado, 281; ricordato, 283. Michele di Lando, si accorda cogli otto della guerra e instaura il governo del popolo minuto, 1.

Micheletto, v. Michele da Corella. Milano, (stato di), manda truppe in aiuto di Firenze contro il duca d'Urbino, 40; debolezza del suo aiuto, 47; timore dei fiorentini che si accordi col re di Napoli, 49; ricordato, 51; ratifica una lega generale - manda suoi ambasciatori con quelli degli altri collegati a Venezia, 54; invaso dal Sanseverino - questi torna indietro, 58; dieta della lega contro i veneziani, 60; la pace coi veneziani conferma il suo dominio sullo stato tolto a' Rossi, 60; favorisce l'impresa de' fiorentini per Sarzana, 61; appoggia Napoli contro il Papa, 63; fiera risposta negativa all'invito del duca di Lorena, 66; ricordato, 72; si arrende a Luigi XII, 196. Milone, v. Melun (mons. di).

Minerbetti Francesco di Tommaso, intermediario nella pratica di matrimonio della figlia di Piero de' Medici con Filippo Strozzi, 326.

Minerbetti Piero, degli ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54.

Minerbetti Tommaso, degli oratori fiorentini a Alessandro VI, 86; della pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91.

Mirandola Correggio e Carpi (signori di), loro pagamenti al re di Francia, 199.

Modone, tolta dai turchi ai veneziani, 190.

Molfetta (cardinale di) v. Innocenzo VIII.

Monte (dal) Piero, incaricato con

Pirro da Marciano di arrestare Vitellozzo Vitelli, 183.

Montefeltro (di) Federigo, duca d'Urbino, capitano della lega di Firenze, Milano e Napoli - va in Romagna - si unisce con le genti dello Sforza e del re di Napoli, 18; batte i veneziani alla Mulinella, 19; soccorso di genti dal re di Napoli - batte l'esercito del Papa, 20; eletto capitano de' fiorentini contro Volterra assedia la cittá, dopo la resa la saccheggia, - si dá a re Ferdinando - andato a Roma con questi propone lega generale contro i turchi, 26; partecipa alla congiura de' Pazzi, 33; prende il comando dell'esercito del Papa e re di Napoli contro Firenze - viene nel Senese contro Firenze, 39; conquista diversi luoghi del contado - va in Val di Chiana presso Monte San Savino, 40; accetta tregua coi fiorentini, 41; avuto Monte San Savino va alle stanze, 42; a campo nel Senese, 45; suoi preparativi contro i fiorentini e suo giudizio su questi, 46; assale i fiorentini al Poggio Imperiale e li mette in rotta, 47; protesta dei fiorentini a lui per la presa di Sarzana - insiste invano perché sia resa, 52; capitano de' collegati in aiuto del duca Ercole - soccorre invano Ficheruolo -- muore, 56.

Montefeltro (di) Guidobaldo, duca d'Urbino, chiuso in Bibbiena coi veneziani, 168; si ammala e gli vien concesso di tornare ad Urbino, 168; spodestato dal Valentino, 233; nella lega contro di questi, 250; torna in Urbino, 266.

Montepulciano, si ribella a Firenze e si dá ai senesi — vano tentativo di recuperarla, 112; per cinque anni i fiorentini rinunziano alle loro ragioni su di essa, 166; il Petrucci promette di renderla a Firenze e non la rende, 260; ricordata, 279.

Monte San Savino, Federigo d'Urbino vi si accampa contro, 40; si dá al duca d'Urbino, 41; restituito a' fiorentini, 53; preso da Vitellozzo, 229.

Montesecco (da) Giovan Battista, condottiero di Girolamo Riario, assiste senza parteciparvi all'aggressione de' Pazzi contro i Medici, 34; è arrestato, 36; gli è tagliato il capo, 37.

Montevarchi, campo fiorentino, dove si dirigono gli aiuti francesi, 232, 234.

Monti Biagio, della Signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 33o.

Montone (da) conte Carlo, mandato nel perugino a campo per Firenze — muore a Cortona, 44.

Morelli Girolamo, oratore a Milano, 42; chiede aiuto contro il duca d'Urbino, 43; si volgono a lui gli avversari di Lorenzo mentre questi è a Napoli, 52; ricordato, 78.

Morelli Lorenzo, nominato dei Consoli di mare a Pisa, 71; dei dieci di balia contro Pisa, 107; ricordato, 108; degli ambasciatori a Carlo VIII dopo la vittoria di Napoli, 114, dei contrari a concedere l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; favorevole all'invio di ambasciatori a Massimiliano, 298;

degli incaricati di trattare con l'ambasciatore del re di Francia, 309; dei cittadini incaricati di trattare cogli ambasciatori lucchesi, 315; contrario alle loro proposte, 316.

Morelli Niccolò di Girolamo, de' Signori, 231; di quelli che hanno il merito di aver tratto Firenze dalla cattiva situazione seguita ai fatti di Arezzo, 247; ambasciatore a Milano, 277.

Mortara, Lodovico Sforza vi è battuto dai francesi, 196.

Mugello, i beni di Lorenzo il Magnifico assegnati da lui ai figli di Pierfrancesco, 76.

Mulinella, vittoria della lega contro i veneziani, 19.

Mutolo (del) Alfonso, pisano, prigioniero a Firenze, mostra di consentire a tradire Pisa, 340; Firenze chiede di cambiarlo col Bardellotto — sua intesa col gonfaloniere e Antonio da Filicaia, 341; attira i fiorentini in un tranello, 342.

Mutrone, richiesto dai lucchesi a' fiorentini, 315-6.

### N

Napoli, le sue fortezze assediate e prese dai francesi, 114; assegnata alla Francia, 215; assegnata a re Ferdinando, 289; vi si reca Filippo Strozzi, 326.

Nasi Alessandro, de' fautori di Francesco Valori, 145; oratore in Francia assolda per Firenze il Bali di Caen, 258; dei fautori di Piero Soderini, 272; oratore al re di Francia, 294; ricordato, 308; oratore al signor di Chaumont da Milano inviato in Francia, 310; ricordato, 340.

Nasi Bartolomea, moglie di Donato Benci, amante di Lorenzo de' Medici, 77; fa cadere in disgrazia di lui Luigi della Stufa e Andrea de' Medici, 78.

Nasi Bernardo, fautore del Savonarola, 123; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; de' fautori di Francesco Valori, 145; de' fautori di Piero Soderini, 272.

Nasi Piero di Lutozzo, ambasciatore al Papa e al re di Napoli, 54. Negroponte, tolta da' turchi a' veneziani, 22.

Neretti Bernardo, favorevole all'appello dei condannati nel complotto per Piero de' Medici, 142.

Nerli, prendono le armi contro Piero de' Medici, 133; di quelli che vorrebbero salvare gli accusati nel complotto di Piero, 140; difendono il Ridolfi e il Soderini — sperano invano di abbattere il Consiglio grande, 155; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri, 205; ira popolare contro di loro, 212.

Nerli (de') Benedetto di Tanai, ostile al Savonarola, 123; de' Signori — suoi tentativi contro il Savonarola, 133; de' dieci creati dopo l'arresto del frate, 153; commissario contro Pisa, 164; degli oratori al Valentino, 213; ambasciatore al cardinale di Rouen, 216.

Nerli (de') lacopo di Tanai, incitato da Piero Capponi contro Piero, 95; chiude il Palazzo e impedisce a Piero di entrarvi, 97; ricordato, 99; segretamente contrario al nuovo governo popolare 109, 115; ostile al Savonarola, 123; accecato mentre assale San Marco, 153.

Nerli (de') Tanai, degli ambasciatori mandati da Firenze a Carlo VIII in assenza di Piero, 96; degli ufficiali fiorentini a Pisa — costretto a fuggirne, 99; dei capi fiorentini per la riforma dello Stato dopo la cacciata di Piero, 106; de' venti accoppiatori, 106; segretamente contrario al nuovo governo popolare 109; appoggia l'elezione di Filippo Corbizzi — eletto gonfaloniere di giustizia, 115; ostile al Savonarola, 123; dei deputati a pacificare lo stato, 133.

Nero (del) Bernardo, favorito da Lorenzo de' Medici, 25; della balía dei diciassette, 70; ricordato, 79; della Pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91; corre rischio di essere ucciso dopo la cacciata di Piero, 98; i popolani vorrebbero colpirlo, 107; capo della fazione avversa al Savonarola, 131; eletto gonfaloniere di giustizia, 132; sue pratiche con Piero de' Medici, 132; dei deputati a pacificare lo stato, 133; sua intenzione di fare uno stato stretto, 135; sua azione nelle questioni costituzionali del comune, 136; ricordato, 139; degli arrestati per il complotto di Piero, 139; datagli la fune, è provato aver egli avuto notizie della congiura, 139-40; condannato a morte - domanda l'appello, 141; gli viene negato e la condanna eseguita, 142; breve cenno di lui, 143; ricordato, 145, 152, 322, 324.

Nero (del) Niccolò, degli oratori al re d'Aragona a Piombino, 291.

Neroni Dietisalvi, ambasciatore a Francesco Sforza, 7; insieme con Agnolo Acciaiuoli propone a Luca Pitti di farlo signore di Firenze, togliendo lo stato a Piero de' Medici, 15; si oppone al prestito chiesto dallo Sforza, 16; confinato coi figli e fratelli — incita i veneziani contro Firenze, 17; accompagna il Colleoni contro Firenze, 18; ricordato, 25.

Neroni Giovanni, arcivescovo di Firenze, 16.

Niccolini Agnolo, favorito da Lorenzo de' Medici, 25; della balia dei diciassette, 70; ricordato, 79; con Piero da Bibbiena divide Piero de' Medici dagli amici del padre e ne rimane principale consigliere, 85; ambasciatore fiorentino a Milano, 88; della Pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91; ricordato, 95; alla cacciata di Piero il popolo assale le sue case - fugge da Pisa in Lombardia, 98; i popolari vorrebbero colpirlo, 107; ricordato, 108; dei deputati a pacificare lo stato, 133.

Niccolini Francesco, dei difensori di Piero de' Medici contro Luca Corsini, 96.

Niccolini Michele, fautore del Savonarola, 123.

Niccolini Otto, deputato ambasciatore a Venezia — gli viene rifiutato il salvacondotto, 7; fautore di Piero de' Medici, 15; ambasciatore a Paolo II — rappresenta Firenze nelle trattative di pace a Napoli, 20; ambasciatore a Roma per concludere la lega contro i turchi — muore, 23.

Niccolò V, neutrale nella guerra dello Sforza co' veneziani, 6; sua morte, 8; ricordato, 22, 27.

Nobili (de') Giovan Battista, de' Signori; di quelli che non credono alla rivolta di Arezzo e vogliono si prosegua l'azione contro Pisa, 226.

Nola, Carlo VIII vi fa prigionieri Virginio Orsini e il conte di Pitigliano, 114.

Non, castello preso dai francesi, 189.

Nori Francesco, ucciso nel tumulto dei Pazzi, 35.

Novara, presa da Lodovico d'Orlèans, 116; ripresa dallo Sforza, 118; vi si riuniscono truppe francesi contro il duca Lodovico, 196. Nove della Ordinanza e Milizia, creati per la cura delle milizie, 292.

### 0

Oliverotto [Liverotto] da Fermo, nella lega contro il Valentino, 250; andato a trovarlo a Sinigaglia è fatto uccidere da lui — ricordata la sua conquista di Fermo, 256.

Orlandini Bartolomeo, gonfaloniere di giustizia fa uccidere Baldaccio d'Anghiari, 5-6.

Orléans [Orliens] (d') Lodovico, prende Novara, 116; v. Luigi XII. Orliens (d'), v. Orléans (d').

Ormignacca (conte d'), v. Armagnac.

Orsini, assoldati dalla lega contro il Papa — a campo a Bracciano — loro terre conquistate da Roberto da Sanseverino, 64; recuperate da Alfonso di Calabria, 65; al soldo del Valentino - entrano con lui in Toscana, 212; trattano con Firenze, 213; ricordati, 217, 221, 223; ad Arezzo, 227; il re ordina loro di uscire dalle terre di Firenze, 228; preparativi del re contro di loro, 233; lasciano la Toscana, 234; loro minaccie contro Firenze, 248; ira del re di Francia contro di loro, 249; loro disegni contro il Valentino, 250; tengono dieta alla Magione, 251; ricordati, 254; decidono di accordarsi col Valentino, 255; i loro stati presi dal Papa, 259; tornano nei loro stati, 266; vanno contro il Valentino, 268; ricordati, 271; favoriscono il cardinale de' Medici, 277.

Orsini Battista, cardinale, lascia la lega e si accorda col Papa, 64; ricordato, 65; fatto uccidere da Alessandro VI, 256.

Orsini Fabio di Paolo, va ad Arezzo col padre, 227.

Orsini Francesco, duca di Gravina, fatto uccidere dal Valentino, 256.

Orsini Gian Giordano, le sue terre sono le sole di sua famiglia non conquistate dal Valentino, 257; assalite dal Valentino, il re di Francia costringe questi a rinunziarci e depositarle in mano sua, 259.

Orsini Giulio, lascia la lega e si accorda col Papa, 64.

Orsini Niccola, conte di Pitigliano, mandato da Firenze a difendere Monte San Savino, 40; al soldo de' collegati contro Innocenzo VIII, 64; preso prigioniero dai francesi, 114; ricordato, 221; al soldo de' veneziani, 303.

Orsini Organtino, lascia la lega e si accorda col Papa, 64.

Orsini Paolo, agli stipendi di Firenze, 97: agli stipendi del Valentino, 211; va ad Arezzo, 227; andato a trovare il Valentino a Sinigaglia è fatto uccidere da lui, 255-6.

Orsini Rinaldo, col favore di Lorenzo nominato arcivescovo di Firenze, 32; arrestato da Alessandro VI, poi rilasciato, 256; suo accordo per cedere l'arcivescovado a Guglielmo Capponi, 305; si rimette al cardinale de' Medici per la scelta del successore, 319; suo malgoverno dell'arcivescovado, 320.

Orsini Virginio, difende lo Stato della Chiesa contro Alfonso di Calabria, 56; a soldo della lega contro il Papa, 64; compra le terre di Francesco Cibo, 87; pacificatosi col Papa le ottiene come acquisto e feudo, 88-9; fatto prigioniero da Carlo VIII, 114.

Osimo, ricordata, 256.

Osoli, riunione dei commissari e condottieri fiorentini contro Pisa, 338.

Ostia, tenuta dal cardinale Giuliano Della Rovere che non vuole renderla al Papa, 87.

Otranto, dei porti dati da re Ferdinando in pegno ai veneziani,

Ottanta (consiglio degli), creato nella riforma savonaroliana, 110; ricordato, 161; sua competenza, 206; ricordato, 271; manda ambasciatore a Milano, 277; decide la nuova impresa di Pisa, 279; approva la condotta di Micheletto, 281; ricordato, 286, 308; nelle trattative con Lucca, 317; legge sul suo funzionamento, 318; elegge commissari contro Pisa, 333. Otto della guerra, provocano il tumulto dei Ciompi, 1.

Otto di balia, origine e carattere di questo magistrato — riforma Gismondina — gli otto l'aboliscono; sono esonerati dall'ufficio e la riforma confermata, 41-2; nominati dopo la cacciata di Piero, 107; detti gli otto godenti, 107; nominati di nemici del frate, 153; giudicano il caso di Alessandro Mannelli, 287; lo assolvono, 288; mettono in quarantia il caso di Piero Pitti, 289; nella questione del matrimonio dello Strozzi, 329 e sgg.

Otto di Pratica, creati a Firenze, 54; due di essi richiesti da Alfonso di Calabria per conferire, 64; alla cacciata di Piero la signoria sospende il loro ufficio, 99; aboliti, 106.

Otto godenti, v. Otto di balia.

## P

Palaia, presa dai fiorentini, 111.
Pallavicini Antonio, cardinale di Santa Prassede, il card. D'Amboise cerca di farlo eleggere papa, 266; competitore del Della Rovere nel conclave successivo, 267.
Panciatichi, loro lotte con i Cancellieri, 202 e sgg.; cacciati di Pistoia, 203; si rifugiano a Firenze per chiedere aiuto, 204; non ricevendolo attendono a farsi forti nel contado, 206; difesi da un

contadino di nome Franco, 235; rimessi da Firenze in Pistoia, 237, Panciatichi Piero, della signoria che non aiuta Librafatta contro i pisani, 202; della signoria durante i disordini di Pistoia, 204. Pandolfini Battista, ospita Carlo VIII nella sua casa di Signa, 102.

Pandolfini Domenico, degli ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54.

Pandolfini Francesco di Bartolomeo, della signoria che rimanda agli otto la pratica dello Strozzi, 330.

Pandolfini Francesco di Pierfilippo, sottocommissario contro Pisa, 164; dei fautori di Piero Soderini, 272; oratore al re di Francia, avverte Firenze della venuta di questi in Italia, 294; contrario all'invio di ambasciatori a Massimiliano, 299; oratore a Milano, 336.

Pandolfini Iacopo, dei dieci di balía contro Pisa, 107; de' dieci creati dopo l'arresto del Savonarola, 153; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri, 205.

Pandolfini Pierfilippo, favorito da Lorenzo de' Medici, 25; degli otto di Pratica, mandato a conferire con Alfonso di Calabria, 64; commissario a Pisa per difender Livorno - commissario a Livorno per onorare Isabella d'Aragona, 69; della balia dei diciassette, 70; ricordato, 79; degli oratori fiorentini a Alessandro VI, 86: della Pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91; alla cacciata di Piero torna da Pisa a Firenze, 98; i popolari vorrebbero colpirlo, 107; ricordato, 108; moderato fautore del Savonarola, 123; fatto dei dieci, 124; rifiuta di andare ambasciatore a Massimiliano, 128; preferito a Francesco Valori ne' dieci — a partito per gonfaloniere di giustizia, 130; dei deputati a pacificare lo stato, 133; ricordato, 135, 143; sua morte, 145.

Paolo II, eletto papa, 13; ottiene i beni fiorentini lasciati dal Patriarca di Aquileia, 13-4; suo accordo coi veneziani e col duca di Ferrara contro Firenze, 17; vuol togliere a Roberto Malatesta Rimini — manda il campo a Rimini, 19; battuto dal duca d'Urbino — inizia trattative di pace, 20; sue difficoltà per la lega contro i turchi — infine l'accetta, 23; muore, 25; ricordato, 27.

Paolo da Parrano, ucciso nel tranello di Alfonso dei Mutolo, 342. Parmigiano, i veneziani e il duca di Milano vi concentrano un esercito, 116; vi si assoldano genti per l'impresa di Pisa, 199.

Parrano (da) Paolo, v. Paolo. Patriarca d'Aquileia, v. Scarampi

Patriarca d'Aquileia, v. Scarampi Luigi.

Pavia (cardinale di), vedi Alidosi Francesco.

Pazzi, molto potenti in Firenze, 30; temuti da Lorenzo; contro il suo volere danno a Sisto IV i denari per l'acquisto d' Imola — rivelano al Papa il divieto di Lorenzo, 31; impediti da Lorenzo di ricevere l'eredità di una Borromei, 32; ricordati, 78, 80; ostili al Savonarola, 123; prendono le armi contro Pietro, 133.

Pazzi (de') Andrea, fratello di Renato. Dopo la congiura chiuso nelle carceri di Volterra — piú tardi confinato, 37.

Pazzi (de') Antonio, fratello di Iacopo, 31.

Pazzi (de') Cosimo, vescovo di Arezzo, ambasciatore fiorentino a
Massimiliano, 128; degli ambasciatori a Luigi XII, 161; degli
oratori al Valentino, 213; ricordato, 224; quando gli aretini si
rivoltano, si rifugia nella cittadella, 225; nella resa rimane prigioniero di Vitellozzo, 228; dagli
ambasciatori a Giulio II, 268;
arcivescovo di Firenze — suo ingresso nella cittá, 320; ritenuto
uno degli autori del matrimonio
dello Strozzi, 327; proposte di
Alfonso Strozzi contro di lui, 331.

Pazzi (de') Francesco, nipote di Iacopo, vive a Roma, 31; tratta col conte Girolamo di togliere lo stato a Lorenzo e di ucciderlo, 32-3; va a Firenze — uccide Giuliano de' Medici, 34; preso e impiccato, 36.

Pazzi (de') Galeotto, fratello di Renato — dopo la congiura chiuso nelle carceri di Volterra — più tardi confinato, 37.

Pazzi (de') Giovanni, fratello di Guglielmo — dopo la congiura chiuso nelle carceri di Volterra — più tardi confinato, 37.

Pazzi (de') Guglielmo, cognato di Lorenzo de' Medici, 31; confinato, 37; de' venti accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; nella sua casa è custodita Lucrezia de' Medici accusata nel complotto per Piero, 139; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto, 141; commissario contro Pisa battuto a Santo Regolo, 163; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri, 205; commissario ad Arezzo, 224; avvisato della rivolta non sa prevenirla ed è preso dai ribelli, 224-5; ricordato, 240; favorevole all'invio degli ambasciatori a Massimiliano, 298.

Pazzi (de') Iacopo, capo della famiglia a tempo di Lorenzo, 30-1; persuaso ad entrare nella congiura, 33; cerca invano di occupare il palazzo de' Signori, 35; fugge da Firenze — viene ripreso esaminato e impiccato, 36.

Pazzi (de') Niccolò, fratello di Renato — dopo la congiura chiuso nelle carceri di Volterra — piú tardi confinato, 37.

Pazzi (de') Piero, fratello di Iacopo, 31.

Pazzi (de') Renato, nipote di Iacopo, benvoluto dai fiorentini, 31; sebbene contrario alla congiura è preso e impiccato, 36-7.

Pecchia (del) Marco, mediatore di un'intesa fra Piero Soderini e i pisani, 308.

Peccioli, preso dai fiorentini, 112. Pepi Francesco, de' dieci di balia contro Pisa, 120; ambasciatore fiorentino a Massimiliano, 128; oratore stanziale di Firenze presso il duca di Milano, 163; ricordato come tale, 171; insieme col Guasconi colpito dalla legge di sindacato fatta votare da questi, 187-8; gonfaloniere di giustizia sotto il suo regime si approva la decima scalata, 193-4; inviato al Papa, rimane a Roma con poteri limitati, 233-4; dei contrari all'aiuto chiesto da Giulio II, 290; ambasciatore al Papa a Faenza, 201; favorevole all'invio di ambasciatori a Massimiliano, 298.

Pepo, cancelliere di Pandolfo Petrucci, a conoscenza delle macchinazioni contro Firenze, torna di Francia a Siena — preso, condotto a Firenze, esaminato senza resultato — rilasciato per le minaccie del Petrucci, 224.

Peri, protesta contro la signoria; viene cassato, 237.

Perugia, molti suoi cittadini partecipano alla congiura de' Pazzi, sono presi e impiccati, 35-6; sul punto di accordarsi con la lega, 47; le truppe fiorentine sono richiamate e l'accordo non si conclude, 48; proposta di Alfonso di Calabria di muoverle guerra respinta dai fiorentini, 64-5; terra della Chiesa, 248; il re di Francia permetta al Valentino di prenderla, 250; presa dal Valentino, 257, 262; vi torna il Baglioni, 266; il Papa va ad accordarsi con lui, 290.

Peruzzi, dei capi del governo oligarchico, 3.

Peruzzi Averano, della signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 330.

Pesaro, appoggia i veneziani contro la lega, 18; caduta in possesso del Valentino, 211, 262; perduta da lui, 267.

Petrucci Antonello, segretario del re di Napoli, punito dal re per avergli trattato contro, 67.

Petrucci Pandolfo, signore di Siena, si oppone alle domande dei veneziani e chiede aiuto a Firenze, 166; induce il Valentino all'impresa di Piombino, 214; minacciato rappresaglie per l'arresto del suo cancelliere ne ottiene il rilascio, 224; ricordato, 227; minacciato dal re per i fatti di Arezzo, 228; cerca di accordarsi con Firenze e di pacificarla con Vitellozzo, ma le trattative falliscono, 220; nella lega contro il Valentino, 250; offerte della lega a Firenze per suo mezzo, 252; se ne va da Siena ma vi lascia suoi aderenti, 257; Luigi XII lo fa tornare a Siena - non mantiene la promessa di rendere Montepulciano, 260; aiuta Ascanio Sforza, 274-5: dopo la sua morte continua a preparare l'impresa contro Firenze, 277; ricordato, 283; fa arrestare e torturare il famiglio uccisore della Mannelli, 288.

Piagnoni, loro ritorno negli uffici dopo la morte del Savonarola, 166.

Piccinino Iacopo, licenziato da' veneziani, 8; assale i senesi — ridotto agli estremi è salvato dalle galee di re Alfonso — mandato da re Alfonso contro i Malatesti, 9; si accorda co' francesi e assale re Ferdinando, 10; dopo la sconfitta del duca di Calabria ottiene di uscire dal regno e va a Milano a consumare le nozze con Drusiana figlia dello Sforza, 11; si riconcilia con re Ferdinando, va a Napoli, viene incarcerato e ucciso, 14; ricordato, 52.

Piccinino Niccolò, ricordato, 9, 14. Piccolomini Francesco, v. Pio III. Pico Giovanni della Mirandola, a Firenze a tempo di Lorenzo de' Medici, 76; fra gli ascoltatori del Savonarola, 109.

Pieri Piero, dei dieci di balia contro Pisa, 107.

Piero da Bibbiena, v. Dovizi. Piero d'Antonio di Taddeo, favorevole all'appello dei condannati nel complotto per Piero de' Medici, 142.

Pietramala (stato di), acquistato da Firenze a tempo de' Medici, 100. Pietrasanta, appartiene ai genovesi. Assalita da' fiorentini, riceve aiuti da Genova; si arrende, 61-2; le truppe fiorentine ivi stanziate vanno a Sarzanello, 68; consegnata da Piero de' Medici a Carlo VIII, 95, 97, 99; ricordato il suo acquisto, 100; resta in possesso del re durante l'impresa di Napoli, 105; acquistata dai lucchesi, 120; vi passano le truppe di Luigi XII, 199; tenuta dal re, rivenduta a Lucca, 201; ricordata, 311; i lucchesi la rivogliono, 313 e sgg.

Pietro Paolo da Urbino, si fa frate nell'ordine del Savonarola, 158. Pieve S. Stefano, presa da Vitellozzo, 229.

Pio II, eletto Papa — conferma re Ferdinando — un suo nipote sposa una figlia di quello, 10; muore, 13.

Pio III, eletto Papa, 266; sua morte, 267.

Piombino, ingerenze in essa di Alfonso d'Aragona, 9; conquistata da Cesare Borgia, 2:4, 262; resa all'Appiani, 266; passaggio del re d'Aragona, 291; Firenze ci manda il Machiavelli e i pisani loro uomini, 333, 343.

Piombino (signore di), v. Appiani. Pirro da Marciano, incaricato con Piero dal Monte di arrestare Vitellozzo Vitelli, 183.

Pisa, conquistata dai fiorentini, 2; suo possesso assicurato dall'acquisto di Sarzana e Pietrasanta, 69; riforme che vi fa Lorenzo de' Medici, 71; Piero de' Medici s'impegna a consegnarne la fortezza a Carlo VIII, 95-6; il re le concede libertá - gli ufficiali fiorentini costretti a fuggirne, 90; importanza della sua perdita, 100; resta in possesso del re durante l'impresa di Napoli, 105; Firenze nomina i dieci di balia per la guerra contro di essa, 106; i fiorentini iniziano la campagna, 111; missione del cardinale di San Malò, 113; passaggio di Carlo VIII, 116; nuovo tentativo fiorentino di rioccuparla, 119; il castellano francese consegna ai pisani la cittadella nuova, 120; entra nella lega - guardata da truppe del duca di Milano e di Venezia, poi da veneziani soltanto, 120-1; ricordata, 122; nuova impresa di Firenze contro di essa, 127 e sgg. difesa dai veneziani, 127; ricordata, 138; dopo la morte del Savonarola si prepara contro di essa nuova impresa, 161 e sgg.; i fiorentini sono rotti a Santo Regolo, 163; per il lodo del duca Ercole tra fiorentini e veneziani torna sotto il predominio di Firenze, 175-6; non accetta il lodo, 177; i fiorentini decidono di agire da soli contro di essa, 178; Paolo Vitelli a campo contro di essa, 181 e sgg.; soccorsa dai lucchesi - il Vitelli toglie il campo, 182; ricordata, 184, 189, 191; si offre a Gian Iacopo Trivulzio, 191; Luigi XII si impegna a renderla ai fiorentini, 192; preliminari dell'impresa contro di essa, 199; i francesi vi mettono il campo ma presto si ritirano, 200; toglie ai fiorentini

Librafatta e distrugge il bastione della Ventura, 202; ricordata, 216, 219; si decide a Firenze di guastarle il contado e prenderla per fame, 221-2; prende Vicopisano, 222; chiede aiuti a tutta Italia - conduce il Fracasso, 223; ricordata, 225; alla venuta di Luigi XII i fiorentini sperano invano di recuperarla, 235; ricordata, 253-4; vi si rifugia Pandolfo Petrucci, 257; i fiorentini riprendono la campagna, 260; nuova impresa dei fiorentini contro di essa, 273; i pisani battono i fiorentini al Ponte a Capelletto, 276; protetta da Consalvo e dal re di Spagna, 277; nuova impresa dei fiorentini contro di essa, 279 e sgg.; ricordata, 292; per gli aiuti che manda ai genovesi, il re di Francia vorrebbe punirla, ma poi il disegno non ha luogo, 295; ricordata, 296, 299, 303; nuova impresa de' fiorentini contro di essa, 307 e sgg.; prende i legni fiorentini del Bardellotto - sempre più stretta dai fiorentini, 311; rifornita da Lucca, 313; danni che le apporterebbe l'accordo tra Firenze e Lucca, 315; sua importanza in queste trattative, 316-7; ricordata, 321; continua l'impresa de' fiorentini contro di essa -manda inviati a Piombino che s'incontrano col Machiavelli, 333; ricordata, 335; sue condizioni interne — disposizione all'accordo, 344-5.

Pisa (studio di), ordinato da Lorenzo de' Medici, 75.

Pistoia, ricordate le intese che vi aveva il Vitelli, 185; lotte fra Panciatichi e Cancellieri, 202 e sgg.; timore a Firenze che si dia al Valentino, 207; nuovi torbidi nella cittá, 235 e sgg.; ricordata, 240, 247; vi è capitano Francesco Gualterotti, 315.

Pitigliano, campo dell'esercito della lega contro il Papa, 65.

Pitigliano (conte di), v. Orsini Niccola.

Pitti Francesco di Piero, falsa voce del suo matrimonio con una figlia di Piero de' Medici, 289, 326.

Pitti Iacopo di Luca, degli uccisori di Francesco Valori, 151; commissario contro Pisa, 164.

Pitti Luca, contrapposto da Cosimo a Neri Capponi, 5; gonfaloniere di giustizia aiuta Cosimo a restringere lo stato e diventa il primo cittadino dopo Cosimo, 10; ostacola la cessione al Papa dei beni lasciati dal patriarca di Aquileia, 13-4; si oppone al prestito chiesto dallo Sforza, 16; si riconcilia con Piero — perde ogni credito, 17; ricordato, 25.

Pitti Luigi, fratello di Luca, suocero dello Scarampi erede del patriarca di Aquileia, 13.

Pitti Piero di Luca, citato per il complotto di Piero de' Medici, non compare, 139; messo in stato d'accusa per la falsa voce del matrimonio del figlio con una figlia di Piero de' Medici, 289.

Pitti Raffaello di Alfonso, della signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 330.

Poggibonsi, restituito a' fiorentini, 53; incontro di Carlo VIII col Savonarola, 116.

Poggio Imperiale (Poggibonsi), campo dell'esercito fiorentino, 40, 45; rotta dei fiorentini, 47; viene fortificato, 71; vi si manda Rinuccio da Marciano, 166.

Polesine, preso da' veneziani, 56; nella pace tra veneziani e la lega rimane ai primi, 60.

Poliziano Agnolo, insegna a Firenze, 76.

Pontano Giovanni Gioviano, incaricato da Innocenzo VIII della pace con la lega, 66.

Ponte a Capelletto, i fiorentinì vi sono rotti da' pisani, 276.

Ponte a Valiano, custodito da' fiorentini contro i senesi, 112; abbattuto dai fiorentini, 166.

Pontremoli, vi passa l'esercito di Carlo VIII, 94; saccheggiata nel suo nuovo passaggio, 117; vi passano le truppe di Luigi XII, 199.

Popoleschi Piero, de' venti accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; ostile al Savonarola, 123; gonfaloniere di giustizia, 146; de' dieci creati dopo l'arresto del Savonarola, 153; favorevole all'invio degli ambasciatori a Massimiliano, 298.

Poppi, i fiorentini mandano soldati a difenderla, 167.

Portinari Tommaso, cattivo amministratore degli affari di Lorenzo, 76.

Portofino, il re d'Aragona costretto a fermarcisi, 291.

Porto Pisano, di qui le galee al soldo di Firenze bloccano Pisa, 273; vi stanno le galee del Bardellotto, 310.

Pratovecchio, i fiorentini mandano soldati a difenderlo, 167.

Pratovecchio (da) Canaccio, v. Canaccio.

Predicatori (frati), v. Congregazione. Pucci Antonio [e Antonio di Puccio], favorito da Lorenzo de' Medici, 25; commissario contro Pietrasanta — si ammala e muore a Pisa, 62; ricordato, 78, 142.

Pucci Giannozzo, accompagna Piero de' Medici al colloquio con
Carlo VIII, 95; di quelli che praticano per il ritorno di Piero, 137;
degli arrestati per il complotto
— datagli la fune, sono provati
i suoi rapporti con Piero, 139;
condannato a morte, domanda
l'appello, 141; gli viene negato e
la condanna eseguita — breve
cenno di lui, 142.

Pucci Puccio, consiglia che le famiglie dei Grandi sieno fatte di popolo, 4.

Pucci Puccio d'Antonio, oratore ad Alessandro VI, 86; della pratica con la quale Piero governa Firenze, 91; castellano a Vicopisano perde il castello ed è sbandito, 222.

Puccini Battistino, dei Signori; di quelli che non credono alla rivolta di Arezzo e vogliono si prosegua l'azione contro Pisa, 226.

## Q

Quarantia, giudica il caso di Alessandro Mannelli, 287; giudica il caso di Piero Pitti, 289.

#### R

Radda, presa da Federigo d'Urbino, 40.

Ragona, v. Aragona.

Ravel (mons. di), rimborsato di un

suo credito verso i Medici, 234. Rencine, presa da Federigo d'Urbino, 40.

Riario Raffaeilo, cardinale di San Giorgio, viene da Pisa, a Montughi si ferma da Iacopo de' Pazzi poi va a Fiesole e a Firenze, 34; presente all'aggressione contro i Medici, 34; è arrestato, 36; rimesso in libertá, 37; ricordato, 39. Riario Girolamo, riceve dallo zio Sisto IV Imola e Forli - sua amicizia con Francesco de' Pazzi, 31; congiura con questi e col Salviati la morte di Lorenzo, 32; manda a Firenze Giovan Battista da Montesecco per la congiura de' Pazzi, 34, 37; difende lo stato della Chiesa contro Alfonso di Calabria, 56; passa alla lega contro Venezia, 57; ritenuto presente alla dieta di Cremona, 58; ricordato, 136.

Riario Ottaviano, al soldo de' fiorentini, 164.

Ricasoli (da) Pier Giovanni, commissario in Casentino, lascia uscir da Bibbiena il duca d'Urbino, 168. Ricci (de') Michele, ambasciatore di Luigi XII a Firenze, 308.

Ridolfi Antonio, fautore di Piero de' Medici, 15; ambasciatore a Napoli, 18: mandato con Iacopo Guicciardini a prender possesso di Fivizzano, 29; ambasciatore al Papa e al re di Napoli, 54; ricordato, 79.

Ridolfi Bernardo di Inghilese, nella Pratica de' dugento sul complotto per Piero de' Medici chiede pena di morte, 141.

Ridolfi Giovan Battista, ambasciatore a Venezia, 91; fautore del Savonarola, 123; dei cittadini che scortano il frate armati, 134: dei cittadini incaricati di praticare accordo tra francescani e domenicani per la prova del fuoco, 150; ricordato, 152, 154, 156; condannato solo a prestare certe somme torna in Firenze, 156; commissario contro Bibbiena - destinato ambasciatore al duca di Milano, 171; a Ferrara e a Venezia, 173-4; gonfaloniere di giustizia, cerca invano con minaccie, di far passare una provvisione di danari, 192; contrario alla decima scalata, 195; dei commissari contro Pisa torna a Firenze, 200; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri - li sostiene con moderazione, 205; ricordato, 240; favorevole alla creazione di un gonfaloniere a vita, 244; commissario a Castrocaro, 267; ostile a Piero Soderini, 273; contrario alla nomina di Micheletto, 281; si oppone alle nuove gravezze proposte dal Soderini, 287; dei favorevoli all'aiuto chiesto da Giulio II, 200; degli oratori al re d'Aragona a Piombino - si ammala per via e torna a Firenze, 291; eletto oratore al re di Francia rifiuta, 294; sostiene l'invio di ambasciatori a Massimiliano, 298; favorevole al vescovo Capponi, 306; degli incaricati di trattare con l'ambasciatore del re di Francia - favorevole all'accordo, 309; dei contrari al guasto di Viareggio, 314; dei cittadini incaricati di trattare cogli ambasciatori lucchesi, 315; contrario alle loro proposte, 316; per una lega di tre anni con essi, 317; dei difensori di Filippo Strozzi, 327; degli accusati di voler mutare lo stato, 330; accusato da Alessandro Acciaiuoli, 331; dei contrari a dare l'assalto a Pisa, 342.

Ridolfi Giovanni di Tommaso, oratore al re di Francia, 294; come oratore lo segue in Francia, 296; di Francia consiglia amicizia col re, 302; ricordato, 310.

Ridolfi Niccolò, della balía dei diciassette, 70; cognato di Paolantonio Soderini, favorisce il suo ravvicinamento con Piero, 85; della Pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91; corre rischio d'essere ucciso dopo la cacciata di Piero, 98; i popolari vorrebbero colpirlo, 107; dei deputati a pacificare lo stato, 133; di quelli che praticano per il ritorno di Piero, 137; degli arrestati per il complotto - datagli la fune, sono provati i suoi rapporti con Mariano da Genazzano, 139: condannato a morte, domanda l'appello, 141; gli viene negato e la condanna eseguita, 142; breve cenno di lui, 143: ricordato, 151.

Ridolfi Piero di Giuliano, consegna a Carlo VIII Sarzana e Pietrasanta, 95.

Ridolfi Piero di Niccolò, sposo di Contessina de' Medici, 143.

Ridolfi Ridolfo di Pagnozzo, de' venti Accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106.

Ridolfi Vincenzo, degli uccisori di Francesco Valori, 151.

Rimini, neutrale nella guerra tra i veneziani e la lega di Firenze, Milano e Napoli, 18; caduta in possesso del Valentino, 211, 262; perduta da lui, 267; comperata da' veneziani, 267; ricordata, 290. Rinuccini Francesco, parla in Consiglio grande contro l'appello dei condannati del 1496, 126.

Rinuccio da Marciano, dei condottieri de' fiorentini contro Pisa, 111; battuto a Santo Regolo, 163; rimane al soldo di Firenze sotto Paolo e Vitellozzo Vitelli, 163-4; mandato a protegger Siena contro i veneziani, 166; Firenze gli aumenta la condotta — sua rivalitá con Paolo Vitelli, 172; ricordato, 178-186; condottiero del re di Napoli, ucciso alla presa di Capua, 215.

Rinuccio, pistoiese, condottiero a servizio del Bentivogli, 203.

Ripafratta [Librafatta], i fiorentini non riescono a prenderla, 112; ancora tenuta dai pisani, 127; presa dai fiorentini, 165; ricordata, 186; i fiorentini che la guardano chiedono aiuto a Firenze — presa dai pisani, 202; ricordata, 205; disegni per recuperarla, 222; presa dai fiorentini, 261; campo dei fiorentini contro Pisa, 333, 337, 339.

Roano, v. Amboise (d').

Roberto *imperatore*, scende in Italia, 2.

Romagna, il duca d'Urbino capitano della lega va nella regione — l'esercito della lega vi si batte contro i veneziani, 18; i suoi signori non sono inclusi nella pace fra Lorenzo e il re di Napoli, 53; Carlo VIII vi manda una parte dell'esercito contro il duca di Calabria, 94; assalita dai veneziani, difesa dalle truppe del duca di Milano, 166; il Valentino ne conquista gli stati, 211.

Romolino Francesco, inviato dal

Papa a giudicare il Savonarola, 155; lo esamina e lo condanna, 156.

Rossi di Parma, ribellatisi a Milano, sono in guerra con quel ducato, 57; perdono lo stato, 58; nella pace tra Venezia e la lega si conferma la dipendenza del loro stato da quello di Milano, 60.

Rossi (de') Lionetto, cattivo amministratore degli affari di Lorenzo, 76.

Rovere (della) Francesco, cardinale, v. Sisto IV.

[Rovere (della) Giovanni], nipote di Sisto IV, fratello del cardinale Giuliano, prefetto di Roma e di Sinigaglia — mandato a difendere il Perugino, 45; condotto dai fiorentini, 192.

Rovere (della) Giuliano, cardinale, tratta la pratica del Papa col duca di Lorena, 65; tiene Ostia e non vuol renderla al Papa, 87; per sua istanza Firenze assume come capitano il fratello dilui, 192; v. Giulio II.

Rovigo, presa da' veneziani, 56; nella pace tra veneziani e la lega rimane ai primi, 60.

Rucellai Bernardo, ricordato, 79; con Paolantonio Soderini cerca di convincere Piero a limitare la sua autoritá, 84; respinto, s'imparenta con gli Strozzi senza il suo consenso — persiste nell'ostilitá verso Piero, 85; ambasciatore a Milano, 104; dei capi fiorentini per la riforma dello stato dopo la cacciata di Piero — de' venti Accoppiatori, 106; segretamente contrario al nuovo governo popolare, 109; de gli ambasciatori a Car-

lo VIII dopo la vittoria di Napoli, 114; ostile al Savonarola, 123; dei deputati a pacificare lo stato, 133; ricordato, 135, 153; difende il Ridolfi e il Soderini - spera invano di abbattere il Consiglio grande. 155; eletto oratore al re di Napoli, non viene mandato, per consiglio del duca di Milano, 162; ambasciatore a Venezia, 165; eletto gonfaloniere, rifiuta, 167; dei dieci che aumentano la condotta di Rinuccio, 173; di quei che persuadono i Signori a punire Paolo Vitelli, 183; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri - li sostiene troppo apertamente, 205; ira popolare contro di lui, 212; ricordato, 240; in odio a Piero Soderini combatte l'istituzione del gonfaloniere a vita, 246; lascia Firenze e va ad Avignone - supposizioni varie sulla sua fuga, 283; giudizio su lui, 283 e sgg.; sua riconciliazione coi Medici, 325; ritenuto uno degli autori del matrimonio dello Strozzi, 327; proposte di Alfonso Strozzi contro di lui -- sua lettera di difesa, 331.

Rucellai Cosimo di Bernardo, per suo mezzo Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco de' Medici trattano con Lodovico Sforza — bandito come ribelle, 90; ostile al Savonarola, 123; ricordato, 284.

Rucellai Giovanni di Bernardo, va segretamente a Roma e a Venezia — segue il padre ad Avignone, 283; notizia di sue segrete visite ai Medici in Roma, 325; ritenuto uno degli autori del matrimonio dello Strozzi, 327.

Rucellai Palla di Bernardo, rite-

nuto uno degli autori del matrimonio dello Strozzi, 327.

Rucellai Pandolfo, degli ambasciatori mandati da Firenze a Carlo VIII in assenza di Piero, 96; ricordato, 135; si fa frate nell'ordine del Savonarola, 158.

#### S

Sacchetti Niccolò di Andreolo, de'

venti Accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106. Sacchetti Niccolò di Matteo, gonfaloniere di giustizia, 247. Salsa, in Linguadoca, - i francesi vi sono rotti dagli spagnoli, 269. Salviati Alamanno di Averardo, fautore del Savonarola, 123; degli ambasciatori a Milano a Luigi XII, 191; fautore dei Panciatichi, 204; degli oratori al Valentino, 213; della Signoria, 231; sua energia, 232; garantisce coi suoi beni il credito di mons. di Ravel, 234; induce la Signoria ad agire energicamente a Pistoia, 236; sua azione per la riforma dello stato, 242; nella nomina di un gonfaloniere a vita, 245; suo merito nella sistemazione delle cose fiorentine, 247; favorisce Piero Soderini, 251; inviato a Parma a salutare il marchese di Mantova e il signor de la Trémouille, 265; ricordato, 270; di quei che rompono il parentado di una nipote del Soderini con un Medici, 272; dei dieci, 277; contrario ad aiutare il Papa di soldati, 290; ora-

tore al re, 294; eletto ambascia-

tore all'imperatore, 298; timore

che ha di lui il Soderini, 299;

suoi rapporti coll'imperatore, 303; de' dieci, deputato a udire Michele de' Ricci, 308; favore role all'accordo coi due re, 309; l'assalto a Viareggio deliberato in sua assenza, 314; deputato a trattare coi lucchesi, 315; contrario alle loro proposte, 316; favorevole alla lega di tre anni, 317-8; favorevole a Filippo Strozzi, 327, 330; commissario contro Pisa, va a San Piero in Grado, 333; alla riunione dei commissari e condottieri fiorentini, 338; resta a San Piero in Grado, 339; suo colloquio con Filippo di Puccierello, 344.

Salviati Alamanno di Iacopo, favorisce il ritorno di Cosimo, 3. Salviati Francesco, arcivescovo di Pisa, impedito da Lorenzo di ottenere l'arcivescovado fiorentino, aderisce alla congiura di Francesco de' Pazzi, 32-3; va a Pisa — partecipa all'aggressione contro i Medici, 34; cerca invano di occupare il palazzo de' Signori, 35; preso e impiccato, 36.

Salviati Giuliano, de' venti Accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; ricordato, 108; rinunzia al suo ufficio, 116; fautore del Savonarola, 123; gonfaloniere di giustizia, 145; dai dieci di ballia, 206; dei dieci nominato dopo i fatti di Arezzo, 227; in dissidio con Piero Soderini, 272.

Salviati Iacopo, accompagna Francesco al Palazzo — è preso e impiccato, 36.

Salviati Iacopo di Giovanni, fautore del Savonarola, 123; ricordata sua moglie, 139-40, 145; fautore de' Panciatichi, 204; favorevole

al gonfalonierato a vita, 246; favorisce Piero Soderini, 251; oratore al Valentino, 257; ricordato, 270; di quei che rompono il parentado di una nipote del Soderini con un Medici, 272; oratore al re di Spagna, 292; favorevole all'invio di ambasciatori all'imperatore, 298; favorevole all'accordo coi due re, 309; l'assaito a Viareggio deliberato in sua assenza, 314; favorevole a Filippo Strozzi, 327, 330; suo consiglio ed aiuto nella pratica di questi, 332; eletto commissario contro Pisa rifiuta, 333: contrario a dar l'assalto a Pisa, 342.

Salviati Lorenzo di Lotto, gonfaloniere di giustizia, 212.

San Casciano, vi è messo il campo fiorentino dopo la rotta del Poggio, 48.

San Francesco, presso Sarzana preso dai fiorentini, 63.

San Giorgio (cardinale di), v. Riario Raffaello.

San Jacopo, campo de' fiorentini contro Pisa, 338-9.

San Lorenzo (chiesa di), edificata da Cosimo. 11.

San Malò (cardinale di), v. Briçonnet.

San Marco (convento di), edificato da Cosimo, 11.

San Miniato, gli stradiotti vi fanno scorrerie, 165.

San Piero in Grado, campo de' fiorentini contro Pisa, 333 e sgg.; vi si costruisce un ponte, 339; Tarlatino dissuade i pisani dall'assalirlo, 342; Filippo di Puccierello vi ha un colloquio con Alamanno Salviati, 344.

San Piero in Vincula (card. di), v.

Rovere (della) Francesco e Giuliano.

San Secondo, rocca dei Rossi di Parma, assalita dai milanesi, 57; espugnata, 58.

Sanseverino (da) Antonio Maria, ambasciatore di Lodovico Sforza e Piero de' Medici, 83.

Sanseverino (da) Federigo, cardinale, va a visitare il re di Francia, 235.

Sanseverino (da) Galeazzo, sua pratica per entrare al servizio del duca Lodovico, 59; del seguito di Carlo VIII, in rappresentanza del duca Lodovico, 104; inasprisce il dissidio fra il duca di Milano e il marchese di Mantova per essere fatto lui capitano, 180; condottiero del duca di Milano contro i francesi, 189; battuto, fugge col duca in Germania, 189; preso prigioniero alla sconfitta di Mantova, 195.

Sanseverino (da) Gaspare [Fracasso], ferito al ponte Nomentano, 64; mandato dal duca Lodovico in Romagna a soccorrere i fiorentini, 166; va in Casentino, 167; richiamato a Milano e sbandito, 172; condotto da' pisani, 223; rilasciato dal re di Francia, 235.

Sanseverino (da) Giovan Francesco [conte di Caiazzo], sua pratica per entrare al servizio di Lodovico Sforza, 59; del seguito di Carlo VIII in rappresentanza del duca Lodovico, 104; comanda i soldati di questi alla battaglia del Taro, 117; mandato dal duca in Romagna a soccorrere i fiorentini, 166; torna in Lombardia, 167.

Sanseverino (da) Roberto, capitano delle genti fiorentine — va in Ro-

magua, 18; va in soccorso di Rimini, 20; aiuta le mène di Ascanio e Lodovico Sforza a Milano - viene cacciato dal ducato, 28; muove contro Pisa - si ritira, 44; con Ascanio e Lodovico Sforza prende Tortona - collabora al loro ritorno a Milano e all'uccisione di Cecco Simonetta, 47; capitano de' veneziani contro il duca Ercole, 55; arriva alle porte di Ferrara, 57; invade il milanese - torna indietro, 58; previene la mossa di Alfonso contro Lagoscuro, 59; dopo la defezione dei figli conserva la fiducia de' veneziani, 50; non può far fronte alle maggiori forze della lega - fa pace con Lodovico Sforza e la lega, 60; rimane a soldo de' veneziani ed ha titolo di capitano generale in tutta Italia, 61; a soldo del Papa contro re Ferdinando, ottenutane licenza da' veneziani, 63-4; espugna il ponte Nomentano, 64; si oppone al passaggio dell'esercito della lega sconfitto a Campagnano, 65; licenziato dal Papa, 65-7: torna a Venezia, 67; ricordato, 223.

Santa Croce (cardinale di), v. Carvajal Bernardino.

Santo Regolo, i veneziani vi battono i fiorentini, 163.

Sarno (conte di), v. Coppola Francesco.

Sarzana [Serezzana], tolta ai fiorentini, 52; vano tentativo per riprenderla, 58; non se ne parla nella pace tra Venezia e la lega, 61; impresa dei fiorentini per recuperarla, interrotta per andare contro Pietrasanta, 61-2; non se ne parla nella pace della lega con Innocenzo VIII - nuova impresa per il suo riacquisto disegnata a Firenze, 67; si arrende a' fiorentini, 58; fortificata da essi, 71; guardata dall'esercito di Ferdinando duca di Calabria contro i francesi, 92; evitata da Carlo VIII, 94; Piero de' Medici vi incontra Carlo VIII - ne fa consegnare a lui la fortezza, 95, 96, 97, 99: ricordato il suo acquisto, 100; resta in possesso del re durante l'impresa di Napoli, 105; presa dai genovesi, 120; esclusa dai patti concessi dal re di Francia, 192; ricordata, 311.

Sarzanello [Serezzanello], assediato da' genovesi, difeso da' fiorentini che vi sconfiggono i nemici, 67-8. Sassatello (da) Giovanni, v. Giovanni.

Sassetta (della) Rinieri, giá al soldo de' fiorentini, passato ai pisani, è preso da Paolo Vitelli e lasciato fuggire, 173-80; ricordato, 186.

Sassetti Galeazzo, citato per la congiura di Piero de' Medici, non compare, 139.

Sassetti Gentile, della signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 330.

Sasso (di) Antonio, v. Antonio di Sasso.

Savelli, si uniscono ad Alfonso di Calabria contro il Papa, 56; disfatti da Alessandro VI, 264; al soldo di Firenze, 273.

Savoia (di) Bona, vedova di Galeazzo Sforza, reggente pel figlio -- favorita da' fiorentini, 28; richiama Ascanio e Lodovico Sforza, 47.

Savona, il re di Francia vi si abbocca col re di Napoli, 296.

Savonarola Girolamo, ricordato, 3; degli ambasciatori mandati a Carlo VIII da Firenze, in assenza di Piero de' Medici, 96; ritenuto ispirato da Paolantonio Soderini - salva da morte ser Giovanni da Pratovecchio, 107; sua vita e rapporti con Lorenzo e Piero de' Medici, 10S e sgg.; ottiene da Alessandro VI il breve che gli permette di restare a Firenze - ricordata la sua ambasceria a Carlo VIII, 109; approva il piano di nuovo governo proposto dai dieci, 110; ordina una provvisione di amnistia, 111; predica contro i Venti, 115; procura la loro rinunzia - s' incontra con Carlo VIII a Poggibonsi, 116; sue prediche dopo la cacciata di Piero, 121; viene in odio al Papa, allo Sforza e a' veneziani, 122; predominio in Firenze, 123 e sgg.; tumulto contro di lui - scomunicato - cessa di predicare, 134; Mariano da Genazzano predica contro di lui, 138; riprende a predicare, 145-6; il Papa ottiene dalla signoria che glielo vieti, 146; la sua autoritá comincia a declinare, 147; ottiene permesso di predicare sulla prova del fuoco, 149; preparativi suoi per la prova, 150; dopo che la prova è fallita predica invano per incolparne i francescani: il popolo gli è ostile, 150-1; arrestato dal popolo e condotto in Palagio, 153; torturato; sua confessione, 154; esaminato dai commissari del Papa -- condannato e giustiziato, 156; suo ritratto ed osservazioni su lui, 156 e sgg.; ricordato, 160, 161, 284, 331. Scala Bartolomeo, favorito da Lo-

renzo de' Medici, cancelliere e gonfaloniere, 79.

Scali Giorgio, con Tommaso Strozzi a capo del governo del popolo minuto, 1; cade in disgrazia ed è giustiziato, 2.

Scarampi, eredi del Patriarca di Aquileia, 13.

Scarampi Luigi, cardinale, la sua ereditá è causa di dissidi tra Firenze e il Papa, 13.

Scarfa (dello) Francesco, gonfaloniere di giustizia, 96; dei venti Accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106.

Scarlatti Luigi, sostiene in consiglio la decima scalata, 194.

Secco Francesco, dei condottieri de' fiorentini contro Pisa, 111; ricordato, 165.

Serezzana, Serezzanello, v. Sarzano, Sarzanello.

Serristori Antonio, della signoria che ordina l'arresto del Vitelli, ma ignaro della cosa perché ammalato, 183.

Serristori Battista, fautore del Savonarola, 123; sue pratiche con Piero de' Medici, 132; dei dieci, 166.

Serristori Giovanni, degli otto di Pratica, mandato a conferire con Alfonso di Calabria, 64; della balia dei diciassette, 70; della Pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze, 91.

Sessa (duca di), partigiano del duca di Calabria, 10.

Settanta (consiglio de'), creato a Firenze, 54; tolta loro la facoltá di nominare la signoria, 70; se ne traggono i consoli di mare per Pisa, 71; alla cacciata di Piero la signoria sospende il loro ufficio, 99; abolito, 106.

Sforza, loro caduta, 197; ricordati, 264.

Sforza Ascanio, cardinale, niuta Bona a costituire la reggenza a Milano - cerca di impadronirsi del governo d'accordo col fratello - confinato a Roma, 28: con Lodovico Sforza e Roberto da Sanseverino prende Tortona richiamato da Bona al governo del figlio - fa uccidere Cecco Simonetta, 47; favorisce l'elezione di Alessandro VI - ne è nominato vice-cancelliere, 86; lascia Roma e torna a Milano, 180; accompagna il duca nella sua fuga in Germania, 189; torna con lui a Milano, 195; dopo la sconfitta di Mortara è preso prigioniero e portato a Venezia, 196; consegnato al re di Francia, 196-7; viene in Italia per il conclave, insieme col d'Amboise, 265; rimasto a Roma disegna di restaurare i Medici a Firenze e di riconquistare Milano, 274; sua morte, 2-6.

Sforza Caterina, sposa Giovanni di Pierfrancesco de' Medici, 135-6; è fatta cittadina fiorentina, 164; ricordata, 166; difende invano il suo stato contro il Valentino che la prende prigioniera e la manda a Roma, 193: ricordata, 197.

Sforza Costanzo di Pesaro, a campo nel Senese col duca Ercole, 46; sua inimicizia con lui, 47; mandato nell'Aretino, 48.

 Sforza Drusiana, figlia di Francesco, sposa di Iacopo Piccinino, 11.
 Sforza Ermes, ambasciatore di Milano a Alessandro VI, 87; dei pochi Sforzeschi superstiti dopo la caduta di Lodovico, 197; degli ambasciatori di Massimiliano a Firenze, 218.

Sforza Francesco, acquista il ducato di Milano, — cerca denari dai fiorentini, 6; in lega co' fiorentini muove guerra a Venezia, 7; fa pace co' veneziani a Lodi, pace e lega generale a Napoli, 8; insieme con Firenze fa istanza a Venezia che sia trattenuto Iacopo Piccinino, 8-9; manda truppe in soccorso di Siena assalita dal Piccinino, q; dopo la morte del Piccinino minaccia di vietare il matrimonio della propria figlia Ippolita con Alfonso di Calabria sospettato complice di re Ferdinando nel tradimento contro il Piccinino, 14: muore, 15: ricordato, 28, 77.

Sforza Galeazzo, alla morte del padre Francesco torna di Francia in Italia, 15-6; minacciato di guerra da' veneziani, 17; riceve Tommaso Soderini e Iacopo Guicciardini ambasciatori di Firenze sua lega con Firenze e re Ferdinando - muove con l'esercito verso la Romagna - viene a Firenze, 18; lascia il campo con parte de' suoi e torna a Milano, 19; manda aiuti a Rimini - fa trattative di pace col Papa a Firenze e a Napoli - rinnova la lega con Firenze e Napoli, 20, 22; sue difficoltá per concluder la lega contro i turchi - infine pare accettarla, 23; sua lega con Firenze e Napoli riservata nella lega generale, 23; non ratifica la lega, 24; cerca di metter pace tra Firenze e Volterra, 25; fa lega con Venezia e Firenze contro re

Ferdinando, 26; manda ambasciatori a Roma in unione con Firenze e Venezia—sempre più ostile alla lega generale—ucciso a Milano, 27; ricordato, 74.

Sforza Giovan Galeazzo, fanciullo, erede di Galeazzo, 27-8; rimesso sotto il governo di Ascanio e Lodovico Sforza, 47; ricordato, 69, 69; avvelenato da Lodovico, 93. Sforza Giovanni, signore di Pesaro; dei pochi Sforzeschi superstiti dopo la caduta di Lodovico, 197; lascia Pesaro prima che sia assalita dal Valentino, 211; ricordato come marito di Lucrezia Borgia, 215.

Sforza Ippolita, figlia di Francesco, promessa sposa a Alfonso di Calabria, 14; ricordata, 216.

Sforza Lodovico (il Moro), aiuta Bona a costituire la reggenza di Milano - d'accordo col fratello cerca d'impadronirsi del governo confinato a Pisa, 28; con Ascanio Sforza e Roberto da Sanseverino prende Tortona - richiamato da Bona al governo del figlio - fa uccidere Cecco Simonetta, 47; interviene alla dieta di Cremona espugna San Secondo e conquista lo stato de' Rossi, 58; toglie all'esercito veneziano il conte di Caiazzo e Galeazzo figli di Roberto da Sanseverino, 59; fa pace con Roberto da Sanseverino, 60; prega invano i veneziani di non permettere a Roberto di servire i' Papa, 63; aiuta, sebbene di mala voglia, l'impresa del duca di Calabria contro il Papa, 65; promette e dá aiuto ai fiorentini nell'impresa di Sarzana, 67; ricordato, 75; manda Antonio Maria da San-

severino a onorare Piero de' Medici dopo la morte di Lorenzo, 83; favorisce l'elezione di Alessındro VI - vorrebbe che tutti gli ambasciatori della lega entrassero insieme a Roma, - irritato per il mutato parere de' fiorentini e per i grandi apparati di Piero, 85-7; interviene in difesa del Papa contro il re e gli Orsini, 88; sua lega col Papa e veneziani e pratiche con Carlo VIII, 88-9; intensifica le trattative con questi contro re Alfonso e Piero, 89; Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco de' Medici trattano con lui, 90; favorisce il passaggio di Carlo VIII - accoglie Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, 92; diffidando de' francesi avvelena il duca Giovan Galeazzo, 93; viene eletto duca, 94; presente all'incontro di Carlo VIII con Piero de' Medici, 95; richiesto da Firenze, cerca distogliere Carlo VIII dal proposito di restaurare Piero, 104; Firenze gli manda ambasciatori, 112; nella lega generale contro Francia, 114; prepara soldati contro Carlo VIII, 116; sul Taro ordina che i suoi prendano poca parte alla battaglia, 117; mediatore del prestito de' veneziani a Ferdinando d'Aragona, 118; sue truppe con quelle veneziane guardano Pisa, poi lasciano sole le veneziane, 120-1; sua ostilità al Savonarola, 122; contrario al ricupero di Pisa per i fiorentini, 127; riceve gli ambasciatori mandati da Firenze a Massimiliano, 129; favorisce Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, 135; toglie il suo appoggio a Piero de' Medici, 138;

dopo la morte del Savonarola favorisce l'azione di Firenze contro Pisa, 161; sconsiglia i fiorentini dal mandare oratore al re di Napoli, 162; i fiorentini mandano a lui un ambasciatore straordinario, 163; fa dieta a Mantova e invia rinforzi ai fiorentini -- conduce come capitano il marchese di Mantova, 164; accusato a Firenze di voler mandare in lungo la guerra di Pisa — mediatore dell'accordo tra Firenze e Siena manda in Romagna il conte di Caiazzo e il Fracasso contro i veneziani, 166; malumore dei fiorentini contro di lui, 168; in gran pensiero per la minaccia di Luigi XII, desidera riavere Paolo Vitelli - cerca accordo co' veneziani -- consiglia i fiorentini ad accordarsi col re di Francia, 170; chiede a Firenze ambasciatori con pieni poteri per andare a Venezia, 171; dopo l'accordo fra re di Francia, Papa e veneziani manda ambasciatore a Firenze e fa sollecitare l'impresa di Casentino, 171-2; conforta i fiorentini ad accettare il lodo del duca Ercole, 176; tenta invano di persuadere i pisani, 176-7; i fiorentini decidono l'azione contro Pisa senza chiedergli aiuto, 178; sospettato d'intrighi coi pisani, 179; in grave ansia per i preparativi del re di Francla, 180; varie opinioni a Firenze nei suoi riguardi, 181: ricordato, 185; assalito da francesi e veneziani muove contro i francesi, ma i suoi perdono Alessandria ed egli fugge in Germania, 189; giudizio su lui, 190-1; torna a impadronirsi del ducato,

195; cerca invano alleanze, 195-5; non riesce a riconquistare il Castelletto — battuto dai francesi a Mortara e preso prigioniero è mandato in Francia, 196; ricordato, 284.

Siena, assalita da Iacopo Piccinino, difesa dallo Sforza e dal Papa, 9; appoggia il duca d'Urbino contro Firenze, 39; molestata da Ercole d'Este, 40; conserva Castellina e altre terre, 53; entra nella lega e rende terre ai fiorentini, 58; non ricordata nella pace tra Venezia e la lega, 61; acquista Montepulciano - in guerra con Firenze, 112; vi passa Carlo VIII, 116; ricordata, 120; stanza di Piero de' Medici nel suo tentativo di rientrare a Firenze, 132-3; suo accordo con Firenze, 166; timore a Firenze che il Valentino possa prenderla, 248; i fiorentini vi mandano Antonio da Colle per conoscere le intenzioni dei collegati contro il Valentino, 252; tentativo del Valentino contro di essa, 257; disegno di sua unione con Firenze e Bologna - vi torna il Petrucci, 260; soccorre di soldati il re di Francia, 261; ricordata, 262; vettovaglia Pisa, 274; disegni fiorentini contro di essa, 279; vi si rifugia ed è preso e torturato l'uccisore della Mannelli, 288.

Signa, Carlo VIII vi fa sosta, 102. Silvestro (fra), v. Maruffi

Simonetta Cecco, governa Milano, sotto la reggenza di Bona — favorito da' fiorentini, 28; giustiziato, 47.

Sinigaglia, il Valentino vi fa uccidere i capi dei collegati cont: o di lui, 255. Sisto IV, eletto papa - cerca di metter pace cra Firenze e Volterra, 25; amico di re Ferdinando - gli spiace la lega di Milano, Firenze e Venezia, 26; compra Imola e la dá al nipote Girolamo, 31; a conoscenza della congiura de' Pazzi, 33; scomunica Lorenzo, interdice Firenze e decide muoverle guerra, d'accordo con re Ferdinando, 39; il re di Napoli cerca di averne licenza per accordarsi con Lorenzo, 53; ratifica la pace - toglie le censure a Firenze, 54; consiglia e consente la guerra dei veneziani contro Ferrara, 55; costretto a difendersi contro il duca di Calabria, 56; ordina a' veneziani di cessare le offese contro Ferrara, poi li scomunica, 57-8; sua morte, 61.

Soderini Francesco, vescovo di Volterra, degli undici ambasciatori che ottengano dal Papa la revoca delle censure, 54; forse degli oratori fiorentini a Carlo VIII in Asti, 119; oratore a Carlo VIII, 121; ambasciatore a Milano, 171; ambascia.ore a Luigi XII con Luca degli Albizzi; tenuto a bada senza concludere, 217; torna a Firenze, 224; ambasciatore al Valentino, richiamato senza concludere, 233; oratore in Francia assolda per Firenze il bali di Caen, 258; fatto cardinale, 261; appoggia in conclave il d'Amboise, 266; ottiene dal fratello che conduca i Colonna, 277; avrebbe promesso per il fratello che Firenze non attaccherebbe Pisa, 280; sue intese con Giulio II, 290; sua dipendenza da Francia, 299; ricordato, 305, 319; sua avarizia, 323; accusato di a-aver tentato intese coi Medici, 331.

Soderini Giovan Battista di Paolantonio, si tratta di fargli sposare la figlia di Piero de' Medici, 326, 331.

Soderini Giovan Vittorio, oratore al Papa, 252, 257; degli oratori al re d'Aragona a Piombino. 291; degli incaricati di trattare con l'ambasciatore del re di Francia, 308; dei cittadini incaricati di trattare cogli ambasciatori lucchesi, 315; favorevole alle loro proposte. 316; per inezzo suo Piero Guicciardini sconsiglia il gonfaloniere da un partito contro lo Strozzi, 330.

Soderini Niccolò, gonfaloniere di giustizia, ostile a Piero de' Medici, 15; confinato — incita i veneziani contro Firenze, 17; accompagna il Colleoni contro Firenze, 18.

Soderini Paolantonio, commissario a Livorno per onorare Isabella d'Aragona, 64; ricordato, 79; con Bernardo Rucellai cerca di convincere Piero a limitare la sua autoritá, 84; respinto, s'imparenta con gli Strozzi senza il suo consenso, 85; cerca di ravvicinarsi a Piero, 85; ricordato, 88; ambasciatore a Venezia, 91; non compreso nei venti Accoppiatori, 106; ritenuto ispiratore del Savonarola, - dei dieci di balia contro Pisa, 107; dei commissari al racquisto di Pisa - perdono l'occasione di occuparla, 119; fautore del Savonarola, 123; accompagna Paolo Vitelli a Firenze -

dei deputati a pacificare lo stato, 133; ricordato, 135; sebbene fautore del Savonarola fa entrare il figlio Tommaso ne' Compagnacci, 147; dopo la morte del Valori è assalito nelle sue case, ma la Signoria lo fa difendere, 152; rirdato, 155; condannato solo a prestare certe somme, torna in Firenze, 156; commissario contro Bibbiena, - destinato ambasciatore al duca di Milano, 171; a Ferrara ed a Venezia, 173-4; commissario contro Pisa col Gherardi - si ammalano entrambi, 182; sua morte che desta poco rimpianto in Firenze, 183.

Soderini Piero, favorito di Piero de' Medici - mandato ambasciatore a Carlo, 88; degli ambasciatori a Luigi XII, 161; rimasto presso Roano, 199; dei capi della fazione favorevole al Panciatichi, 204; dei dieci di baila, 266; non interviene, sebbene richiesto, alla Pratica dei quaranta, 209; creato Gonfaloniere - per rendersi popolare non convoca Pratiche ma si consulta coi Collegi, 209-10; degli oratori al Valentino - degli ambasciatori che lo accompagnano quando parte, 213; ricordato, 226; dei dieci nominati dopo i fatti di Arezzo, 2:7; mandato in Lombardia a levare la gente promessa dal re ne trova poca e ritarda assai, 230-1, va ad Asti cogli oratori fiorentini, a visitare il re, 232; dei commissari a ricevere la restituzione di Arezzo, 234; favore popolare per lui nella discussione per il gonfalonierato a vita, 246; eletto gonfaloniere a vita - giudizio su lui,

250-1; la notizia dell'elezione lo trova commissario ad Arezzo viene a Firenze, 251; entra in carica, 252; suo contegno nel gonfalonierato, 270 e sgg.; atti ostili ai Salviati. 272; suoi disegni contro Pisa che falliscono, 273-4; vuole che sieno condotti i Colonna - ostacola l'invio dell'Acciaiuoli a Consalvo, 277; dopo la vittoria sull'Alviano sostiene l'impresa di Pisa, 278; riesce a farla votare, 279; non cura la minaccia di Consalvo. - ha gran carico per il fallimento dell'impresa, 28c; nomina Micheletto bargello del contado contro il parere dei dieci, 281; inizia la formazione di milizie cittadine, 281-282; sua insistenza nel proporre nuove gravezze, 286-7; favorevole all'aiuto chiesto da Giulio II, 290; contrasti coi suoi avversari per la nomina di ambasciatori a Massimiliano, 297; contrario all'invio di essi, 298; opposizione centro di lui, 299; ottiene che sia mandato il Machiavelli, 302; ritenuto amico del re di Francia, 303; contro la cessione dell'arcivescovado di Firenze al Capponi, 305; costretto ad agire palesemente - sue difficoltá con la Signoria, 306; insiste per l'impresa di Pisa, 307-8; ingannato da' pisani, 308; favorevole all'accordo coi due re, 309; dopo molte esitanze si decide ad agire contro i lucchesi, 312; favorevole a rappresaglie verso Viareggio, 314; favorevole alle proposte dei lucchesi, 316; per una lega di un anno con essi, 317; non fa alcuna opposizione alla nomina del

vescovo de' Pazzi, 320; ricordato, 323; non osa opporsi alle nuove simpatie per i Medici, 324; i suoi nemici si riconciliano con questi, 325; ricordata la sua azione contro Francesco Pitti, - trattative per il matrimonio di suo nipote con la figlia di Piero de' Medici, 326; in odio a lui molti difendono Filippo Strozzi, 327; propone e fa votare sanzioni contro Filippo, 328-9; fa respingere un'intromissione di Giulio II, 329-30; consiglia Filippo a comparire - tenta invano di far votare alla Signoria l'ordine che Filippo non se ne vada senza licenza - accuse contro di lui, 330; vorrebbe deferire lo Strozzi alla Quarantia, 381; giudizio sulla sua condotta nell'affare, 332; suo errore nella lotta contro Pisa, 339; favorisce la pratica di Alfonso del Mutolo, 341; respinta la sua proposta di dare l'assalto a Pisa, 342-3.

Soderini Tommaso, fautore di Piero de' Medici, 15; ambasciatore a Venezia e a Milano, 17; appoggia la successione di Lorenzo de' Medici, 21; Lorenzo lo tiene indietro, 24; ambasciatore col Guicciardini a Milano dopo la morte di Galeazzo — rimane lá dopo il richiamo del Guicciardini, 28; oratore a Venezia — chiede aiuto contro il duca d'Urbino, 42-3; ricordato, 49, 73, 79.

Soderini Tommaso di Paolantonio, sposa una figlia di Filippo Strozzi, 85; entra nei Compagnacci, 147; degli ambasciatori a Giulio II, 268; promette una figlia sposa a Pierfrancesco de' Medici — dissidi che ne resultano, 272; in dissidio con Piero per Lucca, 313; accusato d'incettare grano per Pisa, 338.

Soiana, vi è ucciso Piero Capponi, 126.

Soldano d'Egitto, suoi rapporti con Lorenzo de' Medici, 74; questi gli manda ambasciatore Luigi della Stufa, 78.

Spezia, Federigo d'Aragona vi tenta invano uno sbarco, 92.

Spinetta (marchese), v. Malaspina. Spini Doffo, capo de' Compagnacci, 146; fatto degli otto creati dopo l'arresto del Savonarola, 153.

Stampace, presa dai soldati di Paolo Vitelli, 181; ricordata, 186.

Stefano, cancelliere di Iacopo de' Pazzi, aggredisce Lorenzo de' Medici, 34-5; fugge da Firenze, 37.

Stradiotti, loro scorrerie in Toscana, 163.

Straffa (dello) Girolamo, della signoria che si disinteressa della pratica dello Strozzi, 330.

Strozzi, dei capi del governo oligarchico, 3; prendono le armi contro Piero de' Medici, 133; difendono Filippo — loro giustificazioni alla signoria, 327-8.

Strozzi Alfonso, accusato dal popolo per la venuta del Valentino in Toscana, 212; consente col Soderini nel giudizio sul matrimonio di Filippo Strozzi, 326, 332; mostra una lettera di Filippo che conferma il parentado, — interviene alla riunione della setta Valoriana, 328; propone che si tagli il capo agli avversari, 331. Strozzi Andrea, degli otto goden-

Strozzi Andrea, degli otto godenti, 107.

Strozzi Antonio, nella pratica de'

dugento sul complotto per Piero de' Medici chiede pena di morte, 141; mandato a Ferrara per le pratiche del duca di Milano con Venezia, 170; ricordato, 327.

Strozzi Carlo, fautore del Savonarola, 124; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; minaccia Piero Guicciardini perché favorevole, 142.

Strozzi Filippo di Filippo, sue nozze con la figlia di Piero de' Medici, 326; confessa il parentado in una lettera al fratello Alfonso, — sanzioni proposte contro di lui dal gonfaloniere, 328; nuove querele contro di lui, 329; sentenza degli otto contro di lui, 331-2.

Strozzi Lorenzo di Filippo, sposo a una figlia di Bernardo Rucellai, 85.

Strozzi Lorenzo, ricordato, 332.

Strozzi Matteo, degli ambasciatori e Giulio II, 268; ricordato, 327; sua direzione nell'affare di Filippo, 332.

Strozzi Piero di Giannozzo, accusato di vender grano a Pisa si difende dicendo averlo venduto a Lucca col consenso di Niccolò Capponi, 338.

Strozzi Tommaso, con Giorgio Scali a capo del governo del popolo minuto, 1; cade in disgrazia e scampa la vita fuggendo, 2.

Stufa (della) Edmondo, dá il suo nome alla riforma degli otto di balía, 42.

Stufa (della) Luigi, favorito da Lorenzo – cade in disgrazia — mandato ambasciatore al Soldano, 77-8; fautore del Savonarola, 124; commissario contro Pisa col Bandini — si ammalano entrambi, 182; degli ambasciatori che accompagnano il Valentino quando parte di Toscana, 213; degli oratori a Luigi XII in Asti, 232; ricordato, 240; il re gli comunica il suo desiderio che Firenze non conduca il marchese di Mantova, 252.

Svizzeri, Firenze s'impegna di assoldarne per il re di Francia, 192; condotti da Lodovico il Moro, 195; si accordano cogli svizzeri del re di Francia — questi ultimi vogliono indennizzo per il mancato sacco di Milano, 196; mandati verso Pisa, 199; prendono il commissario fiorentino a Pisa e lo costringono a riscattarsi, 201; mandati dal re di Francia in aiuto di Firenze, 233; Massimiliano conta sul loro aiuto, 305.

### T

Taranto (príncipe di), partigiano del duca di Calabria, 10.

Tarlatino, dissuade i pisani dall'attaccare gli alloggiamenti fiorentini, 342.

Taro, battaglia fra i soldati della lega e quelli di Carlo VIII, 117. Tignano (da) Giovanni, v. Giovanni

Tolentino (da) Giovan Francesco, v. Giovan Francesco.

Tondinelli Bernardino, nella rivolta di Arezzo si rifugia nella cittadella, 225; preso prigioniero è ucciso coi figli, 228-9.

Tornabuoni Lorenzo, dopo la cacciata di Piero, i popolari vorrebbero colpirlo, 107; di quelli che praticano per il ritorno di Piero, 137; degli arrestati per il complotto, 139; datagli la fune, sono provati i suoi rapporti con Piero, 139-40; condannato a morte, domanda l'appello, 141; gli viene negato e la condanna eseguita, 142; breve cenno di lui, 143; ricordato, 151.

Tornabuoni Piero di Leonardo, consegna a Carlo VIII Sarzana e Pietrasanta, 95.

Tornabuoni Simone, degli uccisori di Francesco Valori, 151.

Torre di Foce, presa dai fiorentini, 165; ricordata, 186; le galee al soldo fiorentino vi bloccano Pisa, 273

Torriani Domenico, inviato dal papa a giudicare il Savonarola, 155; lo esamina e lo condanna, 156. Tortona, presa dai francesi, 189.

Tosinghi Pierfrancesco, fautore del Savonarola, 124; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; de' fautori di Francesco Valori, 145; commissario contro Pisa, 177; si ammala, 182; ambasciatore al re di Francia, svillaneggiato da lui, 214; dei dieci nominati dopo i fatti di Arezzo, 227; commissario in Romagna, accompagna Giulio II 291; oratore al re di Francia, 294; consente con Pier Soderini nel giudizio sul matrimonio dello Strozzi, 326; della setta valoriana; alla riunione in casa Acciaiuoli, 328.

Tosinghi Tommaso, fautore del Savonarola, 124; dei contrari a conceder l'appello ai condannati del complotto per Piero de' Medici, 141; de' fautori di Francesco Valori, 145.

Tramoia, v. Tremouille (de la).

Tremouiile (de la) Luigi [Tramoglia], mandato da Luigi XII in aiuto di Firenze, 233; a capo dell'esercito che il re manda in Italia, 261; passa per Firenze recandosi a Roma per il conclave, 265. Trentino, vi combattono tedeschi

Trentino, vi combattono tedeschi e veneziani, 303.

Trevisan Marchionne, provveditore veneziano, favorevole a dar battaglia ai francesi sul Taro, 117.

Trieste, presa dai veneziani, 304. Triulzi, Triulci (da), v. Trivulzio. Trivulzio [Triulzi,-ci] Gian Jacopo, incaricato da Innocenzo VIII della pace con la lega, 66; invade con truppe francesi il ducato di Milano, 189; i pisani gli offrono il dominio della loro città — cerca impedire l'accordo fra Luigi XII e Firenze, 191; guida gli aiuti che il re di Francia manda ai veneziani, 303.

Tron Filippo, disapprova che i veneziani restino a Pisa, 121.

Turchi, tolgono Negroponte ai veneziani, 22; minacciano il reame di Napoli, 22; loro vittorie contro i veneziani, 190.

#### U

Ulm, [Ulmo] Massimiliano vi tiene una dieta, 304.

Urbino, conquistato da Cesare Borgia, 233; toltagli dai collegati contro di lui, 251; ricordata, 254; i collegati decidono di restituirla

al Valentino, 255; ricordata, 262; vi torna il duca, 266.

Urbino (duca di), v. Montefeltro e Rovere (della).

Uzzano (da) Niccolò, capo della fazione anti-medicea, 3.

#### V

Val di Bagno, acquistata da Firenze a tempo de' Medici, 100.

Valdichiana, Vitellozzo cerca di acquistarla, 230.

Valdimarina, strada seguita dal Valentino venendo in Toscana. 212. Valdinievole, gli stradiotti vi fanno scorrerie, 163; ricordato il suo acquisto, 311.

Valentino, v. Borgia Cesare.

Valenza di Piemonte, presa da' francesi, 189.

Valori Bartolomeo di Filippo, dei signori — contrario al Soderini, 306; dei nuovi amici di Giovanni e Giuliano de' Medici, 324.

Valori Francesco, ricordato, 79; fra quelli che dissuadono Piero de' Medici dal seguire i consigli di moderazione, 84; degli oratori fiorentini a Alessandro VI, 86; della Pratica con cui Piero de' Medici governa Firenze - qualche volta si oppone a Piero, 91; ambasciatore al re, torna a Firenze dopo la cacciata di Piero, 97-8; dei fiorentini incaricati di trattare con Carlo VIII, 105; dei capi fiorentini per la riforma dello stato - de' venti Accoppiatori, 106; si oppone alla persecuzione dei fautori di Piero, 107; segretamente contrario al nuovo governo popolare, 109; appoggia Paolo Falconieri contro Filippo

Corbizzi, 115; dei commissari al riacquisto di Pisa - perdono l'occasione di occuparla, 119; fautore del Savonarola, 123; eletto gonfaloniere di giustizia - capo dei frateschi - suoi provvedimenti, 130; dei deputati a pacificare lo stato, 133; ricordato, 135; capo di quelli che vogliono morti gli autori del completto per Piero de' Medici, 140; e di quelli che vogliono negato loro l'appello, 141; ottiene che sia votato in questo senso, 142; ricordato, 143; fa liberare Lucrezia de' Medici - rimane capo della città, 145; la sua casa assalita dai nemici del frate e sua moglie uccisa - egli stesso mentre è portato prigioniero in Palagio, ucciso per via, 151; suo ritratto e considerazioni sulla sua sorte, 151-2; ricordato, 154, 158, 161, 322, 324, 328.

Valori Niccolò, dei fautori di Piero Soderini, 272; oratore a Napoli, 293; oratore al re di Francia, 294; contrario all'invio di ambasciatori a Massimiliano, 299; consente col Soderini nel giudizio sul matrimonio dello Strozzi, 326; della setta valoriana — alla riunione in casa Acciaiuoli, 328.

Veneziani, alleati di Firenze contro Filippo M. Visconti — in guerra contro Francesco Sforza, 6; fanno lega con re Alfonso — chiedono alleanza a' fiorentini e si vendicano del rifiuto con rappresaglie, 7; licenziano Iacopo Piccinino — loro patti con Bartolomeo Colleoni, 8; rifiutano la domanda dello Sforza e di Firenze di trattenere il Piccinino, 9; neutrali nella guerra contro re Ferdinando, 10; si teme a Firenze che

muovano guerra ai figli di Francesco Sforza, 16; trattano col Papa e Borso contro Firenze e Milano - ricevono ambasciatori Tommaso Soderini e Iacopo Guicciardini, 17; danno solo vaghe assicurazioni agli ambasciatori fiorentini, 18; promettono aiuto a Paolo II contro Rimini, 19; non mantengono la promessa - si teme a Firenze loro accordo col re di Napoli, 20; insistono per una lega generale contro i turchi, 23; i volterrani si offrono a loro, 25; fanno lega con Milano e Firenze contro re Ferdinando, 26; ricercano sussidi per la guerra contro i turchi mandano ambasciatori a Roma in unione con Firenze e Milano - inclinano alla lega generale, 27; mandano truppe in aiuto di Firenze contro il duca d'Urbino, 39-40; debolezza del loro aiuto, 47; dánno aiuto dopo la rotta del Poggio, 49; irritati per il viaggio di Lorenzo a Napoli richiamano le truppe e domandano a Firenze e Milano di rinnovare la lega - rifiuto di Firenze, 51; chiedono di assumere come capitano Roberto Malatesta e ne hanno licenza da Firenze, 51-2; rifiutano di ratificare la lega generale e fanno lega col Papa, 54; muovono guerra al duca Ercole, 55; mandano Roberto Malatesta a difesa del Papa - prendono Rovigo e tutto il Polesine - assediano e prendono Ficheruolo, 56; si trovano improvvisamente in grave pericolo perché il Papa passa alla lega, 57-8; scomunicati, 58; confermano la loro fiducia a Roberto da Sanseverino dopo la defezione de' suoi figli - loro

tentativi di metter discordia nella lega, 59; nella pace con la lega rianno tutte le loro terre, restituiscono tutto tranne Rovigo e il Polesine, 60; pregati da Lodovico Sforza di non dar licenza a Roberto da Sanseverino di servire il Papa, la danno egualmente, 63-4; si riaccostano a re Ferdinando, 66; loro lega con Lodovico Sforza e col Papa per la riconquista delle terre tenute dagli Orsini - loro lentezza, 88; sollecitati da Firenze contro Carlo VIII, 91; dissuadono Piero de' Medici dal rispondere alla chiamata di Carlo, 103; nella lega contro Carlo VIII, 114; preparano soldati contro di lui, 116; sul Taro, 117; prestano a Ferdinando d'Aragona e ricevono in pegno alcuni porti, 118; mandano truppe a Pisa con quelle di Lodovico Sforza - accettano di restarvi soli, 120-1; loro ostilitá al Savonarola, 122; non vogliono lasciare Pisa, 127; non mandano danari a Massimiliano, 129; per conservare Pisa ajutano il tentativo di Piero di rientrare in Firenze, 132; restano soli ad aiutare Piero, e lo fanno debolmente, 138; per timore di essi Milano favorisce l'impresa di Firenze contro Pisa, 161; aumentano le forze in quel di Pisa e battono i fiorentini a Santo Regolo, 163; gli ambasciatori fiorentini non riescono a staccarli dai pisani, 164-5; cercano di volger Siena contro Firenze, - mandano genti in Romagna contro Firenze ma inutilmente, 166; d'accordo coi Medici ottengono Bibbiena, 167; rotti in Casentino si riducono in Bibbiena, 167 8; in cattiva situazione per le ostilità di Milano e de' turchi, cercano di collegarsi col re di Francia, 169; trattative loro col duca di Milano - loro accordo con Luigi XII e il Papa e patti di esso, 171; lodo del duca Ercole sui dissidi fra loro e i fiorentini, 175; loro malcontento, 175-6; lasciano Pisa e il Casentino, 176; ostili allo Sforza, 180; ricordati, 186; assaltano il ducato di Milano verso Lodi, 180: ottengono Cremona e la Ghiaradadda - i turchi tolgono loro diversi luoghi in oriente, 190; cercano d'impedire l'accordo fra Luigi XII e Firenze, 191; loro rappresaglie contro i fiorentini per mancato pagamento di somme pattuite, 193; rifiutano l'alleanza di Lodovico Sforza, 195-6; dopo la sua caduta consegnano Ascanio e i fuggiaschi milanesi al re di Francia, 196-7; protettori di Astorre Manfredi gli rifiutano aiuto quando è assalito dal Valentino, 207; ricordati, 221; timore di Luigi XII che il Papa si accordi con essi e col re di Spagna, 249; ricordati, 254; Luigi XII cerca trattare con essi, 261; Bartolomeo d'Alviano lascia il loro servizio, 262; acquistano Faenza, e Rimini, 267; ostili a Giulio II, 267-8; amici di Consalvo conservano i loro forti napoletani, 269; loro intesa con Ascanio Sforza, 274; selegno del Papa contro di essi, 290; disegni del Papa contro di loro bruscamente interrotti, 293; richiesti d'aiuto dai ribelli di Genova, 294; spaventati dalla vittoria del re di Francia. chiedono aiuto all'imperatore,

295: ricordati, 296, 297, 298, 299, 301; loro accordo col re di Francia, 303; loro acquisti nella vittoria contro i tedeschi, — accordo con Massimiliano, 304; ricordati, 305, 307, 322; accordi di Massimiliano e del re di Francia contro di loro, 334; quest'ultimo prepara esercito contro di loro, 335.

Ventura (bastione della), i fiorentini che lo guardano chiedono aiuto a Firenze, — distrutto dai pisani, 202; ricordato, 206.

Verruca, i fiorentini non riescono a prenderla, 112; ancora tenuta dai pisani, 127; presa dai fiorentini, 261.

Vespucci Giorgio Antonio, si fa frate nell'ordine del Savonarola, 158.

Vespucci Guidantonio, ambasciatore al re di Francia, 44; degli undici ambasciatori che ottengono dal Papa la revoca delle censure, 54; eletto ambasciatore a Roma per il caso che Innocenzo VIII muoia - poiché questo guarisce non va, 71; ambasciatore a Carlo VIII, 89; de' venti Accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106; degli ambasciatori a Carlo VIII dopo la vittoria di Napoli, 114; degli oratori a Carlo VIII in Asti, 119; ostile al Savonarola, 123; dei deputati a pacificare lo stato, 133; ricordato, 135; di quelli che vorrebbero salvare gli accusati del complotto per Piero, 140; dopo l'arresto del Savonarola non è eletto de' dieci, 153; difende il Ridolfi e il Soderini - spera invano di abbattere il Consiglio grande, 155; oratore straordinario al duca di Milano, 163-4; ambasciatore a Venezia,

165; dei dieci, 166; eletto gonfaloniere in sostituzione di Bernardo Rucellai, 167; capitano a Pistoia, 173; deputato ambasciatore a Venezia, non vi è mandato altrimenti, 193; dei capi della fazione favorevole ai Cancellieri—li sostiene troppo apertamente, 205; ricordato, 240.

Vespucci Piero, commissario contro Pisa — si ammala e torna a Firenze, 182; sua relazione contro il Vitelli, 183.

Vettori Francesco di Piero, mandato commissario all'imperatore, poi si pensa sostituirlo con ambasciatori, 297; gli si dá incarico di praticare l'accordo, 302.

Vettori Piero, commissario alla difesa di Sarzanello, 68; commissario alla difesa di Livorno, 69; ricordato, 79; dei dieci di balia contro Pisa, 107.

Viareggio, incursione e guasto de' fiorentini, 314.

Vicedomine di Venezia a Ferrara, v. Contareno.

Vicenza, i tedeschi vi giungono vicini, 303.

Vicopisano, restituito ai fiorentini, 53; i fiorentini non riescono a prenderlo, 112; campo fiorentino contro Pisa, 119; tenuto da' pisani contro i fiorentini, 127; conquistato dal Vitelli, 165; ricordato, 186; dopo il lodo di Ercole d'Este rimane con le fortezze in mano de' pisani, 175; preso da' pisani, 222; i fiorentini vi mettono il campo, 223; ricordato, 225; i fiorentini tolgono il campo, 226; ripreso dai fiorentini, 261.

Vigna (del) Antonio, de' dieci — inviato a Pistoia, 207.

Vioreggio, v. Viareggio.

Visconti Filippo Maria, fa guerra ai fiorentini, 3, 6; ricordata la sua morte, 6; ricordato, 311.

Visconti Galeazzo, ambasciatore di Lodovico Sforza a Firenze, 171; va in Casentino e fa tornare il Fracasso a Milano, 172.

Visconti Gian Galeazzo, in guerra con Firenze per dodici anni, 2.

Vitelli, al soldo del Valentino, 212; ricordati, 217, 218, 221; 223; ad Arezzo, 227; preparativi del re contro di loro, 233; loro minaccie contro Firenze, 248; tengono diete alla Magione, 251; decidono di accordarsi col Valentino, 255; tornano in Castello, 266; ricordati, 271.

Vitelli Camillo, al comando delle truppe italiane di Carlo VIII, 116; sua morte, 118; ricordato, 133, 256.

Vitelli Giovanni, ricordata la sua fine, 256.

Vitelli Giulio, fratello di Vitellozzo lasciato da lui in Arezzo, 226; fugge da Cittá di Castello all'avvicinarsi del Valentino, 257.

Vitelli Niccolò, avversario di Lorenzo Giustini favorito da Lorenzo de' Medici, 33; rimesso al governo di Cittá di Castello, 156; ricordato, 256.

Vitelli Paolo, condotto da Firenze per difenderla contro Piero de' Medici, 133; capitano generale contro Pisa, 163; espugna Vicopisano—si oppone alla volontá dei fiorentini di assalire Pisa, — prende Librafatta e Torre di Foce, 165; mandato in Casentino contro Veneziani e Medici — vi batte i veneziani, 167; i malumori dei fiorentini contro di lui aumentano perché non pren-

de Bibbiena e lascia andare il duca d'Urbino, 168; sua rivalità con Rinuccio da Marciano, 172; si duole dell'aumentata condotta di questi e ottiene pari aumento. 173; dopo l'accordo con Venezia va a Castello — i dieci ottengono che torni contro Pisa, 177; scarsa fiducia dei fiorentini in lui espugna Cascina, 179; prende Rinieri dalla Sassetta e lo fa fuggire - ne ha carico a Firenze come di tradimento, 179-80; si pone a campo contro Pisa - i suoi soldati prendono Stampace, ma egli non approfitta del disordine dei nemici, 181; differisce l'attacco contro la città - toglie il campo, 182; propone di riprendere la guerra - è convocato a Cascina dai commissari fiorentini ed arrestato, 183; condotto a Firenze e torturato non confessa nulla ma viene egualmente giustiziato, 184; considerazioni sul suo caso, 184 e sgg.; ricordato, 189, 205, 256, 311.

Vitelli Vitellozzo, condotto da Firenze contro Pisa, 163; i commissari fiorentini ne ordinano l'arresto, ma riesce a fuggire prima a Pisa poi a Castello, 183; ricordato, 205; al soldo del Valentino, 211; lo segue in Toscana, 212; sue offerte di amicizia ai fiorentini, 213; avvertito della rivolta di Arezzo vi accorre, 225; va via, lasciandovi il fratello Giulio, poi vedendo che Firenze non fa nul-

la, ci torna con armati, 226; minacciato dal re per i fatti di Arezzo, - la cittadella di Arezzo gli si arrende, 228; suoi successi in Toscana, 229 30; muove verso la Valdichiana, 230; ricordato, 233; all'arrivo de' francesi si ritira verso Arezzo, - si accorda coi francesi, 234; incolpato dal Valentino delle imprese contro Firenze - cade in disgrazia del re, 249; forma una lega contro il Valentino, 250; ricordato, 254; andato a trovare il Valentino a Sinigaglia è fatto uccidere da lui, 255-6; giudizio su lui e la sua famiglia, 256.

Volterra, rifiuta le allumiere a Lorenzo de' Medici e si ribella a Firenze — si offre al re Ferdinando e a' veneziani, 25; stretta d'assedio dal duca d'Urbino si arrende — è saccheggiata, 26; ricordata, 75; sulla nomina degli uffiziali fiorentini, 135; gli stradiotti vi fanno scorrerie, 165.

## $\mathbf{z}$

Zaccheria (del) Iacopo, de' venti Accoppiatori per la riforma del governo fiorentino, 106.

Zati Niccolò, favorevole all'appello dei condannati del complotto per Piero de' Medici — suo mutamento d'opinione, 142; gonfaloniere di giustizia — dei dieci di balia, 206; dei dieci nominati dopo i fatti di Arezzo, 227.

# INDICE DEI CAPITOLI

| Capitolo primo p. 1                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riassunto della storia di Firenze dal 1378 alla morte di Cosimo de' Medici (1464).                                                                                                                                                                             |
| Capitolo secondo p. 13                                                                                                                                                                                                                                         |
| Governo di Piero di Cosimo. — Iacopo Piccinino ucciso a Na-<br>poli. — Diotisalvi Neroni e Luca Pitti. — Morte di Francesco Sforza. —<br>Congiura contro Piero de' Medici. — Lega di Firenze, Milano e Na-<br>poli. — Campagna del Colleoni. — Morte di Piero. |
| Capitolo terzo p. 22                                                                                                                                                                                                                                           |
| Governo di Lorenzo de' Medici. — Trattative per una lega generale contro i turchi. — Elezione di Sisto IV. — Guerra di Volterra. — Le due leghe. — Morte del duca Galeazzo.                                                                                    |
| Capitolo quarto p. 30                                                                                                                                                                                                                                          |
| Congiura de' Pazzi. — Aggressione in Duomo. — Morte di Giu-<br>liano de' Medici. — Misure di repressione. — Effetti della congiura.                                                                                                                            |
| Capitolo quinto                                                                                                                                                                                                                                                |
| Azione di Sisto IV contro Lorenzo e contro Firenze. — Guerra del Papa e del re di Napoli contro Firenze. — La legge gismondina. — Vittorie de' fiorentini. — Loro sconfitta al Poggio Imperiale.                                                               |
| Capitolo sesto                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Andata di Lorenzo de' Medici a Napoli. — La pace col re. — Ri-<br>forma del governo in Firenze.                                                                                                                                                                |

| Capitolo settimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guerra dei veneziani contro il duca di Ferrara (1482). — Intervento della lega. — Il Papa si unisce alla lega. — Lodovico Sforza procura la pace di Bagnolo. — Morte di Sisto IV ed elezione di Innocenzo VIII. — Impresa di Sarzana e conquista di Pietrasanta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capitolo ottavo p. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rivolta dei baroni contro il re di Napoli. — Guerra della lega<br>contro Innocenzo VIII. — Pratiche del Papa col duca di Lorena. —<br>Trattato di pace. — I fiorentini prendono Sarzana. — Politica interna<br>di Lorenzo de' Medici.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capitolo nono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morte di Lorenzo de' Medici. — Suo ritratto. — Parallelo con Cosimo il Vecchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capitolo decimo p. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Successione di Piero di Lorenzo. — La sua indole e la sua poli-<br>tica. — Morte di Innocenzo VIII ed elezione di Alessandro VI. —<br>Piero si unisce agli Orsini e al re di Napoli, distaccandosi da Lodo-<br>vico Sforza che inizia pratiche per far venire Carlo VIII in Italia. —<br>Morte del re Ferdinando.                                                                                                                                                                                                          |
| Capitolo decimoprimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Piero de' Medici si dimostra sempre più favorevole a Napoli contro Francia. — Tentativo del re Alfonso contro Genova. — Discessa di Carlo VIII. — Nuova politica degli stati italiani e nuovi metodi di guerra introdotti da' francesi. — Carlo VIII a Milano. — Piero gli va incontro e gli consegna le fortezze della repubblica. — Tornato in Firenze, la città gli si ribella e lo costringe a fuggire. — Pisa rivendica la sua libertà. — Considerazioni sulla casa de' Medici e sulle condizioni attuali di Firenze. |
| Capitolo decimosecondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carlo VIII a Firenze. — Suoi accordi con la repubblica. — Riordinamento del governo. — Fra Girolamo Savonarola. — Riforme interne da lui ispirate. — Inizio dell'impresa di Pisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capitolo decimoterzo p. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carlo VIII a Napoli. — Il governo popolare si consolida in Firenze. — Lega contro Carlo. — Cacciata dei francesi dall' Italia. — Mancata restituzione delle fortezze fiorentine. — Divisioni interne in Firenze tra partigiani e nemici del Savonarola.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Capitolo decimoquarto p. 125                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Congiura contro il governo popolare. — Morte di Piero Capponi. —<br>La lega ricorre all'imperatore Massimiliano che viene in Italia. —<br>Insuccesso della sua impresa. — Gonfalonierato di Francesco Valori.                                                               |
| Piero de' Medici tenta invano di tornare in Firenze. — Alessandro VI scomunica il Savonarola. — Congiura a favore di Piero. Cinque cittadini giustiziati. — Il Savonarola riprende le sue prediche.                                                                         |
| Capitolo decimosesto p. 148                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La prova del fuoco. — Uccisione di Francesco Valori e tumulti po-<br>polari. — Arresto del Savonarola, suo processo ed esecuzione. — Giu-<br>dizio su lui.                                                                                                                  |
| Capitolo decimosettimo p. 160                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luigi XII re di Francia. — Sua lega con Alessandro VI e Cesare<br>Borgia. — Impresa contro Pisa. — Paolo Vitelli nel pisano. — Veneziani<br>e Medici in Casentino. — Paolo Vitelli in Casentino. — Lega tra Fran-<br>cia, Papa e Venezia.                                   |
| Capitolo decimottavo p. 175                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lodo del duca di Ferrara. — Malumore a Firenze contro i dieci<br>di balia. — Nuove decisioni contro Pisa. — Sospetti su Paolo Vitelli. —<br>Cattiva situazione del duca di Milano. — Paolo Vitelli toglie il campo<br>da Pisa. — È arrestato e giustiziato.                 |
| Capitolo decimonono p. 189                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luigi XII occupa lo stato di Milano. — Il duca Lodovico fugge in Germania. — Accordi di Firenze col re. — Cesare Borgia occupa Imola e Forli. — La decima scalata. — Il duca Lodovico racquista Milano, ma è di nuovo vinto dai francesi e condotto prigioniero in Francia. |
| Capitolo ventesimo p. 198                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Il re di Francia manda aiuti a Firenze contro Pisa. — Insuccesso dell'impresa. — Disordini di Pistoia. — Panciatichi e Cancellieri e loro fautori in Firenze. — Dissensi interni. — Primo gonfalonierato di Piero Soderini.                                                 |
| Capitolo ventesimoprimo p. 211                                                                                                                                                                                                                                              |
| Imprese del Valentino in Romagna. — Sua venuta a Campi ed accordi con Firenze, — Lega tra Francia e Spagna ai danni del re di                                                                                                                                               |

| Napoli. — Lucrezia Borgia. — Nuovi accordi di Firenze col re di Francia. — Riforme interne.                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capitolo ventesimosecondo p. 221 Nuove decisioni contro Pisa. — Ribellioni di Valdichiana e di Arezzo. — Impresa di Vitellozzo. — Riscossa fiorentina: energica azione di Alamanno Salviati e della signoria. — Vitellozzo restituisce tutto. — Riacquisto di Pistoia.                                                           |
| Capitolo ventesimoterzo p. 238  Riforma interna della costituzione fiorentina: istituzione del gonfalonierato a vita. — Imprese del Valentino. — Lega di diversi principi contro di lui. — Elezione di Piero Soderini a gonfaloniere a vita. — I collegati fanno pace col Valentino che li attira a Sinigaglia e li fa uccidere. |
| Capitolo ventesimoquarto p. 258  Francesi e spagnoli nel regno di Napoli.— Nuove azioni contro Pisa. — Morte di Alessandro VI e suoi effetti. — Pio III. — Giulio II. — Morte del Valentino. — I francesi sconfitti sul Garigliano. — Morte di Piero de' Medici.                                                                 |
| Capitolo ventesimoquinto p. 270  Governo di Piero Soderini. — Suoi errori nell'impresa di Pisa. —  Preparativi di Ascanio Sforza contro Firenze e Milano.                                                                                                                                                                        |
| Capitolo ventesimosesto p. 276  Morte del cardinale Ascanio. — Impresa dell'Alviano contro Firenze. — Sua disfatta. — Nuovo campo contro Pisa, ed assalto nel quale i fiorentini sono respinti. — Opposizioni contro il Soderini. — Il Machiavelli e le nuove ordinanze della milizia. — Bernardo Rucellai.                      |
| Capitolo ventesimosettimo p. 286  Nuove gravezze. — Caso di Alessandro Mannelli. — Trattato di Blois. — Giulio II contro Venezia. — Morte del re Filippo. — Ferdinando di Spagna a Napoli.                                                                                                                                       |
| Capitolo ventesimottavo p. 294  Ribellione di Genova, rapidamente sedata dal re di Francia. — Partenza del re di Spagna. — Disegni di Massimiliano e trattative con esso. — Dispareri in Firenze. — I tedeschi battuti dai veneziani.                                                                                            |
| Capitolo ventesimonono p. 307<br>Nuovo guasto a' pisani. — Trattative con Francia e Spagna per                                                                                                                                                                                                                                   |

| Pisa. — Con<br>scovo di Fi                      |                    | ed acco | ordo          | co          | i lu | cche          | esi.        | — C          | osii         | mo           | de'        | Paz          | zi ar        | cive-        |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------|------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Arti de<br>trimonio di<br>guenze in<br>Venezia. | l cardi<br>Filippe | nale de | e' M<br>zzi ( | ledi<br>con | ci p | er i<br>figli | rico<br>a d | ncil<br>i Pi | iarsi<br>ero | i i f<br>de' | iore<br>Me | ntir<br>dici | ni. —<br>e c | Ma-<br>onse- |
| Capitolo tres                                   |                    |         |               |             |      |               |             | ٠            | ٠            | ٠            |            | ٠            | p.           | 337          |
| Nота                                            |                    |         |               |             |      |               |             |              |              |              |            |              | p.           | 347          |
| INDICE DEI                                      | Nomi               |         |               |             |      |               |             |              | ,            |              |            |              | p.           | 37 I         |

Lav. 45378

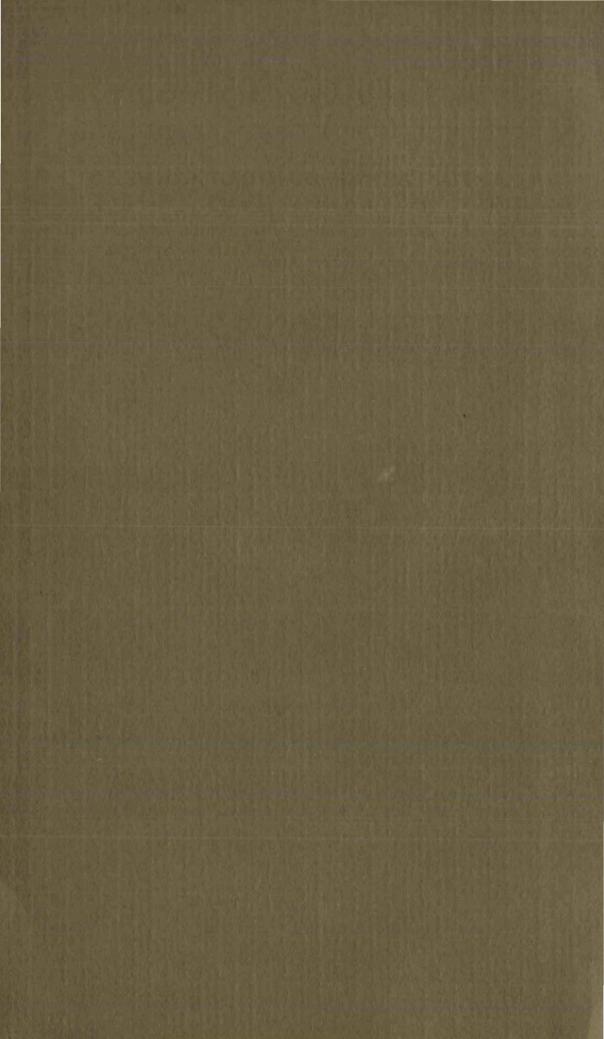